



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.57



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.57

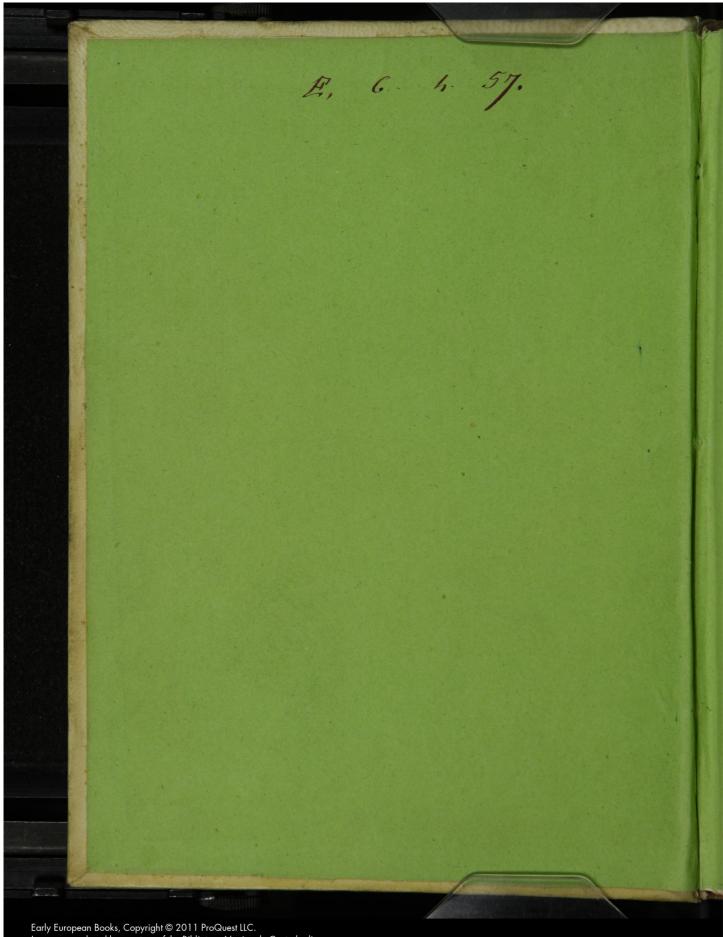



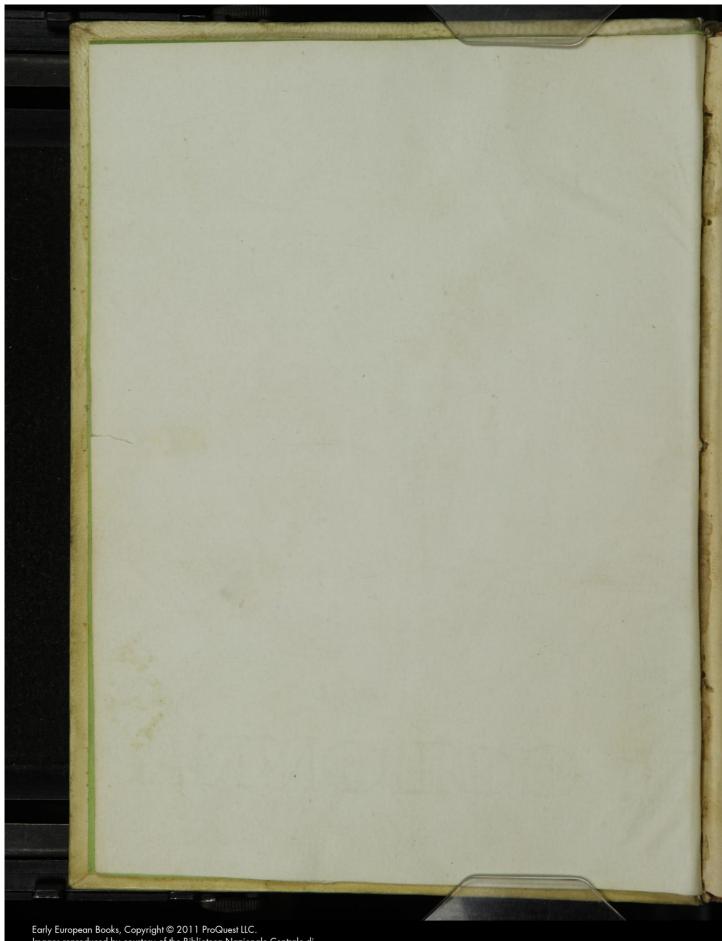

## JESUS

In comentia il libro velle battaglie ve li Baroni vi franza sotto il nome vi lari dito. 7 gaiardo giouene Altobello nele quale molte belle: 2 vegne cose segli puo nedere.

> Terno padre sûmo creatore Duera uostra infinita potétia Dinăzi all zieli chera to ualore Ilisun promuto mai uostra si

Si comè me stima bel segnore De chi prociede ogni podere e scientia In charitade sostene niuno re stimo Non chreo altro cha uni medesimo

Poi questo fato tuti icieli formasti

E disicato li anzoli in volce stato

Lon ogni cosa so fato chreasti

Laicre ela terra ogne cosa ai fatto

Dello vela terra vnomo plasmasti

De gouernar voi a questi ai vonato

El vostra imagine senza altra magagna

El qual Eua poi desti per compagna

In picol tempo el chorpo erapafato
Era quado el vemonio aqui voi apare
Informa ve serpente straformato
Estua perizione li seze peccare
De quel pomo che alor so vietato
Elorvedendo non membre onestare
La lor vergogna recoprendo con soia
Eusi consuri romaseno condoia.

Lo suo gran peccato e fallo rio per che lumanita sustene volozi per che lumanita sustene volozi pero in tanto lo fiol ve vio 2Dozte sustene e gran vesonozi Umelmente lo priego con vexio Che lanima mente alumini arquanto Che principio sasa auus vel nobel cato

Mel tempo che carlo in mazor stato
Era in tanta e nobel baronia
Per tutto el mondo era arecordato
Quando lo suole per laiere grande zia
Tion era signor pagano anominato
Ebe non tremase quando lintendia;
In tutto el mondo non era sigran sire
Tion ce spauentase aldando oclui vire

Per tre casone sedotana sua francheza La qual contero qui al presente In prima mente per sua zientileza La seconda de sua persona so valete La terza parte signori in zerteza Per sua baronia chera tanto posete Tion era principo ni armirante Ti turcho ni sarazino ni africhante

Intendando ricordare de recarlone
Tielo grando stato táto bonozeuole
Li pagani diseano tutiper macone
Questo re che tanto bonoreuole
Ben la creato triuigante ebalzabone
Apoli ebalatró che pasa el ragoncuole
Tió e bomo de pagani tanto ardito
Che non trema quando saudito

Recarlo mano signozi ricontare

Ela sua magna e francha baronia

Laqua al pzesente voglio contare

Buono e sozte pieno de vigozia

De bona zente piazeue ascoltare

De lardire lozo e de gan vigozia

Tle lalta corte isignori senza sosta

Son tutti adunati el di de la pedecosta

In prima mente el magno imperatore

Larlo magno de pepin fiolo

Aprefo lui oriando fanatore

Che rezeua carlo el fuo studio

El ducha namo per tal tinore

E non credete za chel fosse folo

Salamon de bertagnia danere veleri

Amon de dardona egaino da pontier

Chostoro consieri sono del re carlo
Dapo costoro el posente marchese
Aparechiato sempre abonorarlo
Bualtir de monlion el franco inglere
Sempre a obedir come so parlo
Turpin derana quel bon prete cortere
Oton ebelenzieri anolso a vino
Ede bordella el posente anzelino

Sanson de picardia el franco rizàrdo

Lquel zentil guido de bergognia

Marco emateo anon dir tardo

L magno angelier de guaschognia

per non far tegnir busardo

Uolio dir si come bisognia

Ton comenzero ne faro falanza

Diroue de la gesta de maganza

Prima gaino apreso suo fratello]

Sa so r gerardo da la sosa

El conte gerardo el conte machabello

El conte renier egriso pieni dizosa

Conte falco conte ramondo atal apello

Soto un penclo tutti duna uosa

El conte bernardo el conte belanzone

El conte beltrame al franchone

Era questi parenti del conte gancione
Era acozte conmolté chonsozte
A onorar la cozte de charlone
Oz voio resonar de quel baron sozte
Renaldo siol del duca amone
parlaua cotra israteli nui faziao torte
Sozoznati qui e fati tanta sosta
Non essera cozte nela pentecosta

Ben pora dir el fanto imperadore

Libe ifioli damon vaga bonorando

Si che a corte ogni amirante e fignore

A cotal festa se ua apresentando

Onde ve priego per dio saluatore

Libe prestamente ve adate aparechiado

E fato sonar tosto el stormento

A quel son searmo isete zento

Prestamente signozi fo ordinato
Dezo ogniuno lietamente
Sualtier chapitano ebe ascoltato
A quel son sece armar la so zente
Ogniuno acaualo so poi montato
Con lo stendardo tanto reluzente
Trombete nachare estormenti tene
Cusi sonondo ne la piaza vene

Atuti izoueni darme vna fopra infegna
Lbe porta fopra le arme li dona
Renaldo principo perfona benigna
Armar feze suo real persona
Ebradiamonte niente se desdegna
Tosto so armato delarme bella ebona
Alardo guizardo e rizardeto
Apreso andone del suo fradel perfeeto

Dar feze renaldo nelistormente
El bel stendardo dal lion rampante
Feze drezar dintorno quella zente
A caualo acaualo ognun aferante
Poi asetezente renaldo pone mente
Ulardando fra quella zente aitante
Che larme luze sol de mezo zorno
Quanto piaze aquel baron adorno

Auno auno parechi ne chiamaua
Domeni darme in bona veritade
Da parte tutti quanti li tiraua
Per fina tresento in bona lialtade
Pol alor piaseuelmente parlaua
Romagnir amontealbano ale strade
abiate amete el castel copagni cortexi
Jo con lauñ3o voio andare aparixe

Tutiacaualo essendo montadi in sela
Istormenti sonar e ua caualcando
Da poi ebe epo nela verzene piuzella
Per nui saluar volese zir incarnando
Per tanta quantita mai la piu bella
Zento non cred se uenise trouando
Come uirgilio parla in so sauele
Piu cose deli merchidioni dachile

- Sono ala cita chiamata troia
  Sono ala cita chiamata troia
  Come vergilio parla certamente
  Questi de monte alban mudano foia
  Ebaualchando silizradramente
  Renaldo remirando ne auea zoia
  Zuea li romani che caualcar la zasolea
  Questi de monte alban ala sama tolea
- De zorno in zorno cosi chaualcando

  Tanto che aparire elli ariuaro

  Trombe trombete nachare sonando
  Dentro aparire li baron intraro

  Sonzendo in piaza egaino reuardado
  Cledendoli in ponto oquanto mescaro

  Mostrando auer alegreza e zosa

  O quando alcor auea spiatata dosa

teeto

nte

te

rteri

- Odiche dize el traditor fello
  30 piu treporo che nona carlone
  De zita ede casteli ogran trapello
  La piu richa terra al mondo io hone
  Renaldo nona se non un castello
  E uien acozte quel magno barone
  E se io spendese zoche ho nel mondo
  Non poría yegnir acorte si socondo
- Tutta la zitade ritonaua

  Sonzendo in piaza con stormenti tanti

  Tutti li bomeni le botege saraua

  Dogni rasone borgeri e emarcadanti

  Sonzendo in piaza ognun riguardaua

  Uedendo lostedardo delo lió rapante

  Saino guardando alasita li redopia

  Lamelenconía edadolor scorpia
- Lon gran trionfo renaldo desmontana
  Debasardo chorente destriero
  Lialtri baroni lecrene piana
  E vardandolo lode aun scudiero
  E su perla scala subito se inniana
  Ben che sia armato oquanto valiziero
  Con isratelli ela sorela li baron pronti
  per la scala li so in sala zonti

- Ladoue vete el magno in imperadore

  Larlo mano fiol ve re pepino

  Jnanti se feze el cristian ve valore

  Poi che arquanto li fo vizino

  Jnzenochiose in prima per farli bonor

  Esalutolo poi con questo latino

  Lo re val zielo salui carlo mano

  Re de franza imperador romano
- El conte orlando fiol de melon daglante De roma grando euero fanatore Abata esconfonda ogni troiante Ebe contra lui mai remeta erore Or voio tornar aquel zouenin fante Lo qual e adorno de tanto valore per non falar del mío nobel canto Memoria faro del bon dudon fanto
- Che dasua zoiante se partito

  Per adar acorte del magno imperieri

  Tanto caualca come auerete vdito
  In la franza ariuo el magno cheri
  O quando era grado quera guernito
  Che aremirarlo era gran piazeri
  E caualcando el suo caual posente
  Un zorno aparire ariuo presente
- Non demeza ora renaldo era smontato
  Quando ariuo quel dudon socondo
  Ecome perfar uerra era adobato
  De tutte sue arme piu belle del mondo
  E non credete selabia esmenticato
  Che sempre porta suo baston ritondo
  Qgni volta che sua persona e armata
  Mai non laso la sua maza ferata
- \*Poiche desmotato so el zouene opotetía
  Lo suo caualo atacho ann anelo
  Thon seze ponto eli non se in senzia
  Sn per lascala neua come oselo
  Zonto in sala zo dise la sententia
  Sempre la maza dudon porta có ello
  Auanti se seze al santo imperadore
  E salutolo con questo tinore

Lo eterno idio padre fegnoz de tuto

L'be formo de l'abione eliemo adamo

poi p lo lacrameto che rope del fruto

Ticlo limbo stete piu tempo gramo

Zascun in quel tempo era destruto

Lomo de nero signozi noi troniamo

Salui enardi carlo con suo chioma

Re de franza imperadoz de roma

El côte orlando fiol ve melon vanglâte

E renaldo fiol vel vucha amone

Equel baron che fu 3a africante

Who padre che porta schaltone

E quel bergognone tanto lustrante

E de ingleterra fiol ve re octone

Ricardo ve normandia el vuca sasone

Auino anolio belencier otone

Zuti li bazoni vela corte magna
De carlo ede tuta sua posanza
Zurpin verana e salamo ve bertagnia
Non scosondando el segnor vimagaza
Ela sua baronia ben che sia grisania
La santa giesa z sua gran baldanza
De la soprana corte ve zente si lizadre
Leterno i dio li guardi ela sua madre

Perche anederlo era tanto ben armato Re carlo mano ne aue gran vileto Lieua su'fio e auelo chiamato Dudon ando vinanzi al suo conspeto Che comadi signor che son apichiato Asservirte segnor ami egran vileto Carlo cialtri seze inamorare Quando ludino cusi ben parlare

Mon e nesuno zouene ni uetrano
Nela magna corte de recarlone
Libe uolentiera li tocha la mano
Est el danere al suo fiol andone
Poi se volto storno el zouane soprano
Pos chanardato dise editone
Jo veduto labaronia lustrante
Sussiciente adisfar la leze africantate

Ai dio quanto e apar codardia
Dicea orlando qui le parole intende
Cledendo tanta bella e nobel baronia
Per allo eterno dio che i crore pede
Per uni me par una conerta nilania
Quado un zoneneto qui zi reprende
Al mio parer lui non e bastardo
Ognun de nui ipar che sa codardo

Ebe stemo qui in parire areposare
Ezimo ogni zozno vagizando
Quanto permi me voito veliberare
Darmarme tosto euentura zereando
El mio sacramero voio osernare
Quado sui che andai zurando
Dalzar larpianita con mia soza fraca
Sio tego questo mo p mia cosa manca

Uengano mie arme che me voi armare
Clinero disse chugnato carnale
Fratello e signoze io te voio seguitare
Sempre sero con voi a ben e male
Renaldo intede presto prece aplare
El conte orlando barone trionsale
Zerto io so che non me laseras
Jo te seguiro e non teabadonero mal

El danere intomo vene vardando
Epenia molto bene fra ini medermo
Qui nome ve edistro meadi batizado
Zurai valzar lo edistrianerimo
Emo come poltron me von reposado
Se al conte piaze ede vel suo rerimo
Jo lo vo seguir si vize vanere viseri
Quanto andaro edonesso volotieri

Epol vizla valozoro e magno conte
Tion so barone se alue piazese
To ve seguirane per piano e p monte
Se vostra vignitade me volesse
Chio venga con vui viuaze sonte
Orlando respose oche vio lo volese
De vostra compagnia contento saria
Quanto che nesuno me piazeria

- Lo daneire diffe to son aparechiato
  De seguire le toe souse lizadre
  Jo son cotento du ando que parlato
  Nui andaremo isra le zente ladre
  Or su in bona bora ognun sa armato
  Dudon crida sempre to lomio padre
  Salcon del modo con ello voto adare
  Sel ve piaze sempre ve voto seguitare
- Lordine daua lo fiol de melone
  In continente ognun fo armato
  Dauanti andaro al posente carlone
  Licencia domaudaro e combiato
  Larlo mano li de la beneditione
  Rainaldo ai fratelli afauelato
  Sépre serete al servisso de carlo mano
  Qui ve piaze tornate a montealbano
- Poi monto acaualo li cinque cheri
  Ebe da carlo mano pfeta licentia
  Q quanto piaze againo da pontieri
  Questa volta aran penitencia
  Se elli passa ne li pagan sentieri
  Efarli seguitar amia credencia
  cusi de 302110 i 302110 uano caualcando
  Li cinque baroni aualenza ariuando
- Lon vn patron se sono acordate

  Live in quel ponto se nolia in niare

  In cotinete aue el siol de melo daglate

  Lon los patrone aue aparlare

  Live icotinete nol zir sul mar salante

  Licinque boroni aue acargare

  Poi per lo salso mar navigando

  El nento prospero lenele gonfando
- Erain quel ponto el vichiaro e bello
  Tuti ve bana uoia nauigando
  Chiamo el patron e visse caro fratello
  Pregar te uoio visse el conte vilando
  Poi che babiamo el uento apenello
  Eche le uelle se ua sgonfando
  Che intendía vare amarinari conforto
  Che psto 3i metí in quache bon porto

- Molto nolcutieri visse lo patrone
  Piazeuelmente conforta imarinari
  Prestamente arquanti nechiamone
  Lonza le so arte ezo che sa mestieri
  Or torniamo al fiol vi melone
  Lhe rasonaua con iquatro canalieri
  De molte cose lo baron soprano
  In alegreza per mar sene uano
- Lusi nauigando la baronia bona

  Lon granda alagreza zoia e festa

  Leuose una crudelissima fortuna

  Lon tanta ria e mazore tempesta

  Libe per la naue non se uedia persona

  Mai simel non so ni par vi questa

  Siche ialbori e uelle tute se spezoe

  Telo sconsito mar tuti sa fondoe
- Linfi ppiani uedendoffe atal mercato
  Thon fano 30 che se vebiano fare
  El patron el nochiero forte in paurato
  La tepesta grosa le couerte aue spesar
  Ognun su viation con el cor adolorato
  Chiamando mía a vio padre aiutare
  Che le anime loro babian conseruate
  Da poi che loro sono afondate
- Za p lor priego la fortuna non restaua
  Anzi se redopiaua tuta ula
  Esempre plu forte tempestaua
  Si che li marinari spauentati aula
  Quasi la naue si se abisaua
  Orladomi isuoi za non vormia
  Ben che receuuto ausa tal afanameto
  Uliuer sacea cotal lamento
- Do padre uechio oducha ranieri

  Lhe ai tua fia bella si ben maritada

  Adato alci el'fior vialtri caualeri

  Quado sauerai sa trista iornata

  Lhe anegato sia orlando e vliueri

  Lhe virai sorelamia apresiata

  Son certo che ve questo murirai

  Se so capo su mar non intro zamai

Onsi facea el vanere e vudone

Dudon fiolo edanere soo padre
In zenochiati stano in orazione
-pregando christo ela verzene madre
padre esiolo in boca se basone

Tutti pianzea lepreson lizadre
Dizea dudone or piazese adio
Lbe ogni scampase ce morise solo io

Lusi renaldo se lamenta chon elli
Dicendo onobel castel velmonte albão
O madre uechia o miseri fratelli
Aliegro ormai sera el conte gaino
Ai chiarize con li ochi tanto belli
Ai el mio pensier retornera in uano
Obon malaxise con to negromazia
Ebe non me campi de questa fortua ria

Ofegnoz dio deucritade lume
Ozlando comenzo atal modo parlare
Come contra pagani mio costume
De questa foztuna non me poso aidare
El forte brazo non a qui volume
Attisignoz mio uosme recomandare
El mar crudele sempre li percote
Tre di e tre note con viuerse bote

Plaque adio chemar aue bonaza
Clele e remo perduto alagefia
El patron firazato auea lafaza
Per lagran doia egran malenconia
Thone nefun che fapea che se faza
Imarinari tutti quanti fazia
Dala fortuna ogniun acombatuto
Ebe lun alaltro non pol dar aiuto

Alora dise el patron fradelli mei sini Lun alaltro in boca se ua basando Jo vedo una galia de sarazini Amazerano per andar robando Sciaul saremo miseri topini Queste intexe renaldo e orlando Disseno alpatrone non auer paura Poi ebalor piarono larmadura Juarinari tanto fono afatigati
Tlefun de los non fuda mente
Per la galia tuti stano reuersati
Chiamando iesu cristo omnipotente
Li caualieri erao tutti armati
Lun ainta laltro tostamente
Disse renaldo dio tanta gratia nesai
Questa galia non par che 3013a mai

Chridando ipagani con gran desio Presto insiamo desotto chonerta
Chiamando macometo lor dio Ala galia se aprosimana infreta
Mostri baroni apreso lo nedio
Sula prona de la galia seaseta
Renaldo prima sula prona arinone
Esusberta in mano chen se conertone

Apreso orlando na con ourindana

£ con lor el vancre dela marcha

£ be in suo mano mantenia cortana

Le galie ve pagani oltra tranarcha

Budon e uliviero sula galia a piana

£ be desbandata ancor edequa carcha

Quelli sarazini cridando ala morte

La galia ve cristiani si percote forte

Che vaun canto tutta la facea piegare

per la gran colpo si forte percose

Cliuero ameza la persona in mare

Saria negato ma dudon so recolse

piolo per lelmo suco lausta tirare

pagani zeta dardi con lanze grose

Lon la galia ve cristiani sa in cadenato

Réaldo presto yn salto elbaró apsiato

Salto sula galia de sarazini
Un diloto sparti sina al peto
Intrecolpi tre pagani se esser tapini
Otlando vardana per diletto
Zo che realdo sacea de questi meschini
Laudana cristo padre benedetto
Dize dudone th sai tropo dimotata
Esuso salto con la maza ferata

El primo che zonfe quel fantino

Luto lo fracolo e ve nita lo topina

Segondo e terzo quel baron fino

Butando in mar quella zente meschia

alor orlando nobel paladino

Su la galea ve zente sarazina

Zitose presto e in man durindana

Dicendo mora la zente pagana

Esuso si salto el danere uziero

Lon quella curtana che su de tristano

E apreso lui si salto visuero

Lon altachiara che tenia in mano

Lon rainaldo auanti tuti ua leziero

Ucidendo quel popul pagano

In poco dora uerso quei pagani

Or quanti orlando se dolor grami

Edriedo alui quel dudon fortifimo

Lon la fua maza la persona santa

Edel ferir e tanto crudelisimo

Lbe ogni colpo un bacineto schianta

Driedo alui uensa quel magnisimo

Orlando de lui tanta uirtu secanta

Elebi da morte achi in mar zeta

Sorte ocidendo lazente maledeta

Zonse ala pope e olcire lo patrone
Prere la bandiera de macometò
Ustra macon e in mar lo zitone
Eorlando narda per dileto
La nostra zente alor se suzitone
Dela galea nostra come odiro
Ucdendo loro come ni i riani nenzia
Driedo loro saltano sula galta

Mesun roman de questa zente
A tuti in mantinente li daua morte
Pagani sconsiti ebristiani uenzente
Sopra de sarazini seceno rie sorte
De lor non seampo bomo uiuente
Cliua la ebristianita eridaua sorte
Orlando e renaldo e ogni paladino
Questa galia sia uostra ebutino

This welademo per pagamento
Ati emarinari patron acorto
Ancora te pregemo setua bon wento
Opetine a terra adarne conforto
Disie el patron de uni ogra spauento
Pero che apreso nui siamo ann porto
Propio nel mezo de saracinia
Oal wolentiera aterra ue meteria

Pero che uni non pasarete mas Pero la ne molti baroni Disse renaldo ben parlato tuai Zuerli tronati anni si richi doni Wetine aterra che te pregiamo asal Poi lasiati sar anoi con questi seloni El patron una galia con laltra aferra Chusi pian piano sene uano a terra

Lome desmontati li baroni sono a terra
Subito uene la note sebura
Monto acaualo sel mio dir non erra
Echaualcando per quella pianura
Orlando si parlo in tal maniera
Alosamo arquati in questa uerdura
Aloro cauali li sono andati
Lun preso lialtri sono zontati

In tal guisa la note si stete

Tanto che lo sol con so lume torna

Tel modo schiarando le ucrde berbe

Tri christiani ognun se adorna
In doso se mese le arme perfete

Ancor lor destrier che non so zorna
poi monto suso li baron drudi
Le lance in mane ibrazado li scudi

Piancea li nauiganti con li patrone
Dicendo andati che uaiuta idio
Renaldo auanti con lo fiol de melõe
Cliner e lo danere lo feguio
Apreso quello lo fortisimo dudone
Lusi in sieme uano alparer mio
La usa li mena propio in un deserto
Che in sire non sapeano per certo

illi

Dizea renaldo questa e pur gran cosa
Siadiamo per mar sempre abia fortua
Onde non fina de trouar percosa
Se gran fe laqua elaiere vien bruna
Siandian per terra lauersita no escosa
Quando per mi non cognosco i algua
Al mio parer depoder insire
Morir nen conuien con gran martire

Lucon nialtro streti chaualchando
Per las pra selua de quel diserto
Renaldo sorte sandaua lamentando
Dilando vardolo euete per lo zerto
Apreso vno castello con una rocabado
Mostrollo el principo renaldo aperto
Dicendo io so che seti damanzare
Si che aquella roca zi cousen andare

Disse renaldo orsía landata quella
Maria venota dogni peccatore
Disso persene maria bella
Priega el to fiol per nostro amore
Lantor qui che qui muti fanella
De zostre bataie ve gran nalore
Che poi estarano li canaleri tanto
Segnori vi segniro nelaltro canto

Sinisse lo cantare
Terzene pura velziel rpalino
Suma virtu delanzelico choro
Teraze spora del signor diuso
Del paradiso sei sumo tresoro
Rosa vimana sior de zardino
Teli sumi zieli fati dimoro
Eluminasti lo zielo tutto quanto
Or voio tornar alo lizadro quanto

Signori vedisi nelaltro cantare
Si come renaldo molto si sconfortana
Cledendose aquel castello aproximare
Esimelmente lo barone scorta
Tutti cinque anea voia de manzare
Etanto vn varda ebe stana sula porta
Ela fenestra sese seguardare

Tedendo vegnir quelli caualieri doti
La uarda presto prese la lacampana
Tete zinque isonaua zinque boti
Dentro al castelo la zente pagana
Lun laltro comenzo tal moti
Jeaualieri serano venuti ala piana
Questo intere quel sarazin ouro
Tel suo palazo staua ben seguro

Disse el pagan chine auisarme
Thesun delor pasar senza batasa
Questo el dicheme couien prouarme
E vete icaualeri couerti amasa
E isarazini crida venga mie arme
Lelor vite non valera vna pasa
Se volete aldir el nome del pagano
Costui sechiama et gran trosano

Sorte e ardito ede sangue reale

E la statura ania de gigante,

Quelli so scudieri par che meta ale

Le forte arme le porto danante

Scarpe de fero spironi e cosale

Dogni arme portone alarmirante

Un so scudier semese insenochioni

E poi imese doro ibelli spironi

De piana terra ful destrier fo saltato
In brazo lo scupo doso de balena
La lanza prere con lo sero àrodato
El penunzelo ne lasere se mena
A macometo se so aricomandato
Quel sarazino che bauca forte lena
Solo soleto senza compagnia
Snor del castelo, armato insia

All zonzer che fere for dele porte

Gedendo quel pagan nostra zente

Fra si steso molto confortost

D che belle arme edestrier corente

Son questi che qui cheri portana forte

Thei mezo dela via depresente

Sermose el franco sarazino al piano

Zonseno alui con le lanze in mano

- Renaldo el primo li feze el bel faluto
  Ben posistar signor vel castello.
  Disce el pagan ognun sia elben venuto
  Buardatiue vami chio vi ripelo
  Disse renaldo tu non parli come muto
  Pía vel campo chio te son ribello
  Cloltano icauali ognun senza contese
  Per trar du arco zascun vi capo prece
- Lialtri baroni vacanto fon tirati
  Le lanze base renaldo el pagano
  Loz cauali par dragi in siamati
  Quando sescontro per quello piano
  Paso iscudi con iserri rotati
  Trulla armadura lanon stete sano
  Li ferizonse sin li cozpi nudi
  Le lanze rompeno icaualeri drudi
- Per laiere volando itroncon roti Luno per la laltro za non se piegaua Li brandi nudi in man licheri doti Eluno inverso laltro ritornava Dechi sete vui baron che tanti moti Tion viti mai el pagan parlava Ala mia vita sibella baronia Renaldo prestamente respondia
- Noi siamo caualieri che valuntano
  Lhe siamo venuti in questo pacre
  Zurote per machon soprano
  Doi sorni non ho măsato clocti palere
  Onde te prego valente pagano
  Lhe ad arme damansar tu sei cortese
  Li sarasinbrespose volentieri
  Jo te inuido con questi caualieri
- A dormir questa note e azena
  Poi vimatina torneremo ala batala
  Renaldo azeta con faza serena
  Lusi ialtricristian ve vaia
  El pagan in verso elcastel imena
  Quelli baroni che son couerti ve masa
  Dentro dala porta insieme entraro
  Albelpalazo insieme vesmontaro

- Ela confesta e alegreza molta
  Ilor cauali aconzo nela stalta
  Le lanze azaschadun di loz so tolta
  Ebrieue mente monto su la schala
  Elora el pagan viede la nolta
  Elo intrar che seze nela sala
  Con la testa asai se riuerente
  Disse aquelli baroni vedete vui niense
- Lostoro vete vn scudo alo intrare
  Dela gran sala depento amezo muro
  Bianco e vermeo che sa marauegiare
  E alguno lo vede nelo color azuro
  O signor dio che par siamizare
  perche locolor e oltra marin puro
  El pagan varda ala sua aparenzia
  Clete che sato non su riuerenzia
- Disse el pagan se non chio uo sidati
  Ueo nelo castelo per macon iocondo
  Tutti vui sareti qui apezi taiati
  Le vostre vite zascaduno mase alsodo
  Come non seti fozte uergognati
  Uedendo linsegna del sioz del mondo
  Ereucretia niente non sate
  Ben sete zente tutte sconsolate
- Respose orlando de sase perdono

  perche larme aquella sopranesta

  Toi lo cognosemo como parono

  pur verso renaldo noltana la testa

  Orse cognose chie nel mondo buono

  E tutte tien el sior denostra gesta

  Et non se sa chi tu ti sei ancora

  Cledi el paga chel mio quartier adora
- \*Respose renaldo ele un bestione

  Pero a fato velato insegna vio

  Jo te in prometo fiolòl sir melone
  Questo te vico non te para rio

  Elta fama porta el mio lione
  El conte orlando tosto respondio
  Si per le strade adouer robare

  Renaldo adato iste per corozare

Andatiamansar dicea quel farasin
Cin piatel darsento chargato
Tenta el piatel piu dun bon basin
La tauola in terra come era usato
Cin drapo de seda lauorato sin
La toualia de seda bauca un cendato
Li caualieri leman selauo atando
Lo primo le stato el conte orlando

Aricontro renaldo el terzo vliuier
De laltro lato se rescontro el danere
El quinto su dudon el bon guereri
E quel pagano ebe sa lor spere
per la sala uolano li seudieri
Ebe de usuande asai resi alexe
Mente ebe in tal mó manza ibaroni
Zoseno di gaino dapótieri do ispioni

Erano uestisti come sarazini
Questi spionizonseno al pagano
Tion li cognoseti nostri paladini
Salutolo pagan da parte de gano
Adun canto lo tiro quelli mesebini
Dicendo alui o forte trosano
Si ne menati aun loco soleto
Lonsideremo ebanui sara in dileto

El farasino'in una chamera litrafe
Diste alor che me uolete dire
Se un parla coule che l'altro ascoltase
Poi tuti doi come uso aproferire
Con reverentia e con parole base
Diseno del mondo ve faremo sire
Che de uvi non sara masor signore
Edestrusca carlo imperadore

Lognosetu quelli cinque baroni
Lbe sono chi in lo uostro castello
El pagano respose asi fati sermoni
Jo non cognosi mai nison delo
Equelle spie traditor feloni
Tosto respose quel baron bello
Notificando che costor sia chriani
Eson la fior di lialtri capitani

Segnor setu ocidi costor aldir elucro
Re carlo mano non ualera un botone
Uledi quel menor couerto anero
Sa esembianti eochi didragone
Quel respose de carlo lo imperiero
Sempre dessa la fede de macone
Chiamase orlando dala faza scura
Che atuti pagani mette paura

Uedi colui che contra ista sentato

Chel sta aseder par non tochi terra

Lui e più siero chal mondo sia nato

La pace suze esempre zercha uera

non teme carlo ne nison batizato

nulla pieta nel suo corpo desera

Renaldo destruzia sarazini e christisti

Tristo colui che capita in le sue mani

Quel altro nedicon la bella figura
Li capeli doro ela fasa ferena
Porta indofo fi bella armadura
Quello e viinero fignor de niena
Clidi quelaltro grande oltra mefura
Elo e danexe chea tanta dilena
Come noi adoro sa machone
Quelaltro fie lo fo fiol dudone

Quando lo pagan che tal deto
Ala so uita si leta non so mai
Ale spie respose con suo dir perseto
Dami richeza auereti asai
Orme aspetate chi per macometo
Che a costor saro sentir guai
Einsi sora ela camera sera
In sala uene el baron che non erra

Ale fopra ueste liaue cognosuti

per le spie che liaue insegnati

Uete che de manzar siera ben forniti

perdon ue domando p che cognosuti

Thon, ui aui in prima che piu' bonorati

Jo ue aueria o franco barone

Auanti orlando semese i zenochione

- Dicendo fior vela christiana fede
  Se io falato merze ue vomando
  De abi ve mi caualier mercede
  Ebe non fauea che fosti orlando
  Quando che al mondo pti lonse crede
  Uledi quel tuo quartier uon adorando
  Lome epalere io ladoro per vio
  Sopra tuti ben venga o segnormio
- El conte orlando che li pone cura
  In lo souiro so strasigurato
  Piaqueli asai che sopra larmadura
  Noi no siamo all che tu ai adimandato
  Respose trosano ve non auer paura
  Ai sior ve tuto el popul batizato
  Chio ve cognosco alarme vauanti
  Ediroue chi sete tutti quanti
- Questo zouene vel corpo tamanto
  El nome suo prima ve conterone
  Fra cristiani sechiama vudon santo
  questo e lo danere che porta elschalise
  Questo eulinier de beleze a tanto
  Laltro e renaldo siol del vuca amone
  Etu sei orlando come apare
  Uenite meco chio ve voio mostrare
  - Lamor chi porto el conte gaino
    Uenite mecho chel faro chel vedercte
    Leuati troiano li prese per mano
    In cotal forma come vdirete
    Elacamera li meno quel pagano
    Per macone vui lintenderete
    Soche dirano venni queste spie
    Dento intro lere compagnie
- Lespie vedendo los zaseun tremaro
  Alosa se acosto quel sarazino
  Per quanto auese la vita charo
  Clostra ambasata direte latino
  Elor dacapo lo sato recontaro
  Chome del mondo zerco locamino
  Per sar morir izinque caualier
  E sono spie degano depontieri

- Che vene par lo disse confesta,

  De vostra onta io voio far vendeta

  Prepe unde lor esitolo per la fenestra
  Si che li fece partir lanima maledeta

  Posa segondo prese contempesta

  Driedo lo compagno tosto lo seta

  Sunsaso percose quel tapinelo

  Partir se lanima cheli el ceruelo
- Troiano voltose aloza al conte

  Parlando el pagan con umel deto
  Dicendo fior de cha de chiaramonte.

  Mai poti sauer senza sospetto
  Ben son pagate lespie velor onte
  Jo per tuo amor lasero macometo
  Sarome cristiano se sarai contento
  E seguirote baron vardimento
- Orlando respose opiu cha fradello
  Jo per mi azeto ogni tuo sernire
  Per mio compagno mazor io tapello
  Questo zuro per lomnipotente sire
  Zascun setrase lelmo con lo chauello
  Zuor vela camera aniano insire
  Jn sala fano ritornata
  Cardando lo scudo el artier labrigata
- Disse troiano lo bo un fratel apissato
  De quindese anni so zoueneza
  Poi che dio el pismo omo aue formato
  Almondo non viti mai tanta beleza
  Costniadora lo lion sbarato
  Renaldo al di con grande alegreza
  Dicendo come a nome eltuo fratello
  Troiano respose el zonene altobello
- Renaldo dissessado tropo daluntano
  Troiano respuose qua apreso dimora
  Disse renaldo losir de monte albano
  Deuederlo ynano me par ynora
  Speranza ode farlo cristiano
  Edeuederlo el mio cor se inamora
  Che mai in segna adora si bel zoneneto
  Disse troiano in arme perseto

In questo lota se seze de doimire
Le camere lozo sono aparechiate
Li scudieristano ati per loz servire
Site aposare le zente apresiate
Richamente anon voler mentire
Dozo sono le coztine lavozate
Trostri baroni tuti se sposaron
In sina zozno se reposaron

Clenuto el zozno si se leuaro
Clestise le arme de sin azalino
Da capo aipiedi sebe aparechiaro
Cleneno i sala e trouarono lo sarazino
El bon zozno zachun sidonaro
Elui si respose dio ve dia lo bon matio
Clui seti armati signoz ami pare
Mostra che vui vosate caualcare

Qui ve preso e ve persia lo regno
Doue eguera e ve zente egran trapeli
Non poresti pasar senza vesdegno
Se propriamente vui fose nozeli
Renaldo respose fratel mio benigno
Clere batalie a nui par zoieli
Non auemo paura ve sarazini
Zerebar volemo el regno eso consini

Disse pagan poi che partir ve volete Questo 30200 no adarete tropo auati Che mio fratel tosto trouarete Soe altobello con sieri sambianti So che armato in la via lo scotrarete E cobater voza con tuti quanti Qui vui direte che vui sieti ochieri Saraue onoz tosto voluntieri

Iloz cauali fon ben gouernati
De maia edrapo atera couerte
Ibaroni de sela sono desmontati
Troiano eli suo disie o tute o ferte
Sopra li suo cauali sono montati
Scudi e lanze contordine auerte
per caualchar vano in verso la porta
El gran troiano lisece la scorta

Coloro tre mía fuora del castello
Uerso renaldo pone mente se voltone
Dicendo vui vedetí mio fratello
Ebe asaí te ama piu ebal suo macone
Jo ta ricomando el tuo altobello
Esti fiolo del duca amone
Orlando disse alora verso troiano
Abi amente di farte ebristiano

Troiano respose a orlando tosto
per chalche bisogno vignero atrouar
Soue asaper chaltuto son desposto
Deuoler machometo renegare
Lredo in christo altuto me acosto
Questo non pora mai manchare
Lhio non piase el vero batesmo
Wie altobello lasaréo el paganesmo

Alora sescobiato quelli guareri
El gran troiano el camin li mostra
Poi prestamente chiamo yn schudieri
E fali far la via de la costa
Lettera scrise con suo sazel primieri
Fa in man de altobello sia posta
De li caualeri li conta lo tenore
E da mía parte li fara gran bonore

Lo scudiero per la costa caminando
Thostri baroni pian verso lo castello
Preso ebespero vene arquando
Al bel castello vone sta altobello
De la vsanza volio andar contando
La qual tensa con lo zoneneto isnelo
Soura vna tore vera guardia tensa
Per chi che pasa quello coreria

Cletili caualieri toco la campana
Quanti fon tante volte tochone
Altobello stasia suo zente pagana
In pugno tenia vn bel falcone
Chi fon costoro chi vien p la piana
El zouene se apoza a vn balcone
Clete ibaroni zonti ala pianura
Clardo li vestrieri ela bella armadura

El pagan preise tenereza de core
Cledendo loro ele arme tanto bella
Disse alto bello arme de tanto splédore
Chai non porta pagan cosi fauella
Ebristiani questi o pagani deualore
L'he me saueseno dir qualche nouella
Del pro renaldo del lion sbarato
L'he dauederio otanto desiderato

Pola sua zente crido uenga mie arme Soto lelmeto el pagan zoueneto De suo belleza convieme contame Longo eben sato e largo nel peto Streto nel mezo segundo che parme Che mai pentura non aue tal aspeto Zpena avea quindere anni el grande Era veze pie come lantoz spande

lar

IRO

lieri

Uno filo ve perle alaso bionda dreza
Lo qual voltana intorno la testa
E ogni suo ato ne suma alegreza
Li suo cheri intorno li fano festa
Le arme adute ve tanta beleza
Eltobello ala fenesta senza resta
E son licanalieri apresso locastello
Armatime tosto disse altobello

Emente chelo feuolea armare

E chalzati vozo li vo spironi

Zonse lo scudiero e comezo asaludare

Prima che te armi odi mei sermoni

Da parte ve troiano te so anisare

El tuo fratel te manda questi voni

La lettera tosto li mese in mano

Laqual mando lo so fratel troiano

Dealtobello restete sua armadura

Eal sazello seze gran reuerentia

La lettera aue auerta anche cura
In latino visse fratello in to presentia

Tu si uederas per nostra uentura

Li caualieri ve tanta astilentia

Quel renaldo chai tanto vesiderato

Zincor orlando el signor vestato

Tu vederai vo vesti vi anero
El mazor se chiama el bon vudone
Laltro e orlando nieno vellimpero
Quel valbianco enliner borgognone
Quel val roso el vanere vziero
Laltro ami piu chamachone
Lui el canalo e coperto vazuro
Quello e renaldo fratel mio sicuro

Sa chaloz fazi bonoz quato tn pol
Ma fopza tutti fratel al conte ozlando
Per che non naque mai meglioz de lui
Che poztafe arme anchoz vaga poztado
Pola renatdo eli compagni suoi
Quanto pozai tuli vegni onozando
Intere la letera el suo tinoze
Pzegando fratello glifece bonoze

Si mai alegreza baue padre con figlio
De alcuna bona nouella aconfortafe
Lost fe altobello che alzo loziglio
Lomenzo forte mente adalegrarsi
O padre eterno o in sinito configlio
E comando che non vo armarsi
Disse vn sernione chel seze esolemne
E con alegreza incontro adetti venne

Mese in voso vn vozato mantello Soue asaper che lui viso asai Aldirete ve troiano e altobello de cotal pagani non naque mai per loz vertu parti vel popul sello Li sazea trabuti senza lai Cosi adobato vien vn vestriero E altobello salto sutosto eleziero

Senza nulla arme ragazo o vestriero
Suoza vel castello altobello insio
Tostri baroni alo insir vel gueriero
Ale sno beleze tosto lo cognosio
Questo elo paganzascu vise pulmiero
Lon viso ymano mai no so fato va vio
Orlando e renaldo tutti ponea cura
Uledendo yegnir labella creatura

Inquesto sonse quel souene ardito
Edel caualo fuor tosto se seta
Essendo de quel nobel manto vestito
Insenochiose sula verde erbeta
Qual e renaldo signor mio gradito
Mostrateme o brigata benedeta
Renaldo presto quelle parole udio
E come qui respose osiol mio

Altobello alora li pose mente

Cicteli soto baiardo meraneioro

El zonene cusi bello eprudente

Alor visse conato piatoro

O sior de vninersal zente

Magnanemo in ato sigratioso

poi chio te vedo dio sia landato

Renaldo signor mio chio to tronato

Per ti voio lasar mio macometo

E creder in christo dio omnipotente

E se fortuna non me sa deseto

Renaldo tu ai trouato vn seruente

Lomandame che dobedir taspeto

Eseruirote sempre lialmente

Renaldo respose o 30ueneto

Jo teo caro come rizardeto

Epoi liarecordo che lui li andase

A far onor al zentil conte orlando

A lora altobello con parole base

Euanti el conte seando inzenochiando

Per che el mio fratelo memandase

O vui zentil signor cosi parlando

prespeto i troiso che te portana amor

Orlando io son vostro bon servitore

Orlando lo fe tosto suleuare

Benedizendo ognun laue abrazato

Sulo caualo tosto lo fe montare

Ulerso lo castello ognun so in viato

E quando sono per douer intrare

El conte orlando in prima so norato

Introno armaticon li scudi in brazo

E desinontano ala schala del palazo

Elór cauali aconzi in lastala
Orlando prece altobello per mano
Tutti insieme montano sula scala
In sala tutti zonseno pian piano
Clus ben vedete ebe la mia voze fala
Ogni mio dito tornera in vano
Pregoue ebe vandate ariposare
Tornate poi seguiremo lo cantare
Sinisse lo cantare

Dn padre esio con spirito santo e Tre cose in una uera ternitade Tu sa sesti el mondo tutto quato Lordene dato so de tua voluntade Signor dio tune amasti tanto Ebe in una verzene piena de unilitade Tu incarnasti cou lo santo verbucaro per nui campar de lo in ferno amaro

Onde io te prego signor mio perfeto
Si come nui nel primo nel secondo
Lusi nel terzo dir con piu eseto
Aiutatime chesti signor del mondo
Jo ve lasai lo pagan zoueneto
Zonto in sala lo suo capo biondo
In vna camera ecaualieri menoe
Prestamente ognun sedesarmoe

Poi in fala tornano icaualieri
Cledeno depento quel bel fcudo
Lo lion doro del nobel guerieri
Zoe de renaldo el campion orudo
Questo non mi par el to quartieri
Dize aorlando che te mostri si crudo
Anzi me parc lo mio lion sbarato
Disse renaldo e da costui adorato

Rise orlando non sese pin moto
Dizendo cusino mio tuai rasone
Letanole aparechiate sono de boto
Tostri baroni le man se lauone
Altobello zouenetto dotto
Orlando vedendo tutti seasentone
Uene viuande epiateli doro edarzeto
Seruino ibaroni de bon talento

Altobello non volse mai sedere

Comando ai soi seruenti ecompagnia

So che besogna vamanzar e bere

Ebe la nobel e francha baronia

Queste viuande vacui oltra el vouere

Poi che aucano manzato tutauia

Da poi ve lozo manzo altobello

In sala ichaualeri parlando con ello

fala

LI CATO

iro

ndo

Disse altobello persia la grande
Molti guerieri li son esanti iti
Trouase qui per ogni bande
Ezente varme valenti e arditi
Clostra virtu per lo mondo se spande
Paura che non siamo traditi
Clostre persone gratiose e belle
Di queste zente vispietate e felle

\*Respose orlando non auer paura
Altobello mio pia ardire

\*Per che bataia anui egran ventura
Altro no andiamo zercado al mio vire
Stiamo lo zorno fra la note scura
Dise orlando tempo e va vormire

\*Per che leuar se volemo vamatino
Queste parole intere el sarazino

Presto altobello se comandamento

Lamere riche se aparechiare

Letti couertine voro edarzento

Doue ibaroni sedie a colegare

Ogniunn sepuo posar asuo talento

Tini econseti per lor consortare

Ultimamente costoro consortaro

E papo questo tutti sacolegaro

Tanto pormi che la viana stela
Era leuadi irazi in torno
Tolendo lume ezascuna siamela
Del ciel polito che tanto adorno
E va poi poco stante quela
Quatro vestrieri sulo sar vel zorno
Con lo caro doro doue sebus stana
Elsole che tuto el mondo aluminana

Leuati sono nostri chanalieri
Uleneno insala e delor arme armati
Ananti tuti el signor vel quartieri
Con altobello sesono sehontrati
Ognuno dise bon zorno nolentieri
Eloz canali sono aparechiati
Disse altobello vone volete zire
Eloz rispose nui senolium partire

Disse altobello con lo nome de dio

£ asta volta volotiera co vui vigneria
Jo comandamento dalo fratel mio

£ be per questa volta non me meta ivia

£ be de vegnir con vui ogran desio

Renaldo presto a lui sirespondia

Dra medi o nobel zoueneto

£ cederatu in christo benedeto

Disse altobello seio fose batizato

Lusi adozo christo onipotente

Wacone in tutto abandonato

Questo dir piaque anostra zente

E del palazo zascun e desmontato

Renaldo aper mano el zouene valente

Suli lor cauali saltano licberi

Altobello desermato monto adestrier

J baroni lozo lanze e scudi pozta

Ognuno sula cosa lo bel penelo

Lo sarazino con loz sacea lascozta

Ben quaranta mia foz vel castelo

De sua compagnia zascun se cosozta

Ozlando parlo al zouene altobello

Dicendo alui ozouene adozno

Ozmai altuo castelo faritozno

Disse altobelo zoche anni piace
Del suo canalo in terra in zenochioni
Zitose aloza el zonene verace
Innerso lozo prere tal sermoni
perdonatime se io son stado falace
Uerso de vni parlo onobeli baroni
Scio non veo sato queli debiti onori
Che se rechiede asi fati signori

Uno rispose tunea fato grando onoze
Li baroni silo abzazozno e baziaro
Sezelo montar sul caual de valoze
Ulizimamete da lui sicombiataro
Renaldo dise alui olucente sioze
Da ti partir me par tanto amaro
Altobelo dise osegnoz mio
Aucderne vignero tosto in se dedio

Altobelo verso lo castel ritozna
Thostricberi vano per lo camino
Detozno in tozno che mai non sozozna
Lalualcando fralo popul sarazino
Per lo regno vepersia la lazece adozna
Al vesender vun monte vno matino
Scouerse lapianura che parge strade
Ebe veduta vna grande citade

Su quel monte fermose ibaroni
Clardana la cita che nona manto
Somita a muro e de altri tozoni
Apreso quela terra stana duncanto
Asai tranache etanti chonfaloni
Epanioni diesati ogniun piu franco
Zente pagana con tante bandiere
Asure bianche rose everde e nere

Mel mezo vel cámpo vn panalion lenato
In larme voto vn macgometo
Slamezante che luce tutto el campo
De zente intorno stagrá trapaleto
In quelo era vno re in choronato
Che fra pagani popul maladeto
Thon se trona piu sero pagano
per nome se chiamana re valerano

Sul monte icheri fano confeio
Fra lozo vicendo questo e ato viguera
Leuisiere alte zascun alzo el ziglo
Forte asediata ne par questa terra
Dilando che ve christiani el prio ziglio
Dise visendiamo zoro eli non era
Lusi in sirono vel monte al piano
Ella plantira trouo yn pagano

Dife orlando che vo dir questa oste El pagano vechio tosto respondio Secondo vostre parole preposte Tiente sapete al parer mio Tel piano sette preso queste coste Briene mente responder intendo so Questo gran repario in sua fauela Che tien campo a vna dona bela

Che quando el fol fe liena vamatina

Lon isuo razi non mena tanto napore

Lome zeta la bela sarazina

Re nalerano li a posto lo suo amore

Questa rezina a nome fior de spina

Ton porsa dire el suo nalore

La dona e in' tempo de quindere anni

Qusto segnor li da briga e afanni.

Orl

の以上は

Chio

In Deser

295

Renaldo rispose e lauera ainto
Dire quel vechio el seria mercede
Lhe ualerano el campo lia tenuto
Asai piu tempo che altri non crede
Orlando rispose el pensier te falato
Renaldo atoe parole von pocha fede
Aitu udito la beieza ve quella
Ton anderas per santa maria bella

Dife renaldo che onor orlando auerai
Se tu te aconzi con queli vel campo
Dime che fama e previo aquisterai
Che queli ve la zita uengano amancho
Ma se queli che perduto ainterai
Con laude serai tenuto piu franco
Queli chano ueto no amestiere vasuto
Aintamo sior ve spina chaperduto

Asía pote renaldo lui ben vire

Lbe orlando nerso loste pur andana

Onde tuti lo aniano asegnire

E al campo vel pagano arinana

Intrano neloste icheri vardire

Orlando vel segnor vomandana

Monstrato li so el rico panione

Camino in quela parte zaschu andone

Quando al pauion fureno ariuati
Le lance posaro a uno arbofelo
Evel caualo li baron fono finontati
Orlando comenzo vno moto bello
Jo volio che li cauali siano guardati
Da ti vudon che sei piu zouenzelo
Dudone respose senza altro parlando
Sa nel conte faro uostro comando

Orlando e renaldo el vanere vliuieri
Tlel pauion intro tuti quanti
Largo lia fato tuti quelli guareri
Renaldo se fece aloza piu auantl'
Chi sera ve noi ve parlar primieri
Tlel pauione che fono tuti quanti
Dise ve parlare per che al me tocha
Orlando vise non aurir bocha

ore

e anni

310

a fede

rai

Chio fo ben che non cerchi concordia perso se fauelli per sua discordia pero non voio lasalte parlare Eparlero so per non auer discordia perche vozesti la dona aiutare per vardarte da questa pecharia Sece auanti ozlando paladino Oldirete come al dise alsarazino

In un orapo doto valerano sta sentato
Da ogni lato do giganti staua
Emolta zente del popul renegato
El conte orlando alora se inzenochiana
In cotal forma laue salutato
In questa sorma el capitan de braua
Quel uro macometo dio exaltante
Odantenga uni e ure zente tute quate

E quel christo omnipotente vio
Salui e mantegna la chriana fede
pisoli egrandi consumo vesio
Eognun che fidelmete in lui si crede
Salui mi con ogni compagno mio
Sele mie parole meritano mercede
Magno signor senza altro vire
Se auni piace siamo alto servire

Dise valerano vui siati ben venuti
Amici mei poi che siate christiani
De dirme per che sete qui venuti
Fra nui pagani in paere luntani
Lome fra vui sete cognosuti
Sete baroni o principi sourani
Del vostro esser me andati contando
Lbi sete co carlo esi cognosete oriado

Ree signozi algun paladino

Lbe stano con quel magno imperadori

Diceteme vostro sermon in latino

Lbie con carlo magno signore

Lognosete quel che roba per camino

Fra nui se vice che gran robadoze

Renaldo se chiama ve monte albano

Dice che nadoza ni maco ni vio sopno

Alotal veto revolto el vipo
Uerso renaldo el valeropo conte
Renaldo in tuto vene roso esiso
Uerso la terra abaso la fronte
Dise in sua lingua sio non sia uziso
Uendeta saro ancoza vetal onte
De re valerano traditoze
Ebe vice che so son robatoze

Lorniamo al conte che responde al vito

Che ben auea seno soprano

Signor so ve respondo con eseto

Euero chio cognosco carlo magno

Orlando e renaldo cheas adespeto

Jo non lo viti mas o re pagano

Infra lor mas non semo cognosus

Dise el pagano vui siati ben venuti

Dime se volete esser al mio servire
Esser nel campo christiani batizati
Per mio macone omnipotente sire
Se con mi sarete qui acordati
Uni me parete bazoni pieni ve ardire
Eue prometo che sarete ben pagati
Or me vite che soldo che chiedete
Jo vo sapere zo che va mi volete

Respose come uni serviremo
Tuze averai signor meritati
Se volete ben aspie batale faremo
Lusi sa che nui siamo ben pagati
Altro soldo per mo nui non volemo
Clalerano resposse non per soldati
Thon ve aceto ma come frateli
Epoi seze venir vinti vonzeli

Secuite costoro el pagan parlone
Questi respore alsuo comandamento
Per lor so rezato un pauione
Lbe lauorado doro e darzento
Lbe valerano eli baroni secombiatone
Alo pauion de tanto valimento
Dequeli donzeli tosto so menati
E deli lor cauali sono desimontati

Per lor canali una tranacha bela
Dentro fo mesi idestricri venaloze
Lome la istozia de costoro fancla
Per conseio ve ozlando senatore
L be ai compagni vise tal nouela
Questi pagani ogniuno e traditoze
De nui voi armati sempre sia
Lialtri tre posano condesia

Lust ordinato per che non spauenti
Li cheri de la zente pagana
El conte orlando cón so argaments
Sempre alato portana durindana
Alui servir sono iscuderi vinti
De 30 che ano mestier sula piana
Souraininti crayn maistro nechiardo
Nel viso, siso sempre mirana renaldo

Erano vegnute in finite uiuande
Lusi chi non manzana oclicana
Dise glucchio oi quato ai locoz grande
Done era renaldo aloz andana
So che voresti esser in altra banda
Elo esser qui fozte iagrena
Tiela terra noresti essere per macone
El mio parer ai pini charasone

Questo vostro signor e inamorato
De questa nobel ezentil vonzela
E proprio pare vn vemonio in carnato
Lei più che sole e luzente bella
Clalerano e cento volte maridato
Quado vuol qusta quado vuol quella
Pur caloz posa contentar so uoia
Ogni modo de lei uol auer zoia

TORUL

Dife !

50 30

Dire & Ref

Sic

Alt

Elson

Del

Date Lin La De Jan

Monsi

This

日子の日の日日

Onde Edd Columbia Columbia Columbia Columbia Columbia Columbia

De padre de costui iso seruente

· pero te parlo tanto abandonato

Una cossa te dico piana mente

Lbe zisu in cristianita piato

De gaino traditore da sua zente

· per suo dispeto so su deliberato

De uno che porta so sbarato sione

E uerso che la sua zente me robone

Ogni cosalisia benedeto

Libe me scampo so gran maraucia
In quel tempo era zoueneto
Tullo pello auca se non laziglia
Quando te guardo cher perfeto
La tua persona sili somiglia
Elo vie esser vel tuo tempo
Se tu sei deso so son contento

Jo fon certo che renaldo non vegneria
Disse lo vechio pagano con si pochi
Con cheri con eli in compagnia
Lhe in fati soi non serebe 30chi
Pero che molti re de pagania
Renaldo a mosti in diuersi lochi
De vegnir qui non li daria conscio
Pero che lo potta tropo gran perio

Diffe renaldo lafemo questo tinore
Questo cristian non lo viti mai
Se aquesta dona pozti tanto amoze
Liberar la pozai se tu vorai
Clatene alei per in basadore
E damia parte lasaluterai
Di che al suo sezuixo e la mia persana
Per refrancar lei ela sua corona

Respose el pagano uechio sera fato
21 de come poras tu christian si soleto
Lontrastar a tanti compagni adato.
Per che seruimo lo recon puro eseto
Dandar ala terra so che saristi mato
Renaldo respose pieno de dispeto
Ulane parlar ala dona 30sia
Lasa poi sar ala persona mía

rnato

quella

to

ola

to

to

one

bone

icia

cto

gneria

pochi

Icio

crio

1028

lana

Dife el pagano come uechio
Sta note intrero nela citade
A quela dona che luce piu cha spechio
Diro tua in basada in ueritade
E se fortuna non me sece aparechio
Resposta portaro de gran bontade
Si che pora i laltro di si non erra
Altuo piacer intrar nel la terra

El 30rno paso e sono ben scruiti
De uiuande e30 ebe li sa mestieri
Daquei uinti saracini politi
Li nobeli destreri e lizieri chaualieri
La note el pagan uechio prese partiti
E soleto ne ua per li sentieri
De note atema per la cita camina
Intro dentro e ando a sior de spina

Non se può mai far tanto celato
Ni nesuno fato che non torni palese
Questo ucchio pagan so sidato
In un 30uene che su tropo cortese
Ben che non dise che laue mandato
Che tanto auanti el uechio no screse
Quel 30uene semese in falsitade
A ualerano tute le cose acontade

Onde che drido ualcrano li mandone
Etrouano che dentro e chui se lapozta
Eda po queli del campo cridone
Ora ensi suora che tua psona emorta
Colui se chiamana salamone
Sape come el seguitana la scorta
per macon dise no tornaro ala piana
El palazo se treno con la zete pagana

Parlo la dona a falamon che nonela

Lome meal tanto tepo abandonato

Salamon mio esendo picolela

Cliuendo mio padre dati so nodrigata

Respose el nechio o zoneneta bella

Jo te porto una grade imbasata

Ben che sentito el mio sato nel campo

De qua non poro tornar seza inzampo

Cinque christiani dona son ariuati
Thel campo del gran re ualcrano
Anui diro come sono formati
E dio pare li fece con sua mano
O bela dona sun tuti batizati
De la baronia de quel carlo mano
Qual e imperador de christianitade
Ison costoro in bona ueritade

El ne uno de lor che mai etor ni achile
Dauanti non mostro mai tal sembiasa
Auoler dir del christian tato signorile
Credo che hercules pasa de posansa
Dise che uenisse da uni dona sentile
Che aiutar te uol per so leansa
Sel te piace dona uignera uolentiero
Al tuo seruicio el christian chero

Chic questo christian che al mio servire

Tanto se proferta dicea la zoueneta

Che oldendo de lui si ben dire

Sa de vederlo el mio cor si deleta

Se liberar me podese con suo ardire

per quel macon che mia alma aspeta

Di el mio regno ponero in so mano

Auanti che mavese lo re valerano

Ebal mio dispeto me uol sposare
Eson certo chelabia cento molia
Wa primamente me laseria squartar
Lhe consentir volcse ala sua volia
Auanti me andaria anegare
Prego macon che de vita mespolia
Se so mas consento al suo domando
Auanti mandaria per conte orlando

Do quel renaldo che tu mai za deto

Lbe tuta pagania mete paura

Salamon staua quieto con efeto

E poi rispose ozentil creatura

Quanto e contrario auui macometo

Lbe questi di campo per nostra sigura

Ano saputo de mi el mio venire

Onde dadosa ben credo morire

Le questo cristian chio te disi
El me par proprio siol damone
Pisazeuole era quando tuadisi
Ebe me campo de man degainelone
La dona auea liochi fra lui sisi
Edise piui verso salamone
Andamo areposar e lasamo tal latino
E poi nui palereno damatino

Da ssu baroni se parti ssor despina
Loza etarda che zascun e colegata
A salamon in una camera sina
Colegose adozmir fra la zoznata
Leuose el zozno zouene raina
Ala sala con isoi so retoznata
Chiamo salamon la dona cai coz fraco
E i questo leuose un grá rumo al capo

Re valerano comando ai suoi pagani
Lbe vadano ala terra afar batasa
Per ueder come farano si cristiani
Lorse ala terra quela pagania
Espade trate archi e dardi in mano
Lridando uera quela gran canasa
Dentro la citade fiorida zente
Losto prese le arme ueramente

Era dentro do conticosete marchiri

Lon dexe milia pagani cheri

Aconzi delarme de loz arneri

In sino de suora armati suli destrieri

De la gran suria trouana legeri

Ogniun crida bataia volenticri

Laiera e la terra che par che me vapo

Eridana costozo scontrase nel campo

La poluere si forziua pe laiere

Le luno laltro apena se vedea

Alquante voze saldina parlare

De itopini che in bataia moria

Parse chel cielo uolese ascurire

De corpimorti epiena ogni uia

Quanti nepi forte la bataia

Orlado eli copagni armati de loro ma

Agrā fatiga renaldo monto acaualo
pur lo monto colfuperbiaegrā ospeto
Pero cheli parea far gran falo
Cledendo dela terra el tepo perfeto
Quando dire chiaro come cristalo
Fradel mio non star in tal sospeto
Questa volta el pagan seruiremo
Clnaltra uolta lato voglia faremo

SHEADWHO.

Re

Diso renaldo andemo con lo nome o dio Aquesta volta aquisteremo poco ono Sopra icanali tuti cinque si salio E ando vone re valerano signore Quando lo pagan tuti lo nedio Armati a canalo con tanto valore El pagan idise quando farete Molto me piaze se vui combatere

Renaldo non se pote piu tenere
Disse a chi chometi la tua zente
Disse el pagano no mai i vostro portar
Se podesti cristiani valentemente
Dilando vdendo de pagai el noleze
Mosefe tutt saltri depresente
Ben che poco besognana farse auanti
per che valerano auca quatro ziganti

Que parcano quatro toroni

Tanto era grandi questi per cosenti
De la terra olcidia tuti li baroni
Si que susia va lor tuta senti
Nostri cristiani despiegão suo penono
Era ferir uano sensa spauenti
Fra quelli dela terra coe dise el uerso
Renaldo con baiardo uatrauerso

Mela batala apena quelo ferla

Lafamo de lui e de latri edorlando

Scontradi fono fra queli de paganta

Sasando colpt de lanza e debranndo

Da poi che le lanze rote aui

Le spade tosto mostrana cridando

Citua vina re valerano magno

Orlando andana có purindarda i mão

De queli pagani fasca granitalare
Al ognun si fasca marauegia
In poco vota el color fa mutare
Durindana torno tuta vernicia
Uliucr el danere non vose pasare
Edudone la sua masa pilia
Ald ogni colpo la persona santa.
Omini alside cauali arme sebianta

10 ma

ospeto

talo

to

10

110

o dio

o onor

16

ore

tere

portal

nte

olere

allanti

igant

enti

nono

perso

Re valerano se merauciaua

Cledendo neli eberi tanta posanza

E vaun canto renaldo vardaua

Che ancora non auca roto so lanza

El sarazino infra si parlaua

Basto seria selo sose adanza

Quel cristiano ineta fara eso

Re valerano li mando va meso

Che per so amo: nota far batasa!

El meso 3 onse li vise al guerers

Renaldo aldando alauantasa

Deleimo respose volentiers

Quando intrato so in quela canasa

Tosto alzire cento ebers

Ebe par un orago ebemens vampo

Seria queli ventro e queli vel campo

Dicendo renaldo e son tutti pagani

Achi von la morre non mene curo

Odia nesa orlando sanator de romas

E be nona votuto intra detro al muro

Aidar la vona esoi baroni sourani

La voce manca e za el cielo escuro

E qua voto far fin al mio cantare

Unaltra volta vebiate tornare

Finisse lo cantare

In cozonata fost al somo sole
La tuo beleza nel zielo estronita
Siche uederla ogni santo vuole
Lo tuo bel manto ve stele guarnita
Quando aldisti li anzeliche parole
De lanzelo catando aue gratia plena
Regina ve virtude stela serena

In te misericordia in te pace
In te regna ogni sūma virtue
Tu me campasti va linserno salaze
Quando parturisti fra lasino e buoe
Zo so iesu siol ve vio veraze
Qual per nui in croce posto sue
Dela eui morte anui vono gloria
Or voio tornar ala lizadta istoria

Jo ve lasai nel saltro cantare ezusa

Lome renaldo nesun non reuarda

Metendoli tuti in una barusa

Dicendo tuti son zente bastarda

Ognuno alcide senza vir busa

Pagani olcidendo la persona gasarda

Su quel basardo che par che zite vapo

Seria queli ve la terra e queli vel capo

De la batala insi vno pagano

Sfesa la testa e roto el ceruclo

Apresentose a quel re valerano

Pianzendo vise o caro signor bello

Ciedi el corpo che ma vato el rpiano

Subito cade morto auanti velo

Re valerano vedendo tal angose

Se marauelana chel rpian nolcognose

Pero che tuti siamo sarazini
Mia zente ala batasa vie cridare
Usua lo re ualerano in loz latini
Si che lo rpiano lo posa asigurare
Ma vul seti tuti come mastini
Che none nullo che vosa parlare
El vano siabia chi andera in vano
Doncha non cridate vina valerano '
b isi

Ju questo va per to capo el fiol damone
Ebe ueramente parea un drago
De quela zente chel sa uestione
Ebe de sangue parea un lago
Per la batasa ua simel dudone
La maza in mano dicendo nó me pago
A ognicolpo uno abate aterra
E uliutero si sacea simel guera

Eon sua spada el danere con curtana
Sacendo tutte leschiere aperire
Orlando conte menaua vurindana
Quanti ne scontra tuti sa morire
Renaldo uardo la zente pagana
Clette queli vela terra suzire
E uano suscendo uerso la citade
Renaldo li seguiua apreso in verstade

Dicendo aloro voue fuzite cani

Per vui non sia la vostra doa aiutata
Siusberta sua prece adambe manè
D zi per vui sara mala zornata
Lusi alcidendo li va per queli piani
Queli vel campo sano tornata
Renaldo a queli che suze fala scorta
Lomeso loro intro dentro la porta

Cldite come queli del campo son partiti
Renaldo ua con queli che sugia
In la terra con pagani mescoltati
In trato so con la sua gasardia
Queli dela terra chera cazati
Dentro renaldo fra lor ben cognosea
Questo e slo che atanti adato la morte
Corseli adoso eserano le poste

Quando renaldo uolfe far ritorno
Lbiuse son le porte e non po usire
Disse lo barone alto dio adorno
Conuignerame in tal guira morse
Siusberta in mano piu non sa sorono
Sopra pagani comenzo aferire
Sacendo supra lor si gran taio
Cbio lo vedea parea un abaso

De fora alcampo fe aldía gran rumore
De farazini che ventro moria
Al pauione orlando senatore
Comenzo acontar sua baronia
Subitamente li mudo colore
Frasi disse o uerzene maria
Compagni parlo el conte seza fraudo
E dise fra nui non ce par renaldo

On Chanada

Dry Tan La Si

Intri

Chio

Qu

Egran remor lo sento in la terra
Andiamo nel campo tosto acercare
Lusi stana iquatro che non era
Per lo campo credendolo trouare
Dimandandolo fra pagani quela sera
Uolendolo de renaldo el vero spiare
Un pagam disceristiani in ueritade
El vostro copagno e dentro la citade

Con queli altri e dentro missato
Tiela cita de perssa a non mentire
Quando orlando dauc ascoltato
De la gran dota ben penso mozire
Zosto va aquel re incoronato
E tuto el fato el conte liane adire
Prego che comadi ato sete che no era
Ebe comeso loro nadano ala terra

Colentiera dise quel re valerano
Assa minerese del uostro compagnone
Aqueli ziganti con so baston in mano
Saza parecbiar zascun barone
Andate per aidar quel cristiano
La sua in segna si mando macone
Queli de capo con le lor arme i mano
Clerso la terra co iquatro cristiani uão

Dilando auanti tuti quatro lozo
A la cita pilma el fo ariuato
Aprefo la porta imonto de briadoro
Ulimer el danere dudon alato
Quatro siganti fensa piu dimoro
Dgnun con fuo baston aseguitato
Lomenzando ala terra onsera
Elo pouolo sacea la bona desera

Si che niente non li pote tore

Onde che indriedo li nenien tornare

The la cita e afai gran rumore

Che ho del mondo no lo poria contare

Renaldo fu baiardo de gran valore

Thon fina mai la spada menare

Achi taia testa mebre sebiasa

Cusi combatendo si zonse in piaza

Dr qua fo gran moztalitade

Luto el populo li cozfeadoso

Serendolo con tanta crudelitade

Laiandoli in brazo lo scudo voso

Aucderlo paria gran pictade

Lui solcto e ognuno lie percose

De quela zente falsa e vespictada

Suo armadura queano taida

Intre parte lo corpo ferito
Renaldo suo spada mena
Quando se vede asi fato partito
Ebiamo maría auc gratia plena
Priega chi lo to fíol polito
Ebe ozi so non cazi insi mortal zena
Zit franco conte nobel paladino
Mai piu non vidi orlando tuo cusino

o cra

Chio moto fra questa zente spiatade

Libe sopia mi fano come dragoni

Eza de mi nona niuna pietade

O vliuero e li altri compagnoni

Mal per mi intrai in questa citade

Li pagani tato la centa de larzoni

Ferendo fotte quela zente fela

Sopia renaldo fotte ogniuno martela

Quando renaldo seucte abandonato
Infra le cose ancor tenia larzone
Lrido el principo el rempo e venuto
Che pur contento sera gainelone
In viece parte vel corpo e ferito
Baiardo apso di lui mai no labadono
Che se non fosso el bon caual scorto
Seria stado piu volte el baroe morto

El caualo se leuaua con li pie vauatí
E poi va vriedo gran calci zitaua
Sacendo suzir queli africanti
Con la bocha fozte li mozsegaua
Cust baiardo sacea tal sembianti
Onde pagani sozte se vubitaua
Epoi renaldo con baiardo sa segura
Si che renaldo non atanta poura

Und sa ben che nesma non lo vozebe
L'he mile ne alcise el sio damone
L'he de loz mozte za non linchiche
L'aiato vibergo curaza e faldone
Auederse si streto ne rechiebe
De mozti gran monte auia dalato
El sangue coze come yn sumelato

Dise renaldo oime rizardeto

Mai piu non ti vezo caro fradelo

Alardo e guizardeto ognun perseto

Ai chiarice con lo mso belo

Ozi si uedena el to leto

Ai montealban nobel castello

O madre vechia bona egraciosa

Quado per mi aueras ooia angustiosa

Padre amone che ce voi pocho bene Ma pur te in creseria la mozte mia Eli conte ozlando non auerai passone Si fose meco nulla non curaria Mente che sta in cotal martiri e pene Renaldo amazo queli ve pagania Quel sangue coze per ogni spacio Ele zonto apzeso el gran palazio

Quando per pieta ouna farazina
Se parci chera stada a un balcone
Ella camera ando de fior de spina
Chea parlar sta con falamone
Pianzendo dise o nobel rezina
Pieta ue prenda per macone
De quel chero che in nra terra intrato
Dise la dona non e ancor tairto

b iiii

De na veder o falamon mío
Del chero quel che te pare
Colentiera falamon respondio
Zonto in sala oldi quel cridare
Thon se aldiria se tonase idio
Salamon a vna fenestra na vardare
E de pagani vete morti tanti
Cognobe quel cristiano e soi sembianti

Erido anoce piu non lo tocate
Delo suo comando poco a obedito
Pezo si fano le zente spiatate
Aloza senua salamon ardito
Eridando sozte o vonadonestate
Ala raina val vico polito
Ulien con mi per macon de glozia
Se tu sei sania auerai vitozia

El ce yno che te pora dar auinta
Se tu te acordi con lui questa batala
Licuate su e non star piu afenta
Ziuanti che mora el cher de vala
Per man la prece e quaxi laue spenta
Zentil madonade quela pagania
Dreto la rezina se ne zia
Zonse in sala la dona zolia

Enete in plaza tanti corpi morti
Pieta li prere apena tien el pianto
Ulerfo falamon liochi ane portati
Lome per dono achi me ofendi tanto
Lontra amie baronfanea fato torti
De poderlo fcampar non mi don nato
Lhe per vendeta tunidi el gra furore
Lhe tutto el populo na agra remore

Dalamon dise non lasar mozire

Odona mio debilo campare

Lhio te zuro per macon mio sire

Costus e quelo che te puo liberare

De questa guera e oci tuo martire

Respose la reina so lo uoto fare

Pos chate piaze con vna bona faza

Salamon mio odendo cheue piaza

Andiamo in piasa dife folamone

Sioz despina dise volentieri

Der campar vno sitato barone

Clane la dona con doi sebuderi

La sala pasa per la scala andone

Zonta doue combate suo eberi

Che tutti adoso feria aquel gaiardo

Tesun no lo aida se no el suo basardo

THE ROPLIER

をいるののの日本

Que

の日日日日中中中

Dor

A noter come renaldo stana
Dintozno alui entile cozpi mozti
Lhe sangue per la nia corendo adana
De coloz che venita ano schozti
De tanta virtu ognuno semaraneglana
In questo sono tuti quanti scozti
Clerso lo palazo per che sioz vespina
Del palazo vesere la rezina

State la vona al afra ve la schala

per maraueia ognun vardaua lei
Ale beleze suo che non fala
Che ce comandi parenti ve li vei
Eli rispose se io suse anui vasala
Jo credo ben ormai che besognerei
Che non volese el mio comado vbedir
Ton sia piu nesuno che veza ferire

Questo cristiano qui dentro euenuto
In mia citade credo la vona forte
Lontra valerano mi vo var aiuto
E vui per merito li date la morte
Per che maco che ognun lia creduto
Lhe sopra vui faro tornar rie sorte
Tion piu auerse la vona la bocha
De quelo auanti nesun renaldo toca

faluo yn turcho che réaldo amazo lofilio
Lhe obedir dela dona el dir non volfe
Meno arenaldo yn corpo depiglio
Renaldo con fadiga lo recofe
Poi con fiusberta lo taio fina alziglio
Dauanti ase questo de vita tolse
La dona lo vete edise ben ai fato
Thon sia chi tocha el baron adato

Trafcse in disedo tuta quela zente

E fior despina renaldo chiamone

Renaldo vene alei prestamente

Que comandi dise el fiol damone

Parlo la dona ochero volente

In vedi ben come tu sei prisone

dise renaldo achui dona zolia

Respose la dona dela persona mía

ardo

Benche renaldo auese lapersona

Tagliata bene in piu ol vinti parte
Oldendo 30 che la dona rasona

Lompita also la testa uerso marte
O misero mi che una bela vona

Me vuol pissone che seguira lecarte
Lhe realdo sios vel modo sesa merceò
Eduna vona adato sua sede

Que vir ne fara el conte orlando
Sio merendese ad vna sarazina
Larlo manolo andase spiando
Astrolfo entra zente paladina
Lredo cognuno andereria parlando
Ben mancheria mia sama viuina
Poi verso la vona renaldo parlone
Prima mozo che so sia to prisone

Don dico che te rendi ami persona
Debaualier seratu tanto vile
Dicote che terendi amia corona
Zilmio marimo reame e signozile
Renaldo oldendo 30che larasona
Uletela bela edogni ato 3entile
Parlar si sauia esi 30ueneta
Respose renaldo 30 che vedeleta

E volseli var laspada sanguinosa
Tuo che tuo presone me apelo
La dona vela spada spaurosa
Per che lacola vesangue ede zeruelo
Tirose in vieto con la vista piatora
Non la voglio tocar oguerrer belo
Ulotose in driedo edise tola solamone
Lostui la tose vel siol vamone

Lazufa rimase e renaldo per la scala
Apreso quela sarazina senezia
Quando ariuati sono sula sala
Dauinti parte el sangue linsia
E voue lui va el sangue li deuala!
Tulla pieta ve lui nesun ausa
Senon salamone che vicea alareina
Sate vegnir yn medico atal votrina

Dise la dona quasi mal volétiera

Ma comando quel medico venise

Lustui me a morto tanti cheri

Lon sospiri la dona si dise

Salamon per aiutar lo in primieri

Elei comando ali medisi che lo guarise

Sa che per ti el cher sia seruito

O salamon sa chel sia guarito

Salamon per man laue piato
In vna rica camera lo menoe
De le sue arme lo fo desarmato
E medist prese sue carne zerchoe
El corpo tuto quanto in auerato
In vna via le ferite vardoe
Tuti acordosi edise non ai male
Tulla de queste ferite e mortale

Ancora in la piaza e gran rumore
Li pagani voleno piar baiardo
De vn calzo a vn che core
Li fece crepar lo corpo senza tardo
Qui vel palazo corse a gran surore
A vno balcone se fece quel gaiardo
Enete lato vel vestriel corente
Non lo tochate vise a quela zente

Lusi ferido renaldo e salamon camina
Doue e baiardo che a loz sa gran festa
Uededo renaldo el bó caual se sinchia
In zenochiose ebasendoli la testa
Questo vete spagani e sioz de spina
La raina ala fenestra stava in questa
Renaldo lo prese e quelo a conzato
La dona dise quel caual e a fadato

Auantiche se parta de basardo alcolo
Si lo abrazo e chiamolo compagnone
per tenereza su la fronte basolo
E tal parole renaldo si parlone
O caualo mio e adio ricomandolo
Lasate gouernar a queste persone
Chio spicro tosto sci piacera adio
De caualcarte o nobel destrier mio

Lafamo baiardo con falamone tozna
Clerfo lo palazo per farfe medicare
Tle la camera gratiofa fozozna
Tlon li mancana ni bener ni manzare
Per lo comando de la rpiana adozna
Salamone mai non lo volse lafarel
Renaldo tuto modo se destese
Prego falamone che no lo faza palese

Dise salamon non se sauera mail
Signoz mio caro poi che me lai vito
Quelche ti piace sempre aueras
Al mio poder zurote per macometol
De tuo serve tosto saneras
Per tuo amoza rpo beneditol
Uozo me batizare qui seras guaritol
Per vui seruir o chaualier ardito

Dise renaldo salamon mile mercede
Meritato da vio seral che tute pote
Ben sai acreder a rpiana sede
Salamon lo serue sempre atal note
per valerano per piacer chrede
Lon suoi sascli lettere varote
A fior ve spina seriue quel pagano
Che guardi non tocase quel christiano

Dgní pzincipio vuol mezo e fine

pero li pozta tal comenzamento

Dz mai conuien più alto feguirel

De renaldo o del bon feruimento

Ame occi boni tosto lo fece guarire

Dele ferite siche ogni ardimento

Del suo cozpo ogni mebzo sozna

The laltro feguiro listozia adozna

Finisse lo cantare

Benedeta et u a tute loze
Benedeta fetu a tute loze
Benedeta fetu a tute loze
Benedeta et fruto ouerzene beata
Santa maria madre vel fignoze
Clentris tui fanta maria va nobis
Quia ego rogo oza pzo nobis

Ch

ひずの思やり

E ON THE DE

per &

Hat

In te misericordia, in te pace
De nui ogni altra dona vertue
Tu me campasti dal demonio salace
Ebe parturisti fra lasino el boue.
To su iesu siol de dio verace
Ebe sula croce per nui morto sue
Auanti per auer longo restoro
Tre magi oferse mira incenso e oro

Onde so te prego o verzene beata
Si come in el terzo e nel secondo
Lusi nel quarto si nostra auochata
Per che tu sei recina vesto mondo
Or so te priego che gra mesia data
Che sapia al nro cantar socondo
La bella istòria el bel proserire
Si come renaldo che aguarire

Salamon lo fe vestir in orapo voto

Lome rechiede asi fato barone

Le sue arme aconzo senza vimozo

Per che renaldo ve zo asai lo pregone

E sioz ve spina stando in suo cozo

Sece chiamar quello nobel salamone

Salamon vene alci vise con vesto

Que sai amigo del christian mio

Stal piu mal che ben guarito
Quado essa lo uere tuto sanguinoso
Per lui mile vasali o sopelito
Perdoni per che barone valeroso
Sele guarito sa chel sia vestito
De richi orapi el baron precioso
Escle sano el posa ben andare
Uenuto con lui e con imi adisnare

Chio veas peto nela camera mia

Per che da vui voso pigliar conselo
Cloglio doman che la mua baronia
In cognosco che sta agran periglio
Salamon a sioz despina respondia
El cristian sta pin fresco che ziglio
Pot che te piace damatina vegniremo
Da poi manzaz partito piaremo

Intal guira paso tuto el 30200

La note paso in sina alo matina

Leuati son senza nullo socono

Clegnero in sala etrouo sico vespina

Ognun la saluto senza star musomo

Bondi el bonano vise la rezina

La vona vite renaldo varito e belo

per man lo prese auanti el popul selo

ace.

E vise el cristian che tanti totti
De ai fato con to brando apresiato
Inie baroni per ti son stati morti
Niente vimeno 10 to pur perdonato
Auanti de qui so voio che te conforti
Dami edamie sarazini sempre onorato
Renaldo respose vona zettile zolia
Sempre ascruirte ela persona mia

Per uni lameto a ulta e a mozte

£ sa niente lauero ariuardare

Per uni oona faro bataic forte

Per uni faro zafeun imaraneiare

Per uni ozi infiro fuora oc le pozte

Per uni lo intendo zacomenzare

Per uni armato con mia fpada i mano

Per uni dami fe vardi re valerano

Ala vona piaque afai quel vito

La zouenera li porfe amore

più che non fa al fo macometo

peniando fua forza e fuo volore

poi to vete si belo e si zouenero

Formato meglio el suo freico colore

Che ve beleza renaldo non apare

Dise la dona cora vel manzare

La vona renaldo si prece permano
Licentia fo vata atuta zente
Sior vespina ua con paso piano
Renaldo apreso velet ueramente
Esalamon comando aquel pagan
Che aparechiase damazar prestamente
Lusi so ogni cosa aparechiato
Ognun in chamera so intrato

Ela trouaro vno rico pano doro
Sopra el drapo una touaia biancha
Le má felauareno fenza dimoro
Renaldo facento con la dona francha
Lfalamon ancora manzo con lozo
Tefuna cofa fignozi non li mancha
Rechate fono molte in badifoni
Aloro feruía conti e gran baroni

Esendo quasi fornito el manzare

Fior despina gito un gran sospiro

Salamon sauide detal afare

Uerso la dona fece rimiro

Ebe equesto dona che te uezo fare

Uer ladona fece con desero

La dona respose tosto tu non sai

perque domandi adunque demie gai

In vedi salamon che pin non poso
Clerdarme dal quel re valerano
Lhe con suo oste me preme adoso
Al me asediato per monte eper piano
Al mio paere e molto vanoro
Lon vien per sorsa chio venga amano
L questo ami etanto duro e sorte
Spetando a macon chiedo morire

Ma selo piaze aquesto batizato
Andar per mio amoz in cristianitade
E varme la fede eser qui tornato
Recomanderme a carlo e asua botade
Come lo mio regno e asediato
Dare valerano equesto eneritade
Che memadi i mio asuto al oduridana
Soe orlande emi me faro cristiana

Quel renaldo cui meat vito
Chi in fati varme e tanto valente
Per suo amore lasero macometo
Sel me campase vaquel fradolente
Renaldo ride apreso veso vito
Dise ala vona rezina piacente
Thon te bisogna nela resitade
Wandar per socorso in neritade

Che lo tuo secosso e vapso e non lutano

Lust plazese a vio de passone

che un caualler che de suosa sul piano

Sose qui ventro lo mio compagnone

Che poco cureria del re valerano

The quanta zente de sua lesione

Semeco sose pur yn de lor soleto

Thon cureria del popul de macometo)

Chle costul fior de spina respose
Seria mai orlando paladino
Le cul forze sono meraneliore
O veramente vituler e turpino
O quel dancre che macon dispose
Per creder a rpo dio dinino
O quel renaldo de che parla deso
Salamon dise alora questo edeso

Questo e renaldo a questo convito

2idisnar tego ozmai la cognosuto

E costui e lo sir de môte albano ardito

Costui e quelo che te puo dar aiuto

E cauarte de ogni rio partito

Quando la dona lui auia intenduto

Clerso renaldo se volto parlando

Franco baron auni me recomando

Renaldo respose volentieri

Aiuterote senza ncson salo

Sa aparichiar is tuo caualeri

per tuo amozio montero acaualo

Ben che de venzer dona no e mestieri

Che in el campo sta vno vasalo

Che lui soleto meterebe alsondo

Quante sorze ozistiritroua almondo

Niente ve me venga larmadura
Doncha io instro suoza ve la terra
La mia spada in man nesun asegura
Wile ne alcidero in questa fera
Lontra pagant aloz siera sigura
Lomencero gran batata e guera
E vito questo va tauola leuose
Renaldo e salamo va tauola coblatose

Edifer Con Sea Cler Sea Phi

TOGO DO COO

Ren

Mel partir che fe renaldo adozno
La dona fe tosto comendamento
Al suo palazo sece sonar un cozno
Suo chieri pieni dardimento
Armaticozseno al palazo dintozno
Stendardie bandiere drezate alneto
Renaldo in suo camera intrato
Su per le mano de salamon armato

Balardo era za couertato amaia
Sermo larzon come ferecheidia
Quando el vestriero irraua in bataia
Somito vezio che mestiero avia
Renaldo cher ve tanta vaia
Armato tosto se mese per via
De neto paso el barone la fala
Indo salti se zu ve la schala

Sopra baiardo ve piana terra monta
El forte scudo renaldo a imbrazato
La lanza prese con la lucente ponta,
E fior de spina con lo viso rosato
A una senestra la sua zente conta
Dicendo questo rpian batizato
Ognun lo seguita de vui e tosta
Libel sia vostro capitanio son disposta

Pagani rispose o vona ve valore

Ognuno ve nui fara come ve piace

Questo rpiano toremo per signore

Poi che lo comandate o vona veraze

Lon questa vona renaldo va fore

Insiti sono li strumenti contace

Queli vel campo e queli ve la terra

Ognun cridana bataia con guerra

Su quel baiardo tanto maraueioro
Era renaldo fiol del duca amone
Efior despina con lo viro precioro
Per ueder lu come sta sularzone
La pruoua de renaldo deletoro
Per veder lui sa ferma aun barcone
Doue era lo cristian pone mente
Renaldo uoltose edise ala sua zente

urs

Ito

alnet

n batala

onta

5410

onta

eraji

Edise aloza con parole spedite

Compagni mie siamo pochi atanti

Searditamente in bataia ferite

Clenzeremo sei sose do cotanti

Ese io uezo nesuno che fuzite

Jo zuro a cristo e a tutti ssuo santi

Primo de vui chio vedero noltare

Drouerase mia spada se sa taiare

Tutti cridana nui te seguiremo
Nobel cristiano per sina ala morte
Se tu sei morto nullo scamparemo
Senza de vui ventra vale porte
Done tu vai tuti nui vigneremo
Q nelli vel campo 5a cridana forte
Cledendo quelli vela cita aparechiati
Queli vel campo era piu parte armati

Renaldo se mose al sonar del como

Lon gran suria uerso queli del campo

Suquel basardo destrier tato adomo

Che par un dracone che meni uampo

Tlela batasa scontro senza sozono,

Un bon pagano ualente senza i zampo

De re valerano costus era serzente

Arme che auese non li valse niente

Renaldo li paso la curaza el peto
El fero li mise fuora per le spale
Lerbeta li fano martorio leto
Dal caual cade mozto auale
Cino altro che adora macometo
Lon la lanza sanguinosa la salle
Si che morto lo zeto quela matina
E disecaro ue costa sior despina

Prima che rota la lanza fei ne alzire Epoi trase fiusberta la sua spada E va per lo campo ele chiere divire Ula olcidendo quela zente ladra Queli vela terra vriedo lui se mise Che ben parea zente apresiata Con le suo lanze lozo spade in mano Sopra de loste de re valerano

In poco dota ne viiseno tanti
Lbe dir non se potia amaraueia
E renaldo pasa avanti tuti quanti
Ogni elmo parte per sina alazia
Ocidendo sarazini e africanti
Ogniomo del mondo semaraueia
Renaldo del capo rompe ogni schlera
Lon lo aiuto de queli dela terra

Re valerano staua al pausone
De ira e de stisa tutto rabiana
Maledicendo suo dio macone
Clerso ve iquatro cristiani se noltana
Cledeti come sa el nostro compagnoe
Orlando elialtri compagni ascoltana
Segnor nostro el ce sta amicho
per suo salar ce sia mortal nemico

Per vostro amor tosto semeteremo

Contra veloz con gran iniquitade

Aspze bataie nui comenceremo

E sempze oseruaremo lialtade

Per tuto el tempo che promeso aueso

Si che venta sera questa zitade

Con ura licentia se andarco adarmare

Partise tuti senza piu restare

Al paualion si tornaro queli
Dele forte arme subito searmaro
Eli loro corseri si adrie beli
Simelmente de masa couertaro
O segnor dio quanto pareno beli
Quando sopra icauali montaro
Doro e darzento loro piastre e masa
Costoro uano tuti uerso la batasa

Orlando vimora su quel briadoro
El dancke ancor su quel aferante
Clivicr su balzano sa dimoro
E dudon su un caval molto galante
Signor dio avea de le arme loro
Relucente e luminore tute quante
Li cheri in bataia sono usati
Le lor lance e li scudi in braciati

Defalti corfe loro destricrauanti
Mo che auanti fose e zonti al cotorno
Lore ualerano quatro suoi ziganti
Sece'armar quel signor, adorno
Ala bataia li mando in tal sembianti
Con lor bastone azo che ritorno
El nobele christiano non facese
Ecomandoli ancor che lucidese

Erano questi siganti intrati

Tuti quatro ne la batasa aferire
De quesi de la terra asai ano amazati
piu de tresento a non uoler mentire
La brigata de renaldo atranaiati
Ebe piu parte stana per susire
É in questo percose iquatro corlando
Quesi de la terra in tnto sbaratando

Discrenaldo questo ben sapea
De questa impreza auer desauantazo
Lbe contra questi uencer non podea
Der che orlando non ebe mai parazo
Da so zuro per la uerzen marsa
Prima sopra lo campo murirazo
Lbio laxe mai questa impresa
Per fior de spina saro sepre adesesa

Poi dise abaiardo bon auterante

Lontra de mi e ogni legione

Sarazini e orlando signor danglante

Per uoler uoltar el nostro confalone

Tu uidi ben ebel fiero sigante

Ebe de ferro porta quel bastone

Baiardo mio un alui e core forte

Ebio te imprometo de darli la morte

Edito questo renaldo alora se noltose
Una lanza a queli de la terra
Ulerso quel zigante alora semose
Soto lo seudo con superbia se serra
Baiardo asalti lui uia stra orse
Lasta abasato sel mio dir non erra
El zigante che lo uete uenire
Renaldo apreso di lui per serire

the

のを発の四中

'Kena

品品品の日本公

Defo

0

Ken

Al suo macone tosto recomandose E uolto lo scudo uerso el so ribello Ausa basardo za fato sua mose The ua piu tosto che uolente upelo Sopra lo peto quel zigante percose Pasoli piastre e pasoli chiauelo Lome lautor in questa parte conta Driedo le spale li se ucnire la ponta

Prima chel fiero zigante cadesse

2Deno quel baston uerso renaldo
Parue che su lo scudo lo chosese
Perte del scudo li ropo quelo ribaldo
E sopra lelmo el corpo desendese
Renaldo abrazo el colo del caualo
Sato quel colpo quel zigante a corto
Ziuanti renaldo lui cade morto

Li altri ziganti uete el compagnone

Ognun di loro Arinse el suo bastone

Clerso renaldo per far la uendeta

Zuoce ebiamono lalto dio macone

Renaldo sus sus sistema a seta

Cledendo uegnir quelli tre ziganti

Lon lor sieri ati esembianti

Euete poi per lo campo orlando
Lbe tuta la sua zente sbarataua
In man piana durindana el brando
Eogni colpo un pagan amazana
Ulimer con altachiara seguitando
El danere con curtana el seguitana
Lon lor nene quel dudon santo
Quelí de la terra suzia pogni canto

Uedendo questo el bon renaldo adomo
Uerso la terra torno al so vispeto
Pagani lo se guitana atomo atomo
Elni menana sinsberta veneto
Sopra delor sensa far sosorno
Aqui taiana elmo aqui bacineto
Sior despina lo vedea esalamone
Ogniun visca aintalo macone

Queli vela terra fuzêdo sono intrati
Molti sezitaro dentro val foso
Dise renaldo cani vesperati
Steti con mi che aiutar vi poso
Quando piu chiama tato piu so adati
In questo uno zigante grande egroso
Apreso renaldo con un baston i mano
Cridando voltate superbo cristiano

nta

baldo

rte

rbeta

Renaldo aldedo tal dito alora voltose
Eucte tanta zente sarazina
Apreso la terra za apreso lesose
Eucte sopra el muro sior vespina
De sua nirtu ella aloraricozdose
Uedendo quela bela alma divina
Apreso ve lei era salamone
Renaldo sula porta scuoltone

De fora crida quel aspro sigante

O te ricolti cristian che ai paura

Renaldo uete tanta sente auanti

Re ualeran propio insigura

Desermato su un caual ascrante

El suo uestido lure oltra misura

E vera sa sonto orlando conte

E lialtri compagni con elmo sul fronte

Renaldo folo rimare sule porte
Eriuoltose con vn chiaro visazo
Chiamo vn cher de so schoore
Dicendo alui metitte in viazo
Sc non che tua persona sara morte
Ulane arc ualerano per mesazo
Dise el mesazo me sara mortre
Dise renaldo el te conuien zire

E oa mia parte za non lo falutare
Per che non amo lui ne macometo
Dirai alui come se me nol sidare
Chon batero con lo zigante soleto
Chel citadino che altro non puol sare
Partise poi che renaldo si ebe veto
Temando sozte ve non rezeuer i zapo
Done era re valerano zonse in campo

Fra quela ora el zigante venuto
Quando fo ariuato quel mesaziero
Dicendo lui signor mio saputo
Uengo da parte de quel chero
Che de virtu e tanto ben formato
E dise selue piace ben volentiero
Chonbater solo con lo tuo zigante
Ualerano respose si per trinigante

Erivoltose al zigante procuro
Dicendovotu con lo cristião sarbatasa
Quel zigante eb bauea gran sazura
Dise de lui non curo yna medasa
Dise re valerano se tuaness paura
Tua vita non valería una pasa
Auanti asesces la resposta
Re valerano e cristiani sacosta

Uardo prima verso elconte orlando
De tuti questitu me par el mazore
Uedo ebe ognuno te ua bonorando
De no te icrescha un poca p mio amor
Questo chio dico in gra uel demando
El tuo compagno a mi e traditore
Uene con uni adouerme servire
E mi e mia zente anci sa morire

De non te increscha sio to domandato
De leser de quel tuo compagnone
Diteme el uero christiano batizato
Sele zentilomo de natione
Discorlando signor mio prisiato
De lui io tosto ue conterone
Siolo su de un che albergo tensa
Ben che de natura sempre supbo sia

Der suo mal far nui semo sbanditi
Da carlo mano nostro imperieri
Orlando respose queze expediti
Cognosuto orlando quel dal quartieri
El vanexe eli paladini arditi
Ouer cholui che, si posente e fieri
Che se chiama renaldo siol ve amone
Che non crede in christo ne in macone

Dise orlando poi che lo pagano adeto
Elui rispose signor non viti mai
De renaldo ni vorlando lor conspeto
E ve questi altri li quali tu vito ai
Clero e che carlo andado a suo vileto
A cazar meno baroni asai
Jo uiti ben uno con lo svarato lione
Propio e sato come lo mio copagnõe

Referuate signozi la sopra vesta
Duna persona come renaldo
Re valerano alor scorlo la testa
E vise ognuno ve vui stia lieto ebaldo
Chio remago ormai de questa iquiesta
Desposto era senza nesun salo
Credendo venzer la christianitade
Ma christiani son tropo v gra botade

Lasemo costozo e non parlemo piui Dise re valerano a quel zigante Sei tu ardito a cobater con lui Et ello respose si per triuigante Re valerano seccesar altrui Eaquel mezo cheli sta vananti Tozna edi a quel chzian batizato Chel mio zigante e aparechiato

Cledendo el meso el vito alora partise Ein nerso de la terra el sece ritorno Sin vone renaldo non sa sise Zonzendo alui vise baron adorno Quel che dise valerano li redisse Renaldo lalde senza sar sozono Apreso la porta renaldo desmonto E prima le cengie de basardo aconzoe Cledendo cho ogni cofa ben'stana
'Renaldo su baiardo su montato
Sioz de spina de sul muro nardana
Dicendo che farai chestian batizato
'Renaldo suo parlar ascoltana
Subitamente aloza fo'voltato
E dise dona sel mio dio me vaia
El me connien toznar ala bataia

Disc la vona vui tomerite soleto
Uoio che tiogo venga la mia zente
Era lo zigante za in questo vito
Zonto cra alcampo veramente
Sioz de spina vete lo maledeto
Chrido la dona o baron valente
Contra quello non andar p lo to dio
Che mai cusi gran bomo viti io

Cloio che vedi quel tuo gran vafalo

Che con mia man te lo vcida vauanti

Soto lelmo piu chiaro che chzistalo

Renaldo vardo ozlando sir vanglate

Fioz vi cheri tn fai gran falo

Cloler aidar questo africabnte

Orlando rispose io te lo vico

Clardate ve mi come nenico

\*Rise renaldo achotal vito
Quasi vicendo ve tuo parlar no euro
Susverta i mano e soto lo scudo streto
E retomo verso el zigante vuro
Quelo in suo uerbo chiamo macõeto
E sioz ve ipina chiamo vio puro
E vicea uerso ve salamone
El chero murira val gan bastone

Salamon disse non auer paura

Le altre cose dona tu intenderai

Del venzer de renaldo tasegura

pero che lui non perdeza mai

Le sue uirtude son oltra mesura

In pocho de tépo dona tu lo vederai

Za era renaldo al zigante ariuato

E de basardo in terra desmontato

E fato conseso e dato ordenamento
E fato sin a quel conseso
Questo rijan meso in periglio
De nui sono morti sei milia etresento
Un meso mandaro per tal artilio
A re valerano so che sera contento
Dacordarse con nui che non erra
La terza note li daremo la terra

Un vechio farazino che sempre e stato
In lo conseio ve re valerano
Ede renaldo si che li parse peccato
El segondo zorno orlando p piano
Prese p mano e menolo valato
In una parte e visegli pian piano
El fato el modo come era zito
E vel compagno come era tradito

ente

to do

no ent

o streto

nacoett

eral

Respose orlando che uoi chene saa Suo danno dechi veste mala vesta Lui audiudo seguitar la traza de sior de spina el vero se manifesta Al suo piacer ozi mai se saza La morte sua me sarebe sesta El pagano rispose asai me dispiace Or mai sate quelche a uni piace

E vito questo el pagano se visparte
Orlando rimase con gran sospiro
Come lautor spande in suo carte
Pensando el cote pieno dasa martiro
Eva vno canto solo soleto se parte
Clerso el vanere e visuier se remiro
E tuto el fato e ogni cosa li vise
Del tradimento ponto non sa fise

El vanere vise io son consiero
De carlo mano mio caro signore
Perdonami ozlando val quartiero
A sofrir questo saria grande erore
De le mie arme armato sul vestriero
In tal bisogno sero el primo coualore
Conteto son ve receuer lamorte
Prima che renaldo ariua atal'sozte

Non credete vise el conte orlando
Lbe la sua mozte mai compoztase
El mioz partido adaremo piando
Per che analerano non se apalentase
Doman vamatina me andero armado
Suso diadozo connien che io trapasa
Apzeso la terra conerto ve masa
Sonando el cozno vomadero batasa

Jo sento renaldo de tanto valore
Lo responde azachun chiamato
Eso ben certo chel vegnera de sora
Quando sero con lui asrontato
Al primo colpo dise el sanatore
Che so e lui da morte sia campato
E poi contero tuto el sato
Si come lui die esser dessato

In chotal guisa el 302no dimotaro

La note pasa etozno lo matino

Quando lo matino so polito e chiaro

Itre compagni con orlando paladino

El pauion de ualerano intraro

El uostro trivigante esapolino

Uidia el bon 302no vi salvi etajuti

Respose el re vui siati iben venuti

Orlando vise signor selve piace

Questa matina voso vn pocho vedes
quel mio copagno verso ve vus falace
Intendo ve pagarlo come edouere
per certo veder voso re verace
De mi e ve lui chi anera piu podere
Re valerano quele parole comprese
Chiamo vilando p la man el prere

Mon ti besogna con lui far guerra
A orlando vicea lo re valerano
A vanti che siano vo zorno che si erra
Spiero vauerlo in la mia posta mano
E sior ve spina aucro e la terra
Pero non ti afatigar in vano rpiano
Si che ti con lui non voria che morise
Orlando respose intal maniera e disse

Per che fignor lul atropo falato
Intendo de far partir de tal pierlo
Quado in criftianita faro tornato
Reputando me faria per despresso
Ebe io elui in sieme o zurato
A vui signor de pagania egregio
Per che lui aroto lo so sagramento
Sio poso uoso chel mora con tormeto

Jo fon contento dise lo pagan aldace Econ li compagni se desparte Al suo pauson 3 onseno in page Orlando tal parole auea sparte Clegnatosto mie arme uerace Che simel non sono soto marte Chio le uadagnas da re almonte Dal capo aspiedi armato so el conte

Ecusi armati so tuti coloro
Dudon el danere e ultusero
Couerto de masa briadoro
Auati che orlando montaseal destiero
Che re ualerano quado uete chostoro
Dise el fato mio a senza pensiero
Auanti chel conte se despartise
Ai suo compagni tal parole dise

Fradeli mei stati auisati

Lhe li pagani non ce posa in ganare
Elearme indoso acaualo montati
Starete questo sar me guardare
Benche renaldo sasa asai peccati
Atal bisogno non se die abandonare
Per cheleomo de tanta bontade
Lhe solo rifrancha la cristianitade

Tropo seria dano selui morise
Orlado monto sopra el bon caualo
Lo scudo i brazo lalanza i man semese
De lo pausonse parti senza falo
Suora deloste niente non sasse
Clerso la terra de carlo el uasalo
Cliuer el dancre el bon dudone
Partise orlando zascun sermone

Sopra loro chanali de gaan podere Armato monto icheri de valore Lo re valerano semose per vedere Qual vilor fose metor combatitore El conte orlando per mostrar so valor Apreso la terra co lodestrier coridoer Sua lanza safermo el baron adorno Lenisiera alzo i bocha mese el corno

510

A

Sece uero fon adato bumile

Lbiamo colui chel ino piacer afato

El fuo fon nobile egientile

Si zafcuno si fo mareneiato

Sece aldir per el campo tre mile

Quando el cozno fono alozao

Lbiamando otraditoz compagnone

Lome non te armi emonti fularzone

Per che tu ai roto toa promesa

Che tu sacesti al gran re de corona

Cledi come te chiamo ala destesa

Prouar te voio con la mia persona

Renaldo chel suo cusi sente copresa

Dise me'chiama suora alla se buona

E ben conose il corno delo sante

Che porta orlando de melo danglante

Dise renaldo che vota dir questo
Lusi forte adirato el mio cusino
Lhe sulo campo me chiama si rubesto
Per voname otlando paladino
Lauerita qui te manifesto
Lhe almondo none grando ne picolio
Lhe sulo campo bataia me vomandase
Auanti vorsa motir chelo resudase

Uoltose voue aue falamon veduto
Amigo sa venir learme mie
De quel comando so ben obeduto
Learme recbaro quela zente ria
Renaldo ve tnte arme so vestito
In questo aparse la vona zolia
Uete orlando cusi armato
per mano lo prese edaquanto la tirato

E vise barone caro tu non sai
De la mia zente el gran falimentó
Dise renaldo ve quel che tu vito as
Non so se vio me saza contento
Sioz ve spina vise tu anderas
Elicitadini coloz tradimento
Questa terra voleno var in mano
Uni e mi alo re valerano

Sicheio bo sproueduto vno sportelo
Lbe altramente non possamo vsire
Per valerano despietato e selo
Lbe tien el cápo atorno a no mentire
Questo camino spauroso e non bello
Lbe de paura ben credo morire
Wa se scampar posemo tuti doro
Penerote doue e vn gran trisoro

El castello e tresoro al tuo talanto
Emi stesa ancora bauerai
Ulerzene pura senza falimento
Quel te piaza veni tu farai
Pur che io vezo el mio cor conto
Tulla altra cosa che ve ti zamai
per tua virtu se sempre temese
Jo non cureria se pocho auese

10

inte

Renaldo le parole comprese E vedea tuta la terra star armata Con tanti non poria far contesa E renardo la vona e namorata E vise alci per far to defese Sempre saro con mia spada filada pero vona el mio compagnone Zo non me chiama senza casone

Aspeta chi sin chio itorno
Clache te aiuti rpo benedeto
Renaldose parti coluiro adorno
E vise tienlo in infra tuo constreto
Salamon apreso non parea mororno
Che sior ve spina li aue 3a veto
Dise renaldo se nostro reguardo
Renaldo era montato su basardo
Sinisse lo cantare

f Enzatua gra ofignozidio
Thon se puol far ne vir alcua cosa
Prometila con tuto to vesto
Recozer voio ala mare pietosa
Tempo sacrato pien ve vesto
E fosti mare ve ppo e sus sposa
Or qui viremo ve lanzelo chabiselo
Quel saluto viuino tanto belo

Aue maria graciá plena
Dominus tecumoife lo anzelo fanto
Benedeta fei tustela ferena
Ancoz el fruto to benigno tanto
Jesu po che per nui pozto pena
Copziral madre con el tuo manto
Prega sempze pratel tuo caro figlio
Campane madre valeterno periglo

Daria rezina madre ve quel redi

L'be conduce le stele parisente

Per quela gră lume che alumina el vi

Elqual creo infra lumana zente

Prestami gra per tua santa fede

Per amor ve quel che tuto rêde esente

In zegno lena perfeta memoria

L'be seguir posa la lizadra istoria

Lo scudo in brazo in mano la lanza
Solo soleto va in verso la porta
per voler mostrar suo posanza
La zente de la terra stana a corta
Questo rpian nona nulla manchanza
Se non che per luse molta zere morta
Che ognizorno se mena aferire
Brande peccato ede lui atradire

Che a nostra vona e asaí líale

Lusi fra lozo vano frabotando

Echi ne vice bene e chi male

Renaldo la pozta el muro va pasando

Lon basardo che par che meta ale

Poztolo veto voue sta orlando

Surioso e pieno ve mal volere

Luto el campo corse per vedere

c ili

Lonie farano costoro al pismo boto Li voi baroni che sono tanto isneli Ellivier el vanere dudone dotto Armati sono sui destrieri beli Li sarazini senza far moto Re valerano avanti suo drapeli Senza sar moto li baroni chrudi Serano coverti desoto li schudi

Le lanze in mano son forte acotal meno Ognipeno parea yn granstendardo Liochi drezo verso laiere sereno Ebotal parole dise quel gaiardo O nostra dona sche sei de gracia pleno pregote bozi che sai renardo Ebe guardi da mortemi e costul Ebe al mondo none simel de lui

El conte orlando simelmente dise Lbe armato sta dalaltra parte Tocono li cauali che non safise Sentino ispironi che lor arte Le lanze base sopra iscudi mese La poluere volo in ogni parte Erescontrase chauali amendoro So se bajardo el caual driadoro

Li cheri se seri sopia li scudi

Lon lo suo polido tosto se pasaro

Ogni armadura sin acorpi nudi

Le lanze sorte itroncon volaro

Queli del capo vedendo icorpi crudi

De lor virtu si se meranciaro

Sulo muro stana la sarazina

Macon aintelo dise sior despina

Serenaldo muor io romango trista
Senza nulla speranza osalamone
Lozniamo aquela dela superba vista
Loe ozlando siol del ducha melone
Lhe durindana in mano sebe mista
Soto lo scudo sedrezose in arzone
Jo zuro adio dise renaldo belo
Lhe ozlado no me trata come fradelo

Auanti par cheli sia mortal nemicho
Onde dalui conuienme defendere
So che dalui non aueria yn sico
Del mio pensier come comprendere
Poi che orlando me pensa far médico
Con la sua spada la persona frende
E ben cognoscho che non puo falire
Luno de nui due conusen morire

E fiusberta in mano arechose

E luno verso laltro sexe ritorno

Ebon los spade quando afrontose

Prima parlo el conte orlando adoino

Renaldo su basardo alor sermose

Queli de capo li vete atorno atorno

Re valerano vedendosi parlare

Dise questaltro me volsa ganare

Dift

DINGERDING

Sch

Ben che ale fine li pagero tuti doi Lomo quel pagan de mal talento Orlando parla e renaldo alui Fradelo tu non fai el tradimento Ebe ordinato sie per altrui Morir te con negnera a gran stento Renaldo aldi e 3a non sete muto Respose fradelo io ben lo saputo

Ebe dito me la quelaltra rezina
El mondo non e pini lial creatura
Thela cita tuta zente farazina
El matierano de loz armadura
Come mea parlato fior despina
Dise che la sa una via schura
Endar douemo aun suo castelo
El preso questa cita caro fradelo

Orlando el so dito ebe ascoltato
Jo cognosco tuo salo sempre mai
De tua virtu asonar amanchato
Renaldo li respore dito tu lai
Lusi maiuti dio che pecchato
De 30 che credi non ssci zamai
Rispose orlando dami poco secrede
Le tuo parole idon poca sede

Renaldo el fangue ela carne me tira
El tuo mal ancora mi strenga
Da non voria che insi fata briga
Che tu alcidesti la zente maligna
Per vui el corsta pietade me sospira
Pur te voio seguir con la mia insegna
Dime renaldo doue anderas
Ton piu che zonto e lime vederas

Dise renaldo esendo ala fenestra
Doucra fior de spina also la fronte
La dreta via ne amistra
Dice che nui douemo pasar el monte
El qual tu vide ala mano sinestra
Jo to ben inteso respose el conte
Che questi non sacorza del parlare
Un colpo in sieme ne conuien fare

Schomenza tu colino e parente

E fa che fieri con la spada piano
Che del superchio no seria suficiente
Dezo neride el sir de montealbano
Dise fradello non dubitar niente
Wal non recenerai dele mie mano
E dito questo con un ato crudo
Renaldo drieto lespale zito lo seudo

Orlando vede cheilo scudo zeta
In man serecho lo scudo conertato
Dise per certo pe la superbia seta
Jo credo cha nel mondo sei nato
Losa che prometi p ti non se speta
Renaldo dise fradelo apresiato
Hon oubitar siol de meione
Suspetta sua nieno de piatone

Soura leimo si piano tocholo

Chel conte oriado apena lo sentia

Re valerano alora reuardolo;

Ebriadoro che soto tenia

El conte se laso cader sul colo

Dice per certo qui ce solia

Zo che vedico el vero ve vico

Che la elattro mesara morta linimico

Fraquesto tépo orlando drezose
Disea renaldo e la veritade
Ede loro diti parmi achordose
E dise fradelo torna ala citade
Sopra le stafe doro refermose
Durindana strense con scuritade
Dise vate con dio caro fradello
Chio te vero atronar a lo castello

Renaldo dise se tu uegnerai

Pocho me curo de la zente pagana

Per campar de li maluasi lai

Sta note partiro con sioz de spina

Orlando dise orte spaza omai

Lbe non ze veda la gente saracina

Alzoe el conte orlando la sua spada

Renaldo alora suze per la strada

Se quel chaual va per ognichale
Oltra chaualchaua locher feguro
Orlado lo fiegue po lespale
Driedo renaldo fin a preso el muro
Re ualerano uarda in quele vale
Dise el pagan per macon 10 3uro
pur vna volta la budo paura
Uedi che entrato dentro dala mura

Fra questo tempo orlando so tornato
Al campo doue valerano stana
Dise el pagano en sei el ben arinato
E de suma virtu sorte lo lodana
Respose el conte orlado leschampato
Presente tuti sorte lo menazana
Jo in prometo selse pur sor dele porte
Se so lo zonzo daroli la morte

Respose valerano 3a molte oze

Non deno posar in questo mondo
Lbi auero quel christian traditore
Esi zuro per macon socondo
Che so son desposto a lus la usta tore
De la persona meterolo alsondo
No sapedo el pagan con cui parlana
El magno pauson si ritornana

Ecomando chel campo fenza mancho
Stefe auifato e nefun fe defarmafe
Ozlando ai campagni fe parti istanco
Alor pauion parme che tornase
Ortozniamo aquesto renaldo franco
Che poi chel piaque al cote che sadase
Con baiardo intro dentro dalapozta
Zonse al palazo fenza voler scozta

Sior despina aue ben saputo
De lato che lia dito salamone
Renaldo per tal chason e susito
Lhe be se intede con lo so compagnõe
El principo de baiardo e desmontato
E nela stala el canalo menoe
Lasemo baiardo star che non sala
Renaldo sene ua su per la schala

Ezonto in fala el valoro fo fire

Enela fala non trouo niente

Contro de lui ecote vegnir

Fior vespina zouene valente

Thela chamera presto lo se zire

Esilo vesarmo prestamente

Esendo salamon con lesa non mentire

Dise ben venga el campion mio sire

De riche veste lo fece adobare
Si come atal bazone conuiene
Lonfeto e vino per lui refreschare
Quel cheli piaque renaldo tolene
Dise la vona che vouemo fare
Respose renaldo questa note conuiene
The meteremo aquesto chastelo
Dentro e de fuoza ogniun ce ribelo

Non te curar dona perfeta se perderai De questa cita ede queste cose magne Lbe spiero in vio che le requisterai per la virtu vele nostre sozze magne Lbome partita vona ve qui tu sarai I quatro mie compagni senza lagne Si sono liauero picola terra nui tedaremo venta laguera

La rezina respose aquel vito
Clerso renaldo siol vel vuca amone
per tuo amor voto larmachometo
per tuo amor io me batizerone
pur chio teveza auanti lo mio cospeto
Dezo chio perdo non curo vn bastone
Dise renaldo so zuro in sede bona
Si non muoro resranchero to corona

रेटा से के किया कि

जानिक कि कि का निया की

Balan

DIFFE

SE KIND D

Lusi la note lo tre cenaro

posa che vatauola sono lenati
I fati loro aponto ordinaro
Dela vona i nestimenti ornati
Basardo conzo el bon vestrier caro
Tre palasreni sono acbonzati
Per quela rezina e per salamone
E per le camariere che lor menone

Dise doe palise tutte quante piene
De quella vona irichi vestimenti
Salamon vise no stemo piu atal mene
De nostro in vuiso ogran spauenti
El cielo azuro ele stele serene
Renaldo a i voso tutt isoguarnimenti
E sior vespina per le man lo prexe
E yna via sechreta e non palere

Salamon e la chameriera e vo valire
La sua zaschuno in sula spada
Renaldo auanti e fior despina dise
Sazemo questa via de la schala
Laqual ce porta oime pecchatrise
Propriamente voue e quela stala
Aprino la porta de quela via scura
O ime topina chio tremo vapaura

Dise renaldo nonte oubitare

L'he se sos la via de lo inferno

Per sor da darme che se podese fare

Jo te suro per lalto dio eterno

Seguro so te poso ben menare

Al tuo castel con bon gouerno

L'he nulla cosa dona non perderas

Salamon dise andemo dia ormas

Renaldo aue baiardo parlato
Echo la via o caual mio
Baiardo arquanto el cauo ebe i chiato
per lo intrar ichuro forte li par rio
Dife renaldo par che fei ymbrato
Or ben conoico che de fotoidio
To fó mai bestia ni creatura
Che qualche yolta non abia paura

tone

nenti

Questo dito io non cretimas
Baiardo cha apruoua stete mancho
Da poi che par temanza tuas
Tien siusberta che li pende al sianco
Eli caualo dise spacemo ormas
Baiardo loldi e deuene piu francho
Intro lo destriero per quela usa streta
Renaldo prepe per mano la zoueneta

In lo intrar si trazea si gran vento De quela chaua era suo costume Se fosenodopieri piu de cento De sturia atuti la sua lume Sior despina eli altri con spauento Tuti andaua streti daudume E ognuno a renaldo cargaua adoso Dise renaldo santi none poso

Baiardo auanti lo camin afegurando
Driedo lui li tre palafreni
Renaldo la compagnia e fiparlando
Con suoi fermoni de dolcesa pieni
In tal guisa vano caminando
Trouo asai serpe con veneni
Renaldo ne veixe molte e grose
In questo ponto baiardo fermose

Disse renaldo el ce sera nouella

O nobel vona arquanto ce aspetati

O i me topina visse la vonzela

Tute ne vai voue me lassenti

Respose renaldo sior vespina bella

Salamon siati arecomandati

Mal compagno cessi amico bello

Che salamon bormai e vechiarello

El príncido bauea in man la spada
Doue e baiardo se ne va vencto
Essalti va lo baron per la strada
Per quella schura grotta con sospeto
Disse al chaualo per che stai tu abada
Bardo inanci vn lume picoleto
Clete renaldo vna gran chapella
Lauorata adorna molto bella

Renaldo aquel fato prese chura
Aquella capella lauorata tonda
Tlei mezo stana yna sepultura
El baron chiamo ladona socoda
Ella ciusen etrema ve paura
Salamon seguitana ala sua sponda
Ela chamariera psena ve spanento
E tutti quanti zonse al monumento

Clete lampa chera de fin oro

E tutta piena de balfamo staua
La lume dentro zeta gran splendoro
El balfamo za mai non manchaua
Aueder staua tutti quatro costoro
Renaldo ala sepultura sa costaua
Cledendo la sepultura la vozata
E da yn canto le lettere in tagliata

Renaldo aquella lettera se acosta
Uosse saper tuto lo gran temoze
La sepultura chera si composta
Dentro li staua yn nobel signoze
Oza retorniamo ala terra vesposta
Per sauer lo vero atute le boze
Tel primo vir la lettera sona
Qui ventro e yn gran re ve cozona

Clinti regnami coquisto con suo mano
Esendo seguito de sua baronia
Del chiero debabilonia so soldano
Nasce in persia la sua vita pia
Chiamo so lo gran persiano
Clin suo barone per negromantia
Sece questa via tanto sebura
per arte lo mese in questa sepultura

Quindere pie era ve longeza
Lautor vice questo monimento
Salamon parlar con piaccuoleza
Renaldo tanto tépo non timento
Che ve costui viti la prodeza
El padre vesta vona meramento
El qual trabuto vana a costui
Epoi gran traditor sono alui

Dauca questo repersiano male

£ velui almondo erano do figli

£l padre ve la vona per piui liale

Ordinato fo per li suo consegli

Queli voi garzoni soto ve suo ale

Li nodrigase per cheraro in perigli

Ton cadese per che erano picholini

£l padre vi costei li sece meschini

Eluno de los fechiama troiano

Che al mondo fo fimel pagan delo

Laltro credo ben che con suo mano

Seccsco lalto dio manuelo

De beleze none bomo vmano

Per nome e chiamato altobello

Zamai non naque si bel zoueneto

Renaldo respose acotal deto

E vise ancora sara in nostro aiuto
Lui el fradelo ve tanto podere
Jo son vesposto vauerlo veduto
Questo re che morto sta azasere
Dise sior ve spina el pensier ta faluto
Clidi lo chouerchio viboto romanere
per sorza cento non lo veschiauera
Renaldo verso lo monimento seueria

Con la mano preta prese vno anelo
Chera forte e saldo lauorato
Clardo lo cerchio per vno sportelo
E umelmenteoise odio beato
per superbia questo non fauelo
De suora orlando mior bo nato
Elmondo pe mi sarme non se truoua
Elmio forte brazo asato la proua

Satine indriedo con parola basa
Suo compagnia indriedo se tira
Renaldo cha la fozza e non lasa
per superbia lichoze stien sospira
foza del monimeto el couergo trapasa
Zito renaldo e fioz de spina mira
Uardando lo so viso che n erra zocho
per la superbia el par chel zeta focho

THE DEPTH

1000

CO

Su darado

Ben

Pot che renaldo insi fece ritozno

Tuti quatro vano ala sepultura
Dentro zasca quel gran re adozno
Tel so doso auía tuta armadura
lelmo dacanto sacea so zozno
In su lo peto la so spada dura
Un baston de sero alato rasona
In testa auca pua real cozona

Se fosi viuo parla con vno strido
Questa corona non laseria
Da per che zasi morto in questo nido
per tuto el mondo non tela toria
Salamon parlo senza crido
Lasiamo star andiamo a nostra via
Renaldo presse quel peso superchio
Nela sepultura mese el couerchio

Poi se partino de quela capela
La compagnia e quel baron adozno
Lusi ne ua con sioz de spina bela
Einsi suoza nel sar del 302no
In palidita era quela stela
Pero chel sole se mostrana adozno
Siche oscura ogni stela diana
Luce suo razi per monte e per piana

Renaldo prese el palastreno belo

E soura li mese la vama sior ve spina

Salamon sulo so caualo monto elo

La cameriera ancor quela matina

E su basardo monto rasnaldo sínelo

Per la pianura tuti in sieme chamina

In pocho vora alzo la fronte

Clete lo castello su vin picol monte,

Erali vno palazo lauozato

La torre el cielo parca per alteza
El castelo picolo edifichato
De fior despina tuta so richeza
In quel castelo el trisoro vardato
Da vno sarazino de gran prodeza
Che bailo so ala dona gaiarda
El castelo e quel trisoro varda

La compagnia zonse ala porta

Lonsina lo castelo con lo palazo

Salamon auanti la dona sa schorta

Renaldo apreso con lo scudo in brazo

Parue chel castelan seconsorta

Per zir per la mura uardando asolazo

Per che lui tosera damatina

Uardo de suora e vete sior despina

Subitamente lebe cognosuta

E con gran pianto laue salutata
Dona mia tu sei laben venuta
El castel e tuta richeza eben guardata
Jo so ben che tuo roba ai perduta
Edel tuo regno ancoz deschazata
Dime se sei in liberta odona mia
Uno cher vien in to compagnia

fto nide

2 7/2

rcbio

iana

Benche chrèdo chel sia lo christiano
Lbe tea con suo virtu tanto aidato
Clòi chio venda con le chiaue in mano
Respose la vona con lo vivo rosato
Si tosto e quel hon castelano
Disexe vela scala senza piar fiato
Chalo lo ponte e aperse la porta
Zonti intraro ventro que la scozta

Posa che ventro sono intrati
Renaldo con lo zoueneta bella
Al gran palazo sono desmontati
Thon se vedea incielo nesuna stela
Lirazi vel sole erano siamizati
Aquel castelo ando la nouela
De sior despina che vegnuda era
Tel altro canto viro laistozia in terra
Stnisse lo cantare

To credo i vio padre ommipotere i Fatot vel cielo iterra in charnato Ulifibilia in vifibilium potente. In vnum vominum iesum réo beato fiol ve vio solo genito valente. Ex patre ante omnia secula nato Deum vedeo gracioro zitero. Lumen velumine veum viuo enero.

Solo tusel quel senito non fato

Lon sustentiale de quel vero padre

Sol per chui ogni cosa so ritrato

El qual denui e nostre opere ladre

E per nostra salute in terra adato

del ciel desere euene in la madre

E incarno quel médre oneste

Lon maria virgo 3 omo fastus este

Ecrucificus eciam pronoi
Suponcio pilato paso si fue
Epoi sepulto veli angeli soi
Quela gran lapide soa posta zue
E resusto el terzo vi vapoi
Segondo la scritura andato sue
Elsendet esedet adesteran vel padze
O: voio toznar alistozie lizadre

Renaldo sera in questo desarmato
per che afanato sera el cher perfeto
Lhe tuta la note non auea posato
Adormir se mese in yn bel leto
Thon piui che lui so adormenzato
E sior despina in yn paso si reto
Apreso lui se mese pianamente
E abrazo renaldo dolcemente

Equesta so la prima volta

L'beli aueano dileto tuti voi loro

La zoueneta che non era stolta

Al bon renaldo mostro el gran treroro

Dise renaldo questa e bona recolta

Poco mi curo ve tuti coloro

Per loro so aparechiato lo manzare

Dise salamone andiate asentare

Poi che le mane se van lauando
Sento renaldo ela vona altiera
De re valerano voio andar contando
La pozta li fu auerta a tal mainera
Molta so zente ando intrando
Epzese lo palazo quela schiera
Credendoli trouar quelo christiano
E sioz de spina con lo uiso sopzano

Manchata fo la loro speranza
Uenta la terra yn meso ya foze
Orlando e con spagni stano i votanza
A tanto azonse quel imbasadoze
Urido signoze elce gran manchanza
Suzito el christian ve valoze
Amezalnote verso la matina
E amenato sego sior de spina

O quanto a qual pagano li remirebe

Che de la voia ben penso morire

Orlando loldi e niente linchrebe

Dicendo ormai le tépo de zire

per che star piu con vui pacia sercbe

Clerso de valerano dise o sire

Come te senti da nui seruiti

Elui respose ben baron arditi

Orlando vise signor la promesa
La qual prima per nui te so fermata
Tu vidi ben che laucmo atera
E zustamete per nui oseruata
Licencia volemo aladestesa
Andar volemo per nostra zornata
Re valerono su tuto scolorito
E tosto rispose asi sato partito

Dicendo echoui vel mio trisoro

Pregone che dami non vi partite
Quando io vidaro restoro
Dami auerte quelo che norete
Orlando rispose con tuti tostoro
Partir me voio como vui vedete
Ben ne intendo el pagan dise a elo
Son certo che andarete a quel castello

Respose orlando doue nui ziremo
Jo son certo che lo saperas
Quelo che a nui piace asutaremo
State con dio chio me parto ormas
Dise valerano nui ue desertaremo
Respose orlando si se tu poras
Piatelo dise quel pagan amaro
Ognun de loro idestrieri ispronaro

Dedication Character Credit

Walpe

Checu

の物

Ched Resp Ulm

Saro Lber

Làfamo

निकार किया किया

101

Tanto Che per Des St Re

difere

Po La Chi Re Edi Sta Che

Non fo nesun de quela compagnia
Che se mouese de soto el pausone
In questo zonse nel campo vna spia
Doue lo pagan semese in zenochione
Macon guarditi e tua compagnia
A vui me manda el conte gainelone
Recomandadose con vmel saluti
Dise el pagan vui siati iben yenuti

Jo so che amor me porta gaino

Come stalo de la sua persona

Cognosi chi quatro ziascun rpiani

Da mi se parti zaschun spirona

Resposi tuai habuto in tua mano

per desertar carlo la corona

Se morti opresi aucsi coloro

Dise el pagan chi son costoro

Dise la spia quelche va dauanti
Su briadoro couerto che mete ale
Colui el sior de christiani tuti quanti
E auui sarazini sa gran male
Tion lo cognoseti ali sieri sambianti
Quelo e lo nepote de lo imperiale
Poniamo chel bel quarter non porta
De tuti christiani e muro e scorta

Cledi quelaltro che par pentura
Su quel balzano che cusi belo
par che in doso liride larmadura
Tion pensar che signoriza un castello
Quelo matien la bergona i altura
El suo ziamo mort uechiarclo
De mongrana sechiama sua sebiata
Cliuier nepote de girardo destrata

Cledi quelaltro in fede bona
Elo adorno come ti vio macone
El suo padre porta chozona
Chiamo fo el re gualfredone
Quel que seguita parla erasona
Franciscapela sossol dudone
Credo cheas uisto sua maza ferata
El piu forte omo velaiesta batizata

mo

onaro

ione

na fpia

ocbion

nano

riale

on poll

Dal per ti partir li lasasti
Lbe costorel fior de cristianitade
D valerano mal te conseglasti
Lbe de partir li desti libertade
Respose valerano demai basti
Uli mandro per citade e contrade
Saro vegnir tanti pagani
Lbe mai non campera li cristiani

Lasamo valerano in questi prati
I quatro chaualeri tanto andaro
Sopra icorsieri delor arme armati
In fra lor piu cose rasonaro
Dise orlando semo asediati
De questo pagan tanto amaro
Dise vliuier ben sedesendero
Lui eli soi apezi taiaremo

Tanto caualcho per la champestra Lhe fono zonti apreso locastelo Per auentura auna soa senestra De quel palazo chera tanto belo Staua renaldo sin vileto e sin sessa E sior despina amatizar con elo Renaldo uarda e uete schaualeri Quanta alegreza aue el quereri

Dise renaldo tua guera esinita

Poi che questi te vengano servire
Ladona atal vito non so insinta
Lhi son costo ovaloroso sire

Renaldo ipaladini li facia stenta
Ediso io non te voio mentire

Fra ve costozo nie vn omo santo
Lhe vencerebe el mondo tuto quanto

Cledicostul che couerto anero

L'he sopra larzon par murato

Assi posente elo bon vestriero

L'he non se piega ne mai sapiegato

Quelo enspote vecarlo imperiero

Olor omo chal mondo sia nato

Dona costul se chiama orlando contel

El qual essor dela cha vechiaramonte

Chie colui che vien ostr dapo elo
Dise renaldo atu posto cura
Respose ladona molto me par belo
Disse renaldo onobel creatura
Fra cristiani mazor de quello
Ecome e belo e fozte in armadura
Rico posente sua faza serena
Chugnato ourlando, visuser oa viena

Chie quelaltro che trauersa sisorte
Sopra a quel caualo arabiato
Disse renaldo si champo va morte
In val core quando su inganato
Quello e suo caualo bria sorte
Fo sarazino emo ebatizato
Carlo per lui se conseia palere
El nome suo evzier vanere

Equelaltro che par figrande
Lui elo caualo etuto armato
Sempre pleto varda ale bande
Alo paura fifpefo eriuoltato
Discrenaldo suo vita sespande
Lhiamose el bon vudon apresiato
Questo elo fiol vel vanere
Per renderse seguro varda el paere

Chealferir voria effere primiero
Respose sior despina elconte orlando
Lbe su dici che si bon gueriero
Per che non seualo sincl voltando
Renaldo respose atal mestiero
De sua virtu te voso andar contando
Non cura tuto el mondo lui soleto
Senza paura e non na sospeto

La posanza sua la quate molta
E poi non cura el mondo niente
Dona tu vederal chesta uolta
Se valerano vegnera con sua zente
E decote venir quostozo ala pozta
Del castello e del palazo dolcemente
Renaldo e deseso e feceli aperire
Intraro dentro ichieri dardire

Al bel palazo sono desmontati
Chiano alozo dileto disnaro
Posa che sono datavola levati
Li fati suoi in sieme ordinaro
Pensando da esser assidiati
Delquel pagano che tanto amaro
Qui convien chio faza ponto
Lasar quostoro etornar adaltro coto

-posano li baroni in quela sera

Lonuien chio tozni analerano

Anendo anenta di sarazini la terra

Asuno tuto el so popul pagano

Signozis in tanto noio fronir la guera

-per despeto de quel siero rpiano

Lhe tanto dano asato sopra de nui

-drima dirone el nome de colui

Per uno rpiano auifato io fono
De chifani che ce posta amose
In uerfo nostra fede estato bono
Chugnato de carle imperadose
Si macometo mi faza perdono
Ben chela rpianita lo chiama traditor
Jo lamo como amigo e parente
Chiamase conte gano ueramente

Jo uoio che vui sapiati lo so nome

Colui che nea tanto uenzato

Auoler vir vel suo fato el come
Elo a tuta pagania vesertato
Per anadagnar vozo mile some
Elo staria el vi ela note ermato
E atuto el mondo lui cribelo
Renaldo se chiama vemote albá bello

Laitro che sempre li stana nicino
Del corpo suo simelmente e bello
Chugnato e del conte paladino
El marchere vlinier se chiama ello
El terzo como nui su saracino
Laso macone etorno amanuelo
De carlo niano e consier palere
Lo nome suo e viser danere

Quelo che al mondo feruir fo posto
Cloio che sapiati loz natura
In do parole ue contero tosto
vedisti vui quello che fiera uardadura
Adesfar nra fede lui adesposto
Contra sua sozza nesun non dura
Sconsise agolante e amazo re almonte
El suo nome e dito orlando conte

El quarto che de corpo ornato etanto
Che in batala lauete neduto
De forza pasa el mondo tuto quanto
Ma ello e in batala proueduto
El nome suo si dise dudon santo
Siol del danere e orlando la cresuto
Scudiero so edeli spiron doro
Or mai uo dito chi son costoro

Pero chealmondo lofo non ano pari

Tanto in loro regna gran bontade

Amici e fradeli e compagni cari

Se questi sono in nra libertade

Podemo pensar che non se dinari

Uenti costoro biamo la christianitade

Imandero chiededo ogni mio amico

Ognun inteda queto chio dico

Aparichiati siati come io sento
Jo uolo che costoro siano asidiati
Sopra loro con gran asembiamento
Per che loro de uita siano privati
Per far piu gran aparechiameto
Imesi mei non serano reposati
Ercchieder parenti e amiri
Aso che costoro non vadano apariri

Chiuser con lo vaneste el bon vudone
Auanti la pozta sono sebierati
Queli cheri con lo coz vi lione
Le lanze vete eli feri arotati
Alostro vento luceano li penoni
Queli veloste sono apareati
Con lozarme zoe piastre e masa
Oz comezano la pzima batasa

a ello

etanto

quanti

ito

nto

crefut

ro

10

ontadi

ari de

oamic

lati

ati

Uno se chiama el posente archadoso
De mile pagani e piu acompagnato
Dicendo questo sofrir piu non posso
Uerso re valerano aue cridato
Signoz per mi serai reschoso
Lontra costozo del popul batizato
Auanti ti glimeno mozti o pzeri
E mai da mi non sera deseri

E dito questo su yn caual monta

Che parea propio trato dalinferno
Uerso el castello chore per sar onte
Ansi caualieri come dicerno
A yna lanza con posente ponta
Ala morte cridana in sempiterno
Renaldo el vete e dise che farai
O tristo ti che morto tu serai

E vito questo el caual abandona
Clerso archadoso vairatamente
per tal virtu renaldo sprona
La poluere non lasa veder niente
In sul palazo era la vona bona
Clede renaldo priega volcemente
E be val fiero pagano vio lo uardarse
Esu quel ponto par che se scontrase

Renaldo equel fiero farazino

Li ufbergi grofi ve fin azalino

Archadofo li costo molto amaro

Lie mosto ua per terra sul camino

Del fiero colpo ve renaldo caro

El fero fece parer vriedo lespale

Onde lo pagano mosto cade avale

Auendo renaldo quel pagan morto

O quanta festa fece sior de spina
Dicendo speranza o sumo conforto

Con tiego sta la suce vivina

Oretorniamo arenaldo scorto

Che con baiardo piu oltra camina

Con la sua lanza tuta sanguino ca

Jotro ne la batasa perichulosa

Segondo terzo quarto zeta aterra
El quinto el festo fauodar la fela
Lome colui che intende la guera
La lanza rope irroncon voleno i quela
Susberta in la so man ascra
A vn pagan de suta chapela
Lhe tuto lo sfese in sina al peto
Orlando e li altri el varda per vileto

Lo primo alzaua la testa ela fronte Arenaldo dona si gran lodo Sra pagani dise lo do aconte per certo che renaldo fracha el modo Elo ela sior de casa de chiaramonte Tanto e in uirtu franco e sodo De lui se facea gran nominanza Per certo lui e lassor dicheri auanza

Fra quela zente el bon renaldo core

Lon suo fusoerta che auea volce taso

Jo non porsa in lo mio dir dispore

Metendo queli pagani a gran trauaso

Basteria sel sose resustato etore

Le cose che sacea de gran marauelso

Cledendo quel popul pagano

Al pauson staua re valerano

Clededo de so zente si gran fracbaso
Maledisia suo dio macometo
Ome costui me metera albaso
Questo renaldo che marde speto
Tuto lo mio campo simete in faso
Erido yna voce meteue in aseto
Adarme adarme dise asdo ziganti
Quesi del campo armosi tuti quanti

Tamai val ciclo non fero veleno
Thon frende delaiere tal tempesta
Lome vel campo tuti se maraueiano
Ulerso renaldo quela zente epesta
Laiere polita mostra nel sareno
Ladona ala fenestra staua adesta
Uledendo tanto baudiere spiegate
Ebrido a voce come non lo aidate

Dime orlando el to cusin e fradello
Uledi che adoso lui e tanta zente
Fazote asaucr se morto equelo
Turote per quel vio che piu posente
Ene vui mai non in trarete in lo castelo
Questo ve prometo veramente
Idaiutarlo vala se pagana
Orlado intere ladona sourana

A quel fato stano proveduti
Uledendo renaldojeon afani tanti
Libe sopra lui vel campo era tuti
Li voi ziganti li stava acanto
Oldando la vona che chiama asuti
Alor parole quel campion santo
Dise a teompagni renaldo e instremo
Alor vise ognuno nui lo securemo

Alora aconzose sopra briadore
Aprero viinero elo vanere
El bon vudone seguitana con loro
Orlando che atutt ananti se mese
Oi dio che cosa e idestricri loro
Che in poco vora spazo el pacre
Drago parea che menase vampo
Orlando comenzo aferir in campo

Lo scudo al peto con la lanza basa
Scontro yn pagan per quele cale
Scudo e armadura tuto pasa
El fero se in sir soza dele spale
Zitolo dela sela morto lo lasa
Lasta repreze aunaltro alsale
Che alcor li mese sero susto epenone
E morto labate delarzone

El terzo el quarto simel fece sentire
Diere nealcise el capion danglante
Lalanze rompe anon mentire
Durindana con lo sero lustrante
In mano astreta el valoroso sire
Gacendo va lanzente africante
Tristo e colui cui suo colpo aspeta
El suzir dauanti ognun saseta

Life

Total So Le So

Dap

Lei

Eda poi ini viiner se mose
Apreso lo danere e dudon santo
E neloste zascun perchose
Rompeno li sarazini in ogni canto
Ale lor forze nesun sericolse
Re valerano si dolea tanto
Uledendo la so zente si fuzire
In cotal modo comenzo adire

Liochi suoi aseri che pareno socho
In cotal guisa quel pagan aue deto
D vituperio del nostro locho
Maledeti siate da macometo
Sa piu volte ouisto questo, socho
Erajasticli agran dileto
Thon sustr intal guisa garzoni
Lhome vui sate omiseri baroni

O tristi vul che larme portate
Lhe cinque cheri ue metojini volta
Stendardi e bandiere despiegate
Lontra lozo non falricolta
O zente vile ancoz vituperate
La vra fama con tristicia molta
Sera palere amiseri pagani
Quando suzite vasi pochi rpiani

Cedendo quela zente tal vergona
Streti tuti infieme fonolredusi
Deloz fiegue moztal rampognia
Lridando fozte con fuperbi luti
I do ziganti ponto non fognia
Cierto ppiani cozfeno tuti
La loz potentia del campo e molta
Tri chruftiani faccano ricolta

Sacendo de pagani si gran maselo
Lbe bo del mondo cotar non loporia
Sono reduti apreso del castello
Sempre seguito dela pagania
E sior de spina cheauca el uiso belo
Alora priega la dona zolia
A piu pagani costoro deno morte
Alor despeto torno dentro dele porte

Lifaracini retorno al campo
Jebaualieri smonto al palazo
Jlozo cauali ebe mena vampo
Nela stala aconzi alozo solazo
Su per la scala sali senza inzampo
Leuati se aue li scudi vel brazo
E desarmose la brigada sina
Dauanti li staua sior de spina

Da poi che vio fece la primiera

per cui conuenia che lomo pecase
Una vonzela ve beleza intiera
Apena credo che za mai sechrease
La sua beleza meraueiosa cra

Lredo che vio propio la formase

E vio padre nel santo paradiso

Lome el sole luce lo so vivo

Le tauole nela fala aparechiate
Li cheri tuti in compagnia
Le mano tuti fe aucano la uato
Afentofe ognun voia auea
E parte fono viande velichate
Largi piateli auanti loz venia
Dezo che icheri piut fe vileta
Lon lozmanzo la bela zoueneta

Per lo manzar el zozno trapasato

La note ognuno se posa nel suo leto

La matina ognuno p tepo so leuato

Sacendo asarazini gran dispeto

Sopza el campo solo so tornato

De lozo arme son mese in aseto

pin e piu zozni combatene sorte

Donando a molti sarazini la mozte

Dot convien chio arquanto lase
Thostri baroni asi fata guerra
Lhe altra pte convien chio trapase
Al nobel astolfo dingleterra
Lhe navigando fra passe base
Pius de vnanno ave che non era
Per poder trouar ssuo compagni
Lerchato la pagania con molti lagni

Per pagania signozi se sentia
De questi asediati nel castello
Onde se mose el gran re de suria
De valerano era cusin e fradelo
Con diere milia in mar se metia
E vn zigante che menaua con clo
El qual zigante se chiamaua galaso
Che tuto el mondo vol meter abaso

Lon molte naue e galie quele

Ucrfo de persia costus nausgaua

Lo mar va quicto che par dolce mele
In cotal mo quel baron andaua

Senza fortuna o mar fiele
In pocho tempo costus ariuana

Ua nausgando senza prender soste

Astolso se scontro con quela oste

Con vna galla chera in palmizata
Clenia per mar quel valente oucha
Euardando vete tanta armata
Che tuto el mar parca che relucha
De macometo c la bandiera alzata
Diseastolfo se mia virtu producha
Questo stuolo me par ve pagani
Quanti ne taiero come cani

Eriuoltoso verso el patrone
Dicendo zasebun sia aparechiato
Questo stolo de la fede macone
Eozi per nui sera desertato
El bon patron staua al timone
Ela galia auea ordinato
Uedendo astolso si fieri sembianti
Dise segnor esemo pochi atanti

Sazòte afauer perche nui perderemo
A voler prouar con tanta zenia
Questo partito me par tropo estremo
Acotal vito astolfo respondia
Non vubitar che nui venceremo
Al vespeto vela quela pagania
Or oltra siate tuti aparechiati
El patron e imarinari son tuti armati

Prima fe armo el bon ducha in glere
De arme che piu lucea piu che spechio
La balanza sopra vesta semese
Quel dardimento nona parechio
E poi la so spada in man eprese
E dise al paron qua none nesun vechio
Clatene auanti nelstuol de pagani
Tuti li taicremo come cani

Respose lo patron volentieri
La sua galia semese per camino
Li marinari aconzi li balestrieri
Da tal sato sene aconse elsarazino
Re desoria chianno isuo seuderi
Questa galia che anui si sa vicino
Armatiue chridando aisuo pagani
Questa galia me par de christiani

Questo parlar del sarazini grose
Deisarazini intere tuto lo studio
Substamente li pagani armose
Per riparare desistado duolo
In questo ponto astolso percose
Con la sua galia che vien deuolo
Una de quele de pagani sesorse
Tel primo colpo la galia semerse

Or che bisogna deser fratanti
La galia dastolso so in tomiata
Soura lozo seri queli asricanti
Siera bataia aue comenzata
Lbi chiama cristo chiama triuiganti
Astolso con la sua zente batizata
Ben che saceseno gran desere
Atultimo perdeno lor arnece

Mostri chistiani fono morti tuti
El vucha astolfo ligato e preco
Menato so vaqueli pagani biuti
Dauanti val re ve soria azeso
Percotendolo lui con gran luti
Donde li pagani lano vestero
Quanto so longo cuiuen che se pigase
D uolese ono lipie li basase;

Quel re sinolse conturbata ziera

Chrido chi setu christian daniente

Che in mar ai comenzata la guera

Laudo macone che sci stato perdente

percerto morto seral auanti sera

Quado astolso intexe el conumente

Dise non me sar morir atal destreta

Che ime ancor ne saran vendeta

'Respose el pagano dime che sei

L'he spieri esser vendicato deto onta

Sche piacese; volentiera el saperes;

Qual sei chal parola sipronta

Sossi tal sei chio te champeres

Altolso ebc la sua voce conta

Clerso lo pagão con alzata fronte

Discho son dela cara dechiaramente

In tuta quanta'la christianitade
Demi non si truona mazor barone
Tengo reami chasteli e citade
Dime el to nome el sarazin parlone
Azo che posa sauer laueritade
Astolfo respose atal sermone
Astolfo dingletera per pian e per mote
To son da cara dechiaramente

Lusino son de quel conte orlando
La chui forza e oltra mesura
E porta alato durindana el brando
Libe al taso non val armadura
Laltro parente te non recontando
Libe atutí vui pagani niete paura
Zo e renaldo che porta sius berta
Libe molta pagania aza deserta

Respose el pagano tu vici el vero
Lbe chel renaldo alcire re mambisno
Lbaualcha basardo bon vestriero
De lui ne trema ogni faracino
Elo sara pagano ve tal mesticro
Lbel none lonzi esta vicino
Auanti pochi zoni laueremo
Luti ssuo compagni alcideremo

Poito questo lo fede in cadenare
Poi lo fece meter soto couerta
Pocho va beuer mancho vamanzare
Dura vita el chier asoferta
Clitimamente costoro vano per mare
Loste ve pagani abandiera auerta
Al porto ve persia soto lo castello
Zonse re ve suria el suo orapelo

nente

treta

onta

erei

er moti

Incontra li vene el re valerano
Ulerfo del porto con molta sua sente
Questi do re trouose in quel riano
Abrasosi queli crano parente
De loro sente ogniuno chapitano
Londuceno le bandiere relucente
Apreso el castelo li panion dresaro
El campo loro in forsa redopiaro

Da queli vel castelo erano veduti

Poniamo che sarazini soseno tanti
Tostri baroni vi virtu sozniti
Erido renaldo se soseno vo cotanti
Apezi li taleremo atal partiti
Aliutar non li poza lozo triviganti
El campo ve pagani era sozzato
Re valerano coni suoi se aconseiato

In lo conseilo elo comencio adire

L'bari parenti e amixi e fradeli

L'be sett venuti chi per mi servire

Contra questi ripiani ribeli

Tanta nostra zente sa mozire

De loto colpi vespietati e seli

E sopia tuti ne amaza renaldo

Tanto vel sangue nio e sermo e saldo

Ala batala sempre auanti tuti
Ulen che par vn leonpardo
Mile venui a vestruti
Armato suquel so vestrier basardo
Per lui selo portamo gran luti
Alora leuose vn sarazino vechiardo
Meio che nulo vn vardo almodo zeta
Leuose vreto e aparlar se a seta

Signoz mio caro con ponzete ponta
De furia vno vardo to arechai
In velenato el fero costui conta
Lhi ne ferito none campa mai
Poi che renaldo te sa tanta onta
Per macometo chiaro lo ve veras
La pzima volta chel nese de le pozte
Con questo vardo io li varo la mozte

In cotal guisa paso tuto lo 302110

Lon piu che tornato lo matino
El sol luminante luce atorno atorno
In questo orlando conte paladino
ala fenestra sonaua el corno
Siche intendia ogni sarazino
E quel pagano chera si ribaldo
Lonzose el dardo per ferir renaldo

Auenenato de tolego de tiro'

Meso se so so con arboselo

Senza nulla arma cólochio sa rimiro

Uerso lo muro de quel castello

Or tomiamo un poco detro dalziro

Orlando e renaldo armatiaral zibelo

E sono saltatiogniuno sul so caualo

Licheri piu chiari che christalo

Acombiatati fono vala rezina

Lon loro parola la vona conforta
Partise quela zente paladina

Luti in sieme zonseno ala porta
Auanti renaldo camina

Lon lo bon baiardo facendo la scorta

Apreso lui orlando e vlinero

Dudon forte el bon vanere vziero

d iii

Renaldo crido ala fe ve cristo

A morte ve vui fieri pagani
Baiardo core auanti tanto visto
Che in poco vora spazo qui piani
Surando va asan zuane batisto
Che molti ne veidero con mia mano
Che non sapea velo seboso arguaito
De quel pagano che aldardo auelenato

El qual stauá soto vinalborsello
El brazo dreto tien tuto quanto nudo
E per zitar meio quel vardo ello
Clardo renaldo quel baron crudo
Conuien chio saza ponto arquato velo
La fronte vasatiga tuto sudo
Andatiue condio poi retorneazone
Tlelaltro canto poi seguirone

Sinisse lo cantare

Usolo santus dño eri padre

Tu sola sapientia cuna sede

Tu creator dele cose lizadre

Tu fai beato zascu ebe ti crede

Tu rezi al mondo in drete squadre

Tu benignissimo tu vos vedere

Tu summa pace tu suma concordia

Tu suma sonte de misericordia

Signoti io pe lasai nelaltro canto
Del sarazino che staua aparechiato
Per of nder a renaldo in tanto
Tenia in mano quel dardo auelenato
Renaldo cote confuror arquanto
Sopta basardo che lauca pottato
Spoluerizando quel caual basordo
Quel sarazino aloza prece el dardo

El qual aue si ponzente ponta
Feri renaldo ala cosa senestra
Pasandoli cosali ela proponta
E loso dela cosa timoletta
Renaldo mai non senti tal onta
In quela parte volto la testa
Per veder donde vien el colposello
Ulete quel traditeor alarborselo

Dife renaldo per che mai morto

O farazino afi gran tradimento

Aferirme atal modo ai fato torto

Fortuna crudet de vui me lamento

Ma prima che de uita io fia feorto

Uendicherome del gran falimento

Quel pagan alora uolfe fuzire

Dife renaldo doue penfi zire

Intre salti con baiardo trouolo

£ vetelo chelo era desarmato

Renaldo quasi despressalo

£ per lasarlosin tuto so ausato

poi con superbia noltoso e nardolo

per certo dise sero nendicato

La lanza sua apozo alarbosello

Trase sus berta e corse nerso dello

EU

Dicendo sarasino pieno de paura

Che mai ferito asi gran tradimento

Le me ricrese che no porti armadura

Del mio lodo sera manchamento

El pagano al fato suo pone cura

Clerso renaldo sa un gran lamento

Se mai pieta per nesunse chiede

Nobel ppiano abi de mimercede

Respose renaldo poi che non lauesti
De mianche non la trouerai
Hsi gran torto pagan tu me ucidesti
Chio son certo de non campar zamai
Da poi che a tradimento me feristi
Un simel colpo dimie riasazerai
strese un pugno co lo pomo e co el usto
Deli nel capo e ropelo tuto quanto

Per laire fa uolar la fua cerucla
El corpo morto per terra cadea
E pouremese la sua spada bella
La lanza de quel alboro prendea
Su lo scudo chelaue posta quella
Ulerso lo campo con furia nezia
Tristo sece el segondo el primiero
Morti li abate del corente destriero

Suspensa sua farecho per mano Tristo colui che speta sua bota Dauanti li susia ogni pagano Tanto sa sieri colpi ognun lo vota Suardatiue val siero christiano Susiano va uanti ala persona ardita Dran sangue linsi suosa ve la ferita

Etanta quantita che lalena
Li manchaua p superchio de sangue
Ma pur con suria susperta mena
Onde dezo saracini langue
In questo se mose visuer de viena
El bon daneire lo seguita chuno ague
Da poi costozo pare el bon dudone
El bon orlando siol de melone

Questí quatro nel campo percose

L'be parea propio fulguro e veleno

Doue vedendo le schiere piu grose

In quella parte abandonato ei freno

Molti ne veise e taia carne e osse

Le lance rote ognun di sangue pieno

El conte orlando con sua durindana

Cla veidendo la zente pagana

In pocho voia ne voire tanti
Lbe grieuecofa faria contare
Dudon con la maza va colpi grauanti
Tulla armadura li podea vurare
Clinier el vanere atal sembianti
Le lozo spade de fangue san colare
Renaldo e gran pezo auanti tuti
De sua ferita sentia gran luti

mai

Die liera tanto fangue insito

Lbe a pena se podea sostinere

Sopra baiardo tanto e indebilito

Lbe apericolo stana ve cadere

De sarazini e li era forte feruo

Lolpi ve sopebio li ve vitra el vouere

Le forte arme lo capo va morte

Onde ren ildo si se lamenta forte

Alzo la testa lelmo con la vista
Uerso el cielo con ato piatoso
Dicendo o vio ne parla el vangelista
Quanto verso nui sie gracioso
Lalmo volente compreso con so lista
De vist de questo corpo volororo
Qime ve liochi me mancato lo lume
De sa signor chio no veda quel fiume

De acbaronte quella fiera barcha
La qual caron vemonio conduce
Salo fignoz chio fi sa ò quella carcha
Li cieli fame veder ela tua luce
Chio sento ben che la trauarcha
Ela mia vita a mozte se produce
Oime per che me parto si tosto
Dolce fignoz ozme secozi tosto

Auanti che laia se parta con pianto
De sa signor che veda lo mio cusino
El conte orlando el'qual so amo tanto
E vliuser francho paladino
Qime vanere come non te vasi vanto
De aidarme misero meschino
Lalma volente per vsir aspeto
Adoso li charga la se've macometo

De maza e de spada e de baston tocolo
Renaldo non possendo piu adescra
De basardo suo abrazo el colo
Tuta la sua persona ebbe destesa
El bon destrier asas aidolo
E nela batasa sempre piu acesa
Sarazini a renaldo martelando
Fra questo zose el poderoso orlando

Clete renaldo star cusi piegato
Sopra baiardo e niente se oreza
Come lui sosse o vita prinato
Parme quel conte morise de stiza
Con briadoro sosse alui acostato
Ananti suoi colpi isarazini sguiza
Per paura de la posente spada
Da nanti si sure questa zente ladra

Zonse orlando voue sta vestero
Renaldo subaiardo destrier siero
Dala morte lo libero con gran pero
Ebon durindana li se se vicinos
Ebiamo renaldo lui non aue intero
Uedendo quelo el franco paladino
Eust mio non odi chio te chiamo
Respondime veltuo parlar son bramo

Fradello mio caro so che non sei morto

Lome non respondi al mio sermone

Se sarazini te an fato algun torto

Jo te imprometo chio li pagerone

E in questo vito quatro nebe scorto

Dequesta vita echote vudone

Lon la sua maza che cola ve sangue

Uete renaldo con lochio che langue

Dime chia morto lo fior de cheri
Thon vene auedere onobel conte
Ebelo zafa morto fulo destricri
Ozi se abasa la cara dechiaramonte
In questo zonse el marchere vituicri
E bon danere anchora asronte asrote
Clardando renaldo con granangosia
Ela ferita mortal in la cosia

Per lo tanto fangue liera viito
Renaldo niente non fentia
El viso tanto auea in palidito
El lui facosta nostra baronia
Orlando disse ecrida o setu ferito
Per gran dolor alcider se volea
E acostose apreso el castellano
Soto el peto ti mese lamano

Lospirito per partir era breue
Sentendose renaldo esser tochato
Disse chi sei che per forza melicui
Sei sarazino o christiano batizato
Lasate posarquesti membri gricui
Lhelspirito era tosto in altro lato
E dela morte seguiro el chamino
Chon pianto respose el paladino

Sarazin non son charo fratello

Orlando son che teazo o amato
Renaldo intere el parlar de quell

Con gran satiga suso seadrezato
Uede orlando e respose adello
Priegote che te sia recomandato
Sete potesi fradello dequi schampare
E dentro el nostro castello menare

CON

प्रमाणकार क्या

Sumber dans

Eco

Quando orlando intere cotal detto
Drezose sule stafe de larzone
Al despeto dela se de machometo
Dentro dal castelo io te menero
Lo scudo seleno dananti dal peto
Ambe mano durindana pione
Chiamo dudone el bon danere visero
Apreso loro el cugnato viluero

Poi durindana strense adambemano

Lon tanta forza chio no lo saueria dire
Primo che scontro so vn sicro pagano
Deli vn colpo da vita la sece vicire
Secondo el terzo achora quel soprano
El quarto el quinto li sece sentire
Dela uita conforultimo partito
Recordandose deso cusin ferito

Delaltra parte e nobel mercbere
Quelli pagani se facea far piaza
Per lo simel fazea el bon danere
El bon dudone con la ferata maza
Ronpea armi elmi e ogni arnere
Aqusto aquello dagando la chaza
Si che tuti li fuzia dauanti
Or voio dir dun fiero zigante

Ein quel fuzir lineariuone
Uete costoro che cusi hen adoperana
Adambe mano un gra haston pione
Inverso dudone lui se ne andava
In sulcimo vn gran colpo sidonone
Ein sul colo dei cavalo lo mandava
Epoi se volto al zentil danere
Sopra leimo vn gran colpoli destere

Con tanta forza meno quel proueduto

Lbe fuor dememoria lo fece vsir

E certo in terra seria chaduto

Se non fose chel nobel sire

Si abrazo al colo de nobel crenuto

Ma ben crete de quel colpo eso moris

voltose avlinier yn gra colpo liasporto

El pagan crete ben auerlo morto

Si chelo fese tuto arimbochare

E non sapea sel fosse note ozozno

E poi intozno si sebe auoltare

Clete renaldo quel baron adorno

E bera ferito non se podea aiutare

Disse el pagan otraditoz musorno

Lusi li vice con la voce alzando

Jo te vzidero al vespeto ve ozlando

Econ gran furia adofo li andaua

Lbzidando foste li visse o maladeti

Acotal crido ozlando se voltaua

Clete icompagni suoi soalozditi

E come mozti algun se aidaua

Aloza el conte comenzo tal viti

Che credi far pagan acotal scozto

Clotu ferir lomo poi chele mozto

a dire

agano

ire

prano

E aquel vitto lo se so renoltato
Ecrido sorte verso orlando chonte
Al bel quartier lebe resigurato
Clerso lui ando conturbata fronte
Dicendo maluasso traditor ingrato
Dami recenerai ozi gran onte
Sapi chi son quel vel baston serato
Qual per nome me chiamo desperato

Arquanto apreso orlando so voltato
Dicendo o maluasio traditore
Adambe mane el baston apiato
Uneno vn colpo orlando sanatore
In sulelmo cotanto bornato
Siche lo se sentir gran volore
Poi gli vise traditor ribaldo
Alto vispeto veidero renaldo

Colfe ferir el principo reale

Ebera ferito amorte certamente

E zonse orlando oriedo le spale

Sitose el scudo iniquitosamente

Orlando el brando trionsale

Openo un colpo el eber posente

Lon si gran furia ebera corozato

Ebe in sina al peto lebe squartato

Puo con la gran pressa co rabia secarana Aquesto e quelo a pezi tasando E bon vanere a veleto rigoardana Che tanto vio andana regratiando A visuser marchere lo mostrana Cledi questo tuo cugnato orlando Al suo siolo vudone lo mostroe Benedizendo el padre che linzeneroe

E per olleto stana a remirare
Regraciando vio che la creato
Disse el danere vico che mai pare
De costui almondo non so nato
Tuto el mondo non ll pozía vuráre
Quando per gran ira lui e chozozato
Thon ce vureria tuto lo resto delmodo
Per lui solo sería meso al sondo

In questo modo el vanere rasona

Ben la creato vio con gran vignitade

Per che velozo sperio sie ferma cozoa

E de sioz sopra tutta la cristianitade

E senon sosse stata la sua persona

Dessato seria carlo ele soe masenade

E tutti quanti vicho senza froldo

La carlo lui non valeria un soldo

Tanto fece el baron sanatore
Lbe fuzir fece quella canasa
Dicho che mai el podeloroso etore
Ton fece mai tanto in batasa
E questo fece per la gran amore
Lbe portana el suo cusin de vasa
Amaza ognuno che li fe apresa
Sempre redugandose uerso la forteza

Anefo li andaua viiuer machere
E con la maza el posente dudone
Ben lo seguia suo padre danere
In mezo de loz andaua el fiol damone
Lusi ferito el caualter corteise
Come morto staua su larzone
Tanto seguitando orlando sinelo
Che sonti sono ala porta del castello

Auerte le poste ognuno fo intrato

E tosto se desarmo el fiol damone
In ne la chamera lebeno postato
E fior de spina la piaga medicoe
Meso che pono lano confostato
E la ferita ogni 30200 pezorone
Laso costo de dire de trolano
Che spiato auea de re valerano

Che asediato auca el nobel castello
per voler tuot la vona siot de spina
Come lo sape troiano e sto fratello
Chaduno se armo varmadura sina
Couerti acaualo e de penello
Armati che sono p tepo vna matina
Ido fradelli suli suoi cauali montati
Cusi vise aso zente chera circondati

Mui andiamo apreso e non lontano
De nostri castelli fate bona guardia
Ogni cosa fidamo in via mano
Troiano parla persona gaiarda
Andiamo contra re valerano
Per eso pestruzer eso su bastarda
Per ventura nie persone perderete
Mostri castelli e robe galderete

Listo i vasali comezo gran pianto

Tuti vicedo signozi con vui nignereo
Ebe ve non vederue guerieri atanto

Tuti quanti ve vola nui moziremo
Ido fradelli si pianseno arquanto
Eloz respose tosto nui tozniaremo
Elestase vozo tien loz vasali

Couerti amaja e conci loz ebanali

Lo scudo in brazo le lance con penone
Jdo fradellisinsino fuor de le porte
Che ben pareano lor campione
Elor vasali pianceano forte
On se parti lor signori e patrone
Tutianoce domando la morte
Lasamo costor che agran pianto stano
Tornamo a color che achaual va no

Livo fratelli verso el castel velmonte
Ido guarzoni passeno quella piana
Licanalieri che lielmi ala frote
Deistade edera vna gran caldana
Apreso el castello armano anna fonte
Arefrescarse aquella fontana
Ido vestricri se pascola per solazo
Orlado stana adúa fenestra vel palazo

Tul

U

Leu

Renardando ve quella fenestrella

Lon superbia li mudo el evolore

Qui vo ebe sono ala fontanella

Del campo serano qualebe traditore

Jo zuro ala verzene piuzella

Libe pagati serano vel suo erore

Per quel ebe feri renaldo atradimeto

Coltose orlando echiese el varnimeto

Learme rechate al conte fo presto
Scharpe de fero e do spironi doro
Lusbergo e gambiere e cosar desto
De le braze armauano el tresoro
Ela churaza ancor ue manifesto
E conzo fo el destricr briadoro
Durindana zense e la sopra uesta
El forte elmo alsato in testa

Zu per le scale el nieno vel re de franza
Senza compagni che nol zir soleto
Lo scudo in brazo e la ponzente lanza
Su briadoro salto quel perfeto
De nulla cosa za non a manchanza
Suora del castello per vno porteleto
Cust armato suora instel conte
Uerso li vo fradelli che son ala sonte

Per uno chamino chera piu cetato
Alo fanatoz dela cita romana
Subriadoro darme couertato
Tanto che zonfe ala bella fontana
Oa effendo el zentil conte liarinato
Tutti voi labrigata fopzana
Stando ala fonte fenza altri fospeti
Li doi fradelli franchi zoueneti

to stano

pano

elmonte

piana

ana

na fonte

el palay

ore

0010

Desto

10

0

0

Ita

ansa

eto

e langa

eleto

Finisse lo cantare
Erzene pura beata esia desantana
Querzene preciosa conservasti
Dela santa castitade be sei sotana
Clerzene madre nove mesi conservasti
Quero siolo de dio che non ce ingana
Sra el bo elasinelo tulo alatasti
E tanto poverelo tulo facesti
Li anzoli visibilmente sovisti

Tu la vozasti si come vero vio
Essendo madre sia e spora
Tulo nudrigasti con quello lato plo
Tiel tempio tulo afai si graciora
Esanto zuane con gran vesto
Lo batizo tu ne fosti benediora
Wiraculi in finiti tu liuedesti
Si come vero vio lo cognosesti

Cledestilo fra zudei prepo eligato
De erodes e depilato poi mandare
Per nui saluar so apasionato
In sula croce gran morte portare
Piata e misericordia comandato
Ate e tuo siclo che nona pare
Priegalo per nui odolce madre
O voso tornar alo lasato cantare

Lenato iscudi e non a elmi in testa
Li chanelli parcano fili doro
Clenia orlando con si gran tempesta
Che par la furia non cognose chostoro
Zonse ala fonte el fior dela sua iesta
Chouerto sulo destrier briadoro
Cledendo deloro teste desarmate
Orlando crido or ye armate

Li voi fratclifalozalzo el ziglio Uardando quel campion pofente Ueteli adofo el bianco e nermelio Recognofuto laneano vepzefente Ognuno feleno atal artiglio Uero el conte cofi respondio Ebontra vui learme nostre sondio

Nesuno de nui faria desera
Uerso de uni osenator romano
La uita nostra esempre soto mesa
In vostro aiuto co le spade in mano
Lontra ognuno che ve sere osera
Orlando varda e cognosce troiano
Elui disse perdonateme fratello
poi cognosce el zouene altobello

Uolea orlando vacaual smontare
Jdo fratelliza non lo comportaro
Dauanti alui se aucano inzenochiare
Chon reuerentia li piedi li basaro
Orlando tosto li sece montare
Poi sili conto el caro amaro
Chome renaldo valoroso sire
Staua in gran pericolo ve morire

Dolo che vola ne aue altobello
Sapendo ve renaldo tal tenoze
Priego orlando e troian so fratello
Digando orme el meseschianta lo core
Andar per vio ventro val castello
Auanti che mora el mío caro signoze
Parlar li posa fin che le in vita
Auanti che lanima velui saza partita

Eufiorlando in sieme e quelli fradell

Acaualo se parte va quella sonte
Si che al castel 3 onse tosto elli
Prima intro el valoroso conte
Dapo lui quido fradeli belli
Zonti al palazo con leimo ala fronte
E desmontati insieme ala seballa
I chauali loro so mesi in lastala

Super la schala in sala sono zonti
Orlando in camera co lozo desarmati
Posa vestidi li chaualeri pronti
Posa orlando li auc menati
doue che renaldo che zase tensa pronti
E li ochi suoi ormai tensa chinati
De la scrita che li duol alor si forte
Onde renaldo staua assin de morte

Liochi velati anea de gran dolore

Ela morte aspetana senza fali
Dal viso anea cambiato el colore

Elasa pocho per quellistali
Altobello crido oime signore
Ton vedi chi zonti itno vasali
per che non oldi inostri parlar brami
Dise renaldo chi setu che me chiami

Monme cognosi che son altobello
Renaldo laldie auerse liochi
Ecognosete lo zentil damisello
A lui respose con sermoni fiochi
Ben sei venuto dnobel donzelo
Aueder mie zoznichi son pochi
Quanto me recrese de la mozte ria
Che me desparto dala tuo compagnia

Lon gran faticha li pose la mano

E tirolo a se con la uoce siocha

Abrazolo lo franco capitano

per tenereza lo baso in bocha

Laso altobello e postrosano

E reuoltose e la mano stocha

Dicendo a vio te laso caro fradello

Da ti me parto e vel mio altobello

Uni rimagnerete con el conte orlando
priegoni che fiati batizati
Orlando mio auni li recomando
per che fono chanalteri aprefiati
Da vui me parto forte lamentando
Cari compagni fi tosto veo lasati
Lanima mia tosto camina
Zi tuti ye recomando fior de spina

Jo foncerto che pui uencerete

Tuti pagami e re valerano
El corpo mozto pui in balfimerete
De 30 te pzego fanatoz romano
Quando in oriedo pui retoznarite
Sate poztar el colpo a montealbanol
Si che veder me posa imie fratelli
La vechia madre ela sposa elli

THE PERM

REMORTIDED.

Con

Aldendo el vito con tanta vmilitade
pianzedo in sieme icherituti
Chie che non pianze ve pietade
Clededo li suo ochiche mai si era suti
De sior ve spina mancha sua etade
De lor pianti che pareano bruti
Salamon'conforta hi mebri lasi
Or conuien che altroue trapasi

Signoti io totno a vn pelegrino
Lo qual andana ala postolo santo
El caldo grado el superchio camino
Onde per questo reposose arquanto
Come piaque al'padre viuino
Adotmenzato su va vn canto
Ton piu chel pelegrin se adotmezone
Dotmando si vene vna visione

Parli veder per vno bel prato
Clenire vno lione molto bello
Elvn gran serpente vaiun lato
Con lo veleno tosegaua quellos
E poi vete come amalato
Da vno lato zasea el meschinello
Stando apericolo quasi ve morire
Desmessos el pelegria con ardire

De la fiera vision'arecordose
Drezato el corpo mesese asedere
Ei forte insonio ben chambiose
E frasi vise per certo voio sapere
Subitamete aloza vescobose
Do certe reliquie che auca atenere
Ando va cato lezado el suo quaderno
Dauanti li vene quelli vesinserno

El primo che vene fo machabelo
El fecondo si fo barbariza
El terzo sinome farfareo
El quarto rubicante che tutto ingriza
el guto fo rafacate che ofoco amartelo
Chapo rizo zonse con gran stiza
El gran chagnazo zonse aquela scorta
E pianzandoli zonse gamba torta

rete

atelli

n craful

etade

pti

lafi

pali

fanto

camin

rquant

rello

orise

dire

ere

pere

nere

rademi

Cbc eomandi visse caro maistro
El pelegrino vise siate ben venuti
Ora piate el partido presto
Insieme vaconciate, qui tuti
Che ve tal cosa io sia manifesto
Da canto se tiro li spiriti pruti
Alultimo sinito lor conseio
Trouo renaldo come cra in perso

Conuien che zascun presto se mona
Al pelegrino veneno vananti
El primo che vise quella noucla
Me par che fose rubicante
Meistro nostro per sar gran prona
Renaldo fra la zente africante
Un pagan lebe vun vardo aferire
Onde sua vita e apreso morire

Per nesun modo lo no puo chapare
Saluo se non la iuta lo to vio
Lauita li conuien abandonare
Lo pelegrin che le parole vdio
Questa none chosa da comportare
O ime che questo serebe tropo rio
Mozando el sioz vogni capitano
Ozme poztate tosto amonte albano

Chon gamba tozta aloza abrazose
Lo spirito elus per aire lenato
Inpoco voza questi ritronose
Elmonte albano castelo apresiato
Clolando oltra lo mare e ancoza sose
El gran palazo tosto so ariuato
Monto sula scala che so vemarmorio
Tanto che in sala zonse el pelegrino

Ela trouo de zente yn drapeleto
El ifratelli de renaldo atal fermoni
Sopia tuti si troua rizardeto
Che per dileto aconzaua doi farconi
El pelegrino pieno de dispeto
Eon superbia paso per queli baroni
Arizardeto disse yni state adasio
de altri nesai el gran desasio

Aquelvito fenolta na tuti esi
Uerso lo pelegrino rasonando
Rizardeto parlo persan vioinisi
Segondo chio von imazinando
Percerto par che vui siate malezisi
El pelegrin respose lagrimando
Uten con mi vn poco charo fratelo
E olderai quel chio te fauelo

In vna camera ambe voi fetrafe

Rizardeto malazife ebe abrazato

Per tenereza tutti voi lagrimafe

Libe foto lozo era tuto anclato

Parme ebe rizardeto vomandafe

Altu bene vel mio parentato

Malazife mio oldetu quel chio fauelo

Atu nuouele del mio caro fratello

Resposemalazise la pizore
Fratelo che almondo per nui fese mai
Rizardeto oldendo tal tenoze
L'brido per dio malazise spaza ozmas
L'be de renaldo fratello e signoze
E lus respose non credo zamai
Lo posa veder tanto sta amal pozto
Saluo che almodo no lo vedesi mozto

Rizardeto cade in terra strangosato

Tanta voia alcor li piere

Ben parea desta vita esser pisuato

El viso inpalidito tuto parere

Del mondo quello parea trapasato

Malarise sopra luizanon sasire

Viedendo rizardeto atal partito

Lhe ben de questo mondo parea vsito

Liochi ciusi chel par quel vouna
Uedelo malazire a tal partito
'Rizardeto in volozosa nozma
-per certo ve questo seculo e insito
Alui se acosto e preselo in tal forma
Crido fradello seitu sbalordito
Uotte con mego per laire venire
Dise rizardeto io si voglio romanire

Sol per vna cosa mantegnir la vita
Tristo mi seio vedese el fratello
Lanima mia volente faria partita
Se abrazar me podese con elo
Desa malazire che la vita sia spedita
Chiama per vio el to machabelo
fradelo mio caro che tuti voi ne porta
Doue renaldo con si trista scorta

Acotal vito respose el negromante
Or nota ben o zentil creatura
Tu vederal vinerse zente etante
Zo credo che tu tremeral va paura
Rizardeto respose pocho stante
Gratello mio ve questo ta asegura
Mon chio chiama vio amie rechose
Ma ve linserno chiamero minose

Puo che in sieme tuti voi ne pozti
Malazire vise abzazame fradello
Etuti se traseno achorti
De linferno se trase machabelo
Ido fradeli abzazati a tal sozti
per vna senestra suoza vel castello
Ido fratelli per laire vano via
Uerso ve persia per laire si zia

De quel de linferno streto con los vola
-per laire sene va suauemente
Malazire a rizardeto strense laigola j
Dicendo varda non parlar niente
Lhe de tua bocha non escha parola
E non recordasi quelo omnipot ente
Lasamo questi chandauano forte
tornião a renatdo che sta apso la morte

La cosa lie piu grosa che lui atratterso

Lozi mai era vegnudo ameno

Auederso parca ato viuerso.

Oneto parca in suo viso sereno

Oime crido che tuto son visperso

Questa ferida piena ve veleno

Aime non val ne medico ne medisina

Doi se revolto verso sioz ve spina

Ediff

学ない画をつう

Zaer

四日日日日日日日日

Con

Liochi chinati tenia verso vella
Dona va uni ma connien partire
Lasone el colpo e lasa meschinella
In altra parte li connien zire
Oldendo questo la magna vonzela
De la gran voia la pensa mozire
El peto suo ve lacrime bagnando
Poi revoltose al conte ozlando

Ai fior de tuta quanta nostra sesta
Da uni me parto valerose conte
La misera morte tanto me molesta
Che piu alsar non poso la fronte
Sa altro mondo ami sa molesta
Clengano meno le mie forse pronte
Connien chio sasa quel siero camino
El qual icrese al grando e al picolino

Orlando mio miseri fratelli

La vechia madre ancoza la mia sposa
Auni la recomando son orfanelli

Tanto me apreso la mozte volozosa

E puo a visuero se nolto elli

Laro compagno persona graciosa

Ati recomendo el mio parentado

Ati orlando qual e tuo cugnato

Poi reuardo el posente vaneire
Dicendo alui franco ebaualiero
Sepre per mi ai fato gran vefeise
Tela corte ve carlo imperiero
Conuien a mi mudar altro paire
Tu romagnirai cu quello vi quartiero
Quando conseirai carlo mano
Te recomado ifratelli e montealbano

Poi se volto adudon dachanto
Dicendo alui tutta la mia fede
Roman in ti per chesci insto e santo
Priega vio che demi abi mercede
Dudon abaso la testa con gran pianto
Renaldo che la morte aspeta e crede
Al gran troiano dise a dio fradelo
Poi se volto al zouene altobello

10

nzela

0

olefta

ite

conte

ricolino

ia spola

ell

02012

iosa do

rtiero

(band

E diffe alui de fame compagnia Sina che me dura la mifera vita Per la fua mano tosto lo prendia Ulardando speso so sasa polita Altobello pianze e dadoia moria Renaldo dise con parole spedita Non pianzer sio mio te recomando In mio scambio te don el conte oriado

Za era el spirito quasi abaso
In lo corpo pocho puo stare
Mancoli to lume el'capotien laso
Altro non sa se non de mermorare
Orlando elialtri chel vete silaso
Comenzano tuti quanti alacrimare
Renaldo disealora vitimo latino
Econ malazire e rizardeto cusino

Lon lo spiritolafornito loso camino
Sono desest in la sala reale
Labito suo era de pelegrino
Doue elo chero cha si gran male
In sala stana un sarazino
Aloza mostro la camera mostale
E malazire erizardeto dentro in trato
Doue trono ognimo adolerato

Apreso renaldo staua fior despina

£ altobello cun orlando conte

Troiano e vliuier a testa china

Danexe e dudone con labasa fronte

£ rizardeto e malezixe oltra chamina

5 ra quelli baroni de virtu viua fronte

Tel primo non stete rizardeto

Pieno de doia sezito sul leto

Adalta voce volea chridare

E dir caro fratello chi metea mozto

Ona malazife parlo che penfitu fare

A costui seuol dar chonforto

Ozlando esaltri stava arivardare

Oldendo el dito de malazire acorto

Parlo ozlando e disse eterno dio

Serebe zonto chi malazire mio

Poi riuardo e cognosce rizardeto

Qgnuno neua con orlando paladino

A brazar rizardeto e malazire neto

Dr mai franui sia vio viuino

Qulando malazire tenia streto

Fradello vedi ben nostro cusino

Apartito renaldo e tornato

Telaltro canto saro ricordato

Finisse lo cantare

Erzene madre piena de virtue
pregar tevoio p questavmilitad
La qual auesti fra lasino e bue
Aparturisti in tanta pouertade
per quella legreza che in ti sue
Del tuo siolo pieno de santitade
Uli porto tre magi ate senza dimozo
Oferseno inzenso mira e 020

Sasparo e baldisara e melchione
Lhe ritrouasti el siol ve maria
Per quela santa stela che tute ore
Zanon manchana e mostrana la via
A saluamento tutti en repare
Zonzer con vostra franca baronia
Done era el signor filciclo eterra eaque
Ela sua verzene mare da qui naque

Con 020 emira e con in senzo
Uni visitasti lo re vel ciel eterno
Onde per allo benigno esato immeso
parteue se del regno sempiterno
Or media gratia ve al chi cerco epeso
El mio vir sia come vesegno
Chio posa la mia istoria segnire
Oz voio toznar al mio lizadro vire

Spasate tosto per la moz de chisto
Charo fratello e tralo de tal pene
La sua sanita fane tu aquesto
Non far che nui pdiamo tanto bene
Ali renaldo che muoro osme tristo
Sempre lui la mozte a mi si viene
Disse malazire a mi lasate fare
Jo spiero in dio de volerlo sanare

E vito questo separti va costoro
Doue renaldo alo leto sacostava
Euetelo stare in tanto martoro
Equel spirito alora quasi sossama
Presedo alora per li capeli voro
Prestamente malazire el piava
Levandoli con sorza el capo suso
Sta su poltrone cha vormir nonse uso

Olme per che si forte metiri

Etu verde mi non esser spiatato
Ton vedi liochi mortali che miri
El spirito sta per esser via pasato
Chi sei, tu queli venti mie sospiri
Che vilanizi per che non son aidato
Dise rizardeto pianzando sopra vello
Ton mi chognosetu caro fradello

Apil liochi tu vederai malazire nro
El qual e venuto chi per te varire
Acotal veto renaldo molto tosto
Liochi afanati comenzo adaperire
Echotelo chi che io te lo mostro
Respose rizardeto in lo so vire
Ecomo chi fratel mio charo
Quelche te campara vel vuol amaro

Renaldo a cotal veto filo cognosio
Clotroso alui e dise charo cusino
Merce ti chiero per la moz ve vio
Tunedi in quanto sto in rio vesto
Se non maintu tosto moziro io
Emalazire alui se fece vecino
Non oubitar chio te guartro presto
poi vise aqueli baroni piate questo

Risardeto lo preise per la testa
El conte orlando la oreta mano
Altobello preise poi la sinestra
La cosa sana also el gran troiano
Quella che la ferita lo molesta
Preise lo vanere visuer soprano
Tuti in sieme con renaldo camina
Apreso loro sieguie sior ve spina

Dime crido, renaldo piu non poso
Fratelli mei or me, mancha el core
Dise malazire tosto serai rescoso
Una ampoleta con vno lichidore
La bocha auerse che parlaua groso
In bocha li mese quello bon sapore
Che insina el core li zonse veneto
Econsorto el colpo con vileto

Coll

DARDED

-pol

Mel mezo de la fala lo desteise
Douc feria li razi del fole
La cosa infiata con la man li preise
Ela ferita presto veder vuole
Malazire varda si fate contese
E disea renaldo che se duole
Tu sei guarito per darli conforto
Poi dise asaltri costuse morto

Sel plaserà ala uirtu oluina
Jo credo pur caparlo questa volta
Tanto faro con la mia medisina
Come la vita non li fara tolta
Saroli campar ve sta moste topina
Respose orlado che iteixe la ricosta
Alosa malazire presse el suo vnguento
Tuta la cosa vnse como so sento

Esismozzo quel veleno ela gran voia E retornoli el zelo elalena Laso isospiri e torno de bona vola Renaldo vise ala brigata serena Da ber e va manzar o gran voia Per nra vona che ve gra plena Rise malazire oldendo cotal veto In mano recose yn picolo siascheto Deli da beuer de quel liquidore

Tuto se conforta quel baron adorno

Mana parea propio el suo sapore

Queli eberi tuti listasintorno

In questa parte contra lautore

Renaldo confortose ben quel zorno

E posose quel zorno elo matino

Malazire e rizardeto elus uscino

Costui staua orlando e troiano
Dudon e viinier e altobello
E fior de spina la tenia per mano
O nel salamon el vanere con ello
El veto mio non ve parea vano
pagani sempre strenzea piu el castello
Cridando sorte quella sarazinia
Tri christiani per questo non insia

cofo

a groß

lapon

neto

I pteik

tefe

nforto

tola

10013

eto

Pol che malazire vene zorni octo
Erano opiu zamai trapafati
Renaldo fe leuo el guarer voto
Lon vn baston eso mebri afanati
Cla per la sala e pocho sa moto
Queli vel campo sono resorzati
E laloro zente ogniora cresia
Li baroni e ventro e renaldo guaria

De la ferita sua edoie tante

Ormai e suoza de sospicione
Intoste staua vn siero zigante
Una matina de suo arme armose
Lbiamando lo dio triuigante
De fero in spala se mese vn bastone
E in brazo vn pesante sebudo
Uerso lo castello vien el pagan crudo

La terra fotto li fa frachafo
Sedere piedi e grando de persona
El nome suo e dito galaso
Ulerso lo castello lui sa bandona
Diere biaza facea ogni palo
La voce sua al cielo ritona
Apieso el castello el zigante de vasa
Lon gran tepesta domando batasa

Doue la vostra superbia christiani
Lbezascun se crede esser galardo
Lome non insite sopra ipiani
So chejrenaldo e morto senza tardo
D tu conte sanator di romani
Per che sei tornato si chodardo
Doue le sorze che amazo re almonte
Lu sei chiamato e no respondi o cote

Or che fatu falso vancre vziero

Lhe come mi za fosti sarazino

De carlo mano te chiami contelero

Lome non vieni armato sul camino

O veramete el marchere vliuoro

Zuro amacon ve farlo topino

Del cozpo mio me sento foste tanto

Ucidero lui e vudon santo

Dente che se oldina la superba voce Del siero zigante ventro del castello In la sala stava el garzon veloce Questo cridar intesse altobello De le bzaze a ozlando sucea croce Presente troiano suos radello Conte per vui so son batizato Dauanti luistando in zenochiato

Li vmeli ochi lo garzon alzando
Clerfoel fir van glante orlando
Chăpion vel modo gra ve domando
Che me dela bataia con fricante'
Azo respose el magno conte ozlando
Thon voio che sci tropo zouene infante
Acobater con vno tamanto
Di questa za non ti varo vanto

Azo respose el zoueneto pio
Ulerso el conte orlando ymelmente
Sanatoz caro sedebo esier río
O ver buono ebe se veza prestamente
Questa volta consenti el mio ocsio
Jo ve prometo ebe sarazo valente
La vita de colui per mise sposa
Respose orlando anetu si gran vosa

Etobello respose la mazore

Che in questo mando auese mas

E certo so so che auero lonoze

Questo per fermo signor lovederas

Orlando uardo el suo siero colore

Respose so credo che tu uenceras

pos che tu uoi meter ala uentura

Or te arma dela tua armadura

In questo ponto zonse el gran troiano

E dise al fradello che uotu fare

Non pensar che contra el gran pagano

pe nesun modo podesi durare

Jo uoso andar con mia forte mano

Dise altobello uometu desperare

Se piu parli malcidero dun cortello

Fa quel che te piaza troiano dise adelo

Larme domanda el zouene gaiardo
portate li fono daiuoi feruenti
In questo echo renaldo fenza tardo
Deleto era usito con pasi lenti
In sala conueneli e reuardo
Auanti altobello uene li garnimenti
Disegli che faratu sio mio charo
parche uoi andar alo stormo amaro

Learme ate uego vauanti
De vime el uero fiol mio presto
Dise altobello nouedetu el zigante
Che de fuora crida tanto rubesto
Renaldo alafenesta uardo innanzi
Dise al garzone combaterai conquesto
Che simel omo non se uete mai
Dise altobello signoz tuluederai

Dauanti lui se inscnicbio oudone
Scarpe vesero li mese spironi vozo
Bambiere cosali al valente garzone
Lusvergo chevalea vn gran trisozo
Ede le bzaze simel larmone
poi lachuraza che ve si bel lauoro
La spada zense vliuer manifesta
Rizardeto l'imese lelmo in testa

Altobello era grando e groso

Cita auea graciora e benigna

La sopia vesta con lo campo roso

Tiel roso auea biancha la crore degna

Per fin che lauita lui aue adoso

Sempie porto quela richa insegna

Essendo dele belle arme armato

Un bon destrier per lui so apariato

C Chich

20

ZEBLTER

Ket

an E

Auanti che altobello via andase
Atuti se in chino con hon saluto
Bona licentia per chel domandase
Con reucrentia el baron proucduto
Al suo fratello troiano recomandose
Advilando a renaldo guerier saputo
Tuti quanti resposeno con desso
Ua che taiuti lonipotente dio

Poi vela sala subito vesmonta
El canalo menana el suo vassalo
In un salto in piana terra sumonta
In biazo lo scudo piu chiaro che rpalo
Lalanza pier: con pocente ponta
Tlesuna cosa alui non facae sallo
Lucente arme aneder seconsoita
Cust soleto va innerso la poita

Laquale fece aprire sensa falire
De fuora vsi quela sua biacha chrore
Soto lo scudo couerto anon mentire
Ulenia lo garzone tanto veloce
Suardete zigante che te vo ferire
Salaso intere tosto nela voce
La testa alzo uerso quel castelo
Ebe veduto el zouene altobello

El campo roso ela chroxe biancha

Libe in sulo caualo parea una pentura

El bel destrier che dialtar no mancha

Afalti asalti per que la pianura

Lalanza basa quela per sona francha

El granzigante al fato prochura

Lo scudo in brazo e soto se serra

La ponta de quel sebudo sicho sin terra

Altobello in tal modo rafona
Ju nerfo el cielo ouerzene maria
De nui ppiani tu fei dona e madona
A vui me recomando atuta uía
E pito questo el caual sperona
E in uerfo el 3 igante sene zía
E core si forte che non poría dirlo
Con grá suria su lo scudo forte ferilo

Lo scudo forte con la lanza pasa,
per uirtu dello e dessuo descriero
El zigante recolo sete pasa
poco máco che nó cade sul sentiero
La lanza rota el troncon se lasa
Altobello passa oltra leziero
Su lo caualo presto renoltose
Zito el troncon ela spada in man tolse

Revoltato sa si era galaso

Lon quel baston che par uno trave
Ben vice braza ogni paso

Onde el suo andar none suave

Altobello vedando tal fracaso

Uarda el castello e poi vise ave

Nostra vona tu sei ve gra plena

Quel baston parea fusto vantena

eta

illo

2119

a chross

mentin

rire

manch

ancha

n cerri

Assendo mio renaldo amalato
Dela ferita de tanto desdegno
Algune volte con lui o parlato
Apreso me dise el signor degno
In fato darme auendome insegnato
Contra la forza bisogna insegno
Se io aspeto el colpo de costui
Alcidera el caualo e mi con lui

Ancora de vita non volo esser dessato poi che con seno me poso aldare del sino canalo prese vn liziero salto In su lerbeta se ane aritronare dise el pagano ben sai del sato dime el vero e non me lo celare Chi se tu con si bella sigura E porti in dos si real armadura

El souene gaiardo respose ad ello
Pol chel mio nome nomandi certano
Jo son chiamato p nome altobello
Fiol su nel gran re persiano
Echasato picolo e sono ossanello
Fui sarastno e mo son christiano
pero che amo renaldo sir sorte
Eredo sin christo edarote la morte

De cotal vito rife el zigante

Ecozfeli adoso per tal botto

Poztando in man el so baston pesante

A questo colpo amozto conduto

El zoueneto cheli sta vauante

Respose ponto ve ti non me voto

Balaso mena yn colpo vel bastone

Altobello pzesto yn salto pione

nesto baston percose in terra
Per lo salto vel zouene ardito
Elui tomo al zigante che non'erra
Sopra vel scudo lebe ferito
Tasando scudo arme in quella scra
Per terra se cascharsper tal partito
De la insegna che porta ve macone
Del colpo chel zouene si vonone

Sentendo el colpo quel fiero farazino
Lbel nobel garzon li aue vato
Biastemo lo so dio apolino
Frasi dicendo sonio incantato
In chinose in fin al camino
Soto lelmo laue reuardato
Uedendolo si zoueneto nel viro
Drezose el zigante con gran rico

Dicendo o tu chai tanta arogancia
In vui demota tanta realtade
Done ziuien tanta posanza
Che sei garzone ai tanta bontade
La tua persona infinita baldanza
Si che de ti ami prende pietade
Totna la al castello in gra tel domado
Posate tu e di che venga orlando

A quel vito altobello respondia
Clerso el zigante con parole sire
O pagano orlando se vergoneria
Che acombater tiego uegnise
Essendo el sioz vogni gaiardia
De non creder chello vada aparise
Ello e chapitano ve christiani tutto
Chombater tiego che sei tanto bruto

Desfigurato de lumana naturana
Lbe più cheialtri sei doi volte grade
Quel orlando che suma creatura
Thon se meteria conti atal bande
Tudici chio tozna dale mura
Jo te saro sazar altre viuande
Lbe pzima chio vada dentro dale poste
Con la mia spada darote la morte

De tal vito el pagan vergognose

£ ando verso quel zouencto

Subitamente in sieme asrontose

Altobello chiama christo benedeto

£1 garzon vezo presteza arecordosse

£1 pagan va verso quel zoueneto

Uete quel baston che li alza per asere

per nesun modo lo podea schiuare

Chusi frasi vene parlando
Alo eterno dio sarccomaudaua
Poi dise onobel conte orlando
Schampar non poso dala morte praua
Uedendo el baston zoso chalando
Per sebimirlo el modo non pensaua
El baston desende senza star abada
Altobello alor meno la spada

Perparase el zouene ymano
El colpo despietato erio
El colpo che meno el fiero pagano
Come piaque alomnipotente dio
Siche altobello litaio lamano
Onde có lo baston in terra cadio
El zigante per la furia si chaldo
El non sente la dola senza fraudo

Lifosse intera credêdo che caduto
Lifosse sulauia el so bastone
Poi se vete molto sangue vsito
Ela taiata mano cognosia
Mese vna voce che non parse muto
O fortuna despietata eria
Or vede ben che so me conuse morire
Eriuoltose sul campo afuzire

Lamano lasa eua verso el campo
Corendo quel pagano piu che vento
Dicendo oime lamorte io scampo
Altobello con gran veletamento
Apreso core senza in zampo
Sene ridea quel zouene vardimento
Saua aneder el pagan che fuzia
Te laltro canto contato ve sia
Finisse lo cantare

Eato chi afar ben no se in senze
base Esauiamente nel sodir notrica
Beato chilaso lengua con eleze
Tacendo che mai valtrui non vica
Che per in vidia ofende e sence
Thon ne vertu ne anche cosa mendica
Chi non puo tascr male obene
Oz voio seguir como sapartiene

E vito questo salto sul chaualo Sece ritorno ventro vel castello Quel zoueue piu chiaro che ripalo Lon la vitozia el polito alto bello Alo intrar che seze senza fallo Doue al palazo desinonto ello El suo caualo aconzo nela stala Possitobello va su per la sebala

Alincontro si fece el fratel caro

Estretamente troiano abrazolo

Disse fratello tunon sai disuaro

De sua vertu sula fronte basolo

Otlando disse ozoueneto ebiaro

Ad altobello zito el brazo alebolo

Lusi el danece visuer bergognoe

Dudon labrazo e disse o compagnone

Dudon ancora non pasana vinti anni
A quel dito fermano la compagnia
Sin che viueno vertu e in asanni
Siche spartidi sono per morte ria
Dal traditor de gaino e de so inganni
Che partir compagnia tanto solia
Poi desarmato el souene sensa fraldo
E malasire lo meno presto a renaldo

Qual ancora non era ben guarito
Altobello ancora in zenochiose
Renaldo preise el zouene gradito
Tirolo ase e tuti doi abrazose
Basoli la fronte orquanto sei ardito
Ultimamente costoro lasose
In sala vene quellassior ve spina
Dauantí aloro la magna rezina

vento

po

to

ment

n fenze

otrica

n eleze

n Dica

nendica

ene

El tempo era'ozmal damanzare
Leman lauate ibaron se aseta
Jo lasero qui aloza disnare
Seruiti de la bella zoueneta
Al campo me conusen toznare
Doue stala zente maladeta
Lome del campo tozno stanco e laso
Senza la mano el zigante galaso

Baiardo cridando vicea forte
Mormorando con si gran tepesta
Dime topino chio son apso la morte
Al campo so lasato la man vestra
Lo re ve suria vedendo tal sorte
Ben li rescrese la cosa molesta
Subitamente lo fece vesarmare
Emedisi boni per lui medichare

Onzendo con perfeto líquidose
Estagnando lo viir vel sangue
In bocha li mese aloza sapose
Onde retorna lasa che pia ngue
Signori ve questo non piate erore
Tri rpiani aueano poche viuande
E renaldo ancora non era guarito
piu tepo steteno a cotal partito

Orlando vn 302no allochi infiamati
In cotal guira comenzo adire
Lome poltroni stemo asediati
Questo me pare lo mazoz falire
Lhe mai fecese rpiani batizati
Per certo questo si volio consentire
Lhe tante onte sarazini ne saza
Suogo par che zeti per la faza

Disea compagniozue a conzati
Questo zono si che vamatino
Aconci siati con le arme asilate
Lbio zuro adio padre vinino
Le voie mie sono instamate
per mal me aspeta el popul sarazino
Jo vi prometo se sosseno voa cotanti
paura metero atuti quanti

Atuti piaque quel suo sermone

Wa sopra tuti el zoueneto altobello

A quel parlar verso de dudone

Dicendo o caro mio dolce fradello

Tu sai che ami sei sato copagnone

Doman saremo nel crudo zimbelo

E vederas apieno le socce mia

Siche te piazera la mia compagnia

Per mar me aspeta la zente spiatata
El colpo vel mio talente biando
Dise vudone con mia maza ferata
El capo ve sarazini von vessasando
Idio che pasa tosto questa zomata
E se vamatina se arma el conte oisado
Espieso ve lui se meteremo tuti
Loste ve pagani p nui son vestruti

Stando cusi la zente bella
Lo zomo mente lo sol crapasa
Da poi la zente vardano la stella
Renaldo stana con la testa basa
Doman farete le batase isnela
Dise o mozte per che vita me lasa
Tu sei renaldo ormat inueliso
Deche voi le arme azaser ferito

Superno vio che stai in altura
De questa ferita non me far perire
Thon poso auer perseta varidura
Osegnoz mio boltra lo mar venire
Pzomesi in ierusale ala tua sepultura
E con per seta sede unano serure
E malazire non me po aidar i quello
Udanda i mio aiuto el sumo manuelo

Cusi parlando latesta inchina
Dacapo aipiedi comezo gran pianto
In persona liera fior despina
Apianzer comenzo velaltro canto
Ognuno lalde e con parole latina
Fratello vemorte tu me varai uampo
Malazire trase aquel testo trastulo
dise arenaldo tu pianzi come fanzulo

Orlando cialtri trase a corfontare

Troiano disse non pianzer não fratello
Anzi tuti el corse adambrazare

Poi quasi pianzea con loro altobello
Dicendo per ti me sece bátizare
Tron voler i questo esser si ribello
Date bon conforto ebe nui venceremo
Poi ati conuitoria tornaremo

Jo son certo che vui venzereti

Da io voria esser in sieme con vui

Tutto lonoz vui aquistereti

Que same ve mi sedira poi

Disse troiano per vui tanti naucti

Sama che mai non laueremo nui

Disse ci tempo ve nra vita combatese

Che ve nui tanto mai sedicese

Referuando vui apreso el bon conte
Orlando de christiani sie capitano
Uni doi sete sior decasa dechiaramote
De chui trema zascun pagano
Tanto li disse con parole pronte
Unuliaro el sir del monte albano
Lon parole pianti esospiri
Lora ctarda mesclo-adormire

Ben che poco puo dormir perla pena
Ebe lui auca per la mortal ferita
Laiere azura polida e farena
Acolegar feando la ardita
Orti vardi intorno per tal mena
In fin che laiero torna in spedita
Lume dela stela famizana
Orlando e so compagni selenana

Ancora febus con lo razo adorno
Thon auea meso lumeli animali
Sazando soto el cogio sozorno
In questo tempo luitraua suo strali
Trouosse i sala orlando esono elcorno
Che mai almondo son se aldi tali
El primo son sie soauemente
Sazea dormir le suesate zente

Poi comenzo si forte asopiare
Al gran siato chel conte li daua
Laiere ela terra sacca rebondare
Onde li dornenzati si se suegiaria
El campo tuto si corse adarmare
Che cosa e questa zascun domandana
Al panioa esuperbo valerano
Tosto respose el vechio pagano

Non sauetevui de orlando lusato
Quando ei son de so corno crida
Umile dolce sotile etemperato
Tuta la pagania lui in si dessida
per non esser vaulo traditor chiamato
Per la virtu che in so persona se sida
Se vergonerebe se lui combatese
Fra nui se con lo corno non sonese

Onde fignori prego che sascui seguarda
Tlel campo stati tuti aparechiati
Lhe al son che sa quel vedurindana
Osi molti nesarano taiati
Re valerano epersona gaiarda
Loste el campo sono tuti adobati
Li voi siganti con lo re vesoria
Or torniamo anostra compagnia

Signori lo ve lasai nel son del corno

Lome armose ipagani tuti quanti
Lasamo costoro del popul pagano
De orlando voio dir ifieri sambianti
Tiela sala tuti isono atorno
Le arme sorte piu de diamante
Lbe coquisto del valeroso almonte
In doso sele mese el valeroso conte

El bel quartier ela bella pesta
El fianco 3anco 3enta durindana
El forte elmo se alazo in testa
El capitano de la se christiana
Renaldo si staua ala senestra
De la persona se duole che non sana
Da poi orlando armose el gran trojano
Ognun baron la jutana con mano

Da poi lui armose el bondanere
Apreso lui el marchere viuero
El bon dudon 3a non sece contesa
Armose de so arme volentiero
Risardeto per mano altobello presse
Usen mecho 30uene caualiero
Doue renaldo el menacon mesura
Eli sece postar sua armadura

Renaldo vete lapíastra e la masa
Otratí auanti o garzon vinano
La prima volta che vai in batasa
Armar te voilo con mía lieta mano
Mia vita non val piu via pasa
As nobel castello de montealbano
Li altri fradelli e la madre con lozo
La cara sposa chea le treze dozo

cle

refe

arda

Deio che pote alora se prezoro
Auanti altobello inzenochiose
Scarpe de serro e do speroni doro
Bábiere cosali armandolo de le cose
Tel piar delusbergo lianchioro
Apreso la fenestra asentose
Rizardeto alora lebe rescoso
Juspergo adaltobello mese in doso

E malazire poi larmo de le braze
Lagiouene persona in virtute tanta
Soto insbergo la bona churaza
La supra veste con la crose santa
El sorte elmo in testa li alaza
Sense la spada aquel che virtu sauanta
Essendo de tute arme armato
Auanti renaldo si so inzenochiato

Dicendo poi che me batizai
El qual batismo presi per tuo amore
Tesuna gratia chiesi zamai
De same una caro el mio signori
Dise renaldo tosto lauerai
Saluo che non lasi el creatore
Alora parlo altobello gaiardo
per questo zorno prestame basardo

Renaldo lalde vn gran sospiro zeta
Al garzon vise zouene socondo
Orfa che noti questa paroleta
Se vio santo me varda nel mondo
Orlando el qual e fioz ve nostra setta
We vomandase baiardo feribondo
Zurote chio non lo imprestarsa
A ti ben lo impresto p tua gasardía

Eriuoltose e dise a rizardeto
Fratello va aconza el mio baiardo
De ogni cosa metelo in aseto
E cosegnalo adaltobello baiardo
El bel destrier dira senza sospeto
Caualcar se lasi alui senza tardo
Rizardeto se parte ebe non sala
Eprestamente senando alastala

Doue trouo basardo cosidose
Achus mese el freno con la sela
Piastra e masa aldestrier feridoso
Pos pian alarechia li fauela
Renaldo de mi e de ti signose
Per sua parte psegoti bestia bella
Che caualcar te lasi al zoueneto
Basardo benintese rizardeto

E fuora dela stala menolo

Za era deseri tutti li baroni

Altobello baiardo reguardozo

Rizardeto li sece richi doni

Auanti ci zoueneto apresentolo

Dicendo con ymili sermoni

Monto altobello suso acaualo

Su baiardo nostro che mai no se fallo

Altobello lo prere per labría

Quel caualo che val yn gran treforo

Baiardo umel ognun fe maraueia

Prima orlando monto subriadoro

Cliuer sul balzano se pía

Sobria forte el danere con loro

El bon dudon suo caual sistrano

Sopra unaltro monto el gran trosaon

E dapno tutti altobello si monta
De piana terra sopra el bon baiardo
El qual caualo mai non recene onta
Fresco el matino ela sera tardo
Tiela stafa ipiedi icalcagni ela ponta
Facea el matino tocar el zouene
Deli spironi tocolo senza desfalti
Baiardo aloza prepe tre gran salti

Thon tono si forte per laiere tempesta Altobello sopra lui e murato Renaldo stana aduna fenestra Per dileto lebe reguardato Poi zuro ala terna maiesta Opeso de mi costus lacaluarcato Poi che non poso portar larme mía De altobello noso che basardo sia

Clottofe renaldo demal talento

E visse ormai lamia persona e morta
Poi chio no poso learme elguarniento
Chalagise visse oute consouta
Che arme pozterai eserai contento
Erano libaroni zonti ala porta
E suora visno suloz cauali armati
Clideno el campo ve pagani seberato

Euanti orlando ando altobello
Signor mio vna gratia te domando
Che te piace onobel zoueneto
Al fuo dito resport el conte orlando
Altobello disse signor miobello
Umelmente te udio andar pregando
Che state aueder se dio ve vaia
E ami dati la prima bataia

Alt

Acbu

14

りていかかの思い

PER LINE

E febefogno non auero dainto
State vui qui ami reuardare
Sin chio fon da baiardo abatuto
Thefun de vui fe debia mutare
Se io poi fon sistreto tenuto
Piate poi el partito che ve pare
Ben chio foleto mesento sistranco
Speranza odeuenzer senza manco

De 30 ne ride el signor del quartiero

Oldendo de 30 che altobello disse

Clatene fiolo csarat el primiero

Alora altobello non se asse

Sopra basardo corente destriero

Lalanza basa csul scudo la mese

Basardo semose per la champestra

La terra soto el bon destriero molesta

Per laiere fa uolar lapoluerina
Per tal virtu el caual core
Renaldo al mezo del palazo colaraina
Uledendo el zonene de gran valore
Dicea el principio oluce dinina
Basto seria sefosse resustrato etore
Se lui uiue questo zonene iocundo
Elo sera sior dicanalieri del mondo

Altobello nel compo viese percocsse

Primo che li scontro so un sarazino

Scudo li paso arme polpa eosa

Morto labate sopra el chamino

Lalanza sanguinora cherischose

Un turcho con linsegna vapolino

Altobello lo veise senza falo

Baiardo ve la morte al so caualo

Altobello alcife el terzo el quarto
El quinto el festo I ve crudel mozte
El fetimo olcixe senza vir altro
Laianza rompe e crido si fozte
pagani ve vui fozo ogni gran vessazo
Auanti chio tozni ventro vale pozte
De vui intendo alcider piu ve mile
Delarme insuano ardente saulle

Acbui parte elmo acbui la testa

Taiando mane cose espale

Renaldosta aneder ala senestra

E altobello che i pagani asale

I sieri colpi che lui manifesta

Disse malazire chostui vale

Costui esopra ognun de sede rpiana

E pasa quelo che porta ourindana

Lassamo renaldo ctomiamo adaltobello

Che de compater sapea tuta sarte

Acui parte elmo achui chapello

Quela schiera de sarazini sparte

Aprir eserar sacca ogui drapello

Driedo sui roman membre sparte

Lanta pasa frala sarazinia

Orlando neli compagni non lo vedia

El conte orlando noltose al bon oudõe Umelmente offe fiolo mio santo Uance aiuta el tuo compagnone Altobello loqual te ama tanto Dudon semose oldendo tal sermone Sopra un corsier ebê se va nanto De romper el campo etuta loste Laso orlando eseri per le coste

Ala pianura con lo caual core

Primo chescotro zita per terra morto

Segondo eterzo come disse lautore

Quarto equinto conduce ario porto

Lalanza rompe el caualier de nalore

Zito el troncon elamaza sa diporto

Recose in mano chera tuta ferata

Chorse aferir la zente spiatata

Acbui schianta elmo acbui bazineto
Per laicre sa uolar molti ceruelli
Tre sarazini chiamo suo macometo
Ognuno vel mondo suze auanti elli
Orlando eialtri el uarda per vileto
Dudon vagando scolpi felli
Et erano tanto pasati via
Ozlando neli compagni nol vedia

El conte otlando tal parole compreso
Alui partempo de darli bon secorso
Ereuoltose e chiamo el bon danere
Dicendo alui tosto pia el chorso
Lhe altobello nostro abi desere
E dudon suo fiolo copiuto e grosso
Qidendo 30 el danere ben proniese
Lon lo caualo nel campo percose
Sinisse lo cantare

Clirgo beata genitrice maria
O Madre e fiola del to padre efilio
Fonte sazia se lezsa
Sei stade madre dogni consilio
Regina zeli madre alma pia
Dacbui ogni mio principio piglio
Concedas michi aue gratia plena
Pro nobis ora etrazi de pena

Santa maría el fíol pobis

Zoe quel che dal demonio ne scampati
Quia ego rogo tu roga pro nobis
Bratia donate al mie pecchati
Auanti che lamia mente pasis
Lomenza imie nersir retonati
Laudiamo sempre mio signor beato
Or voio tornar al mio cantar lasato

Abate el primo el segondo el terzo
El quarto el quinto semiante abate
La lanza rompe el danere locondo
Econ curtana i man la zete adestidate
Facendo colpichera de tal pondo
Braze teste tala come late
La persona infra pagani etanto mista
Che orlando elialtri lo perdea de nista

El con cibiamo el merchire viluero

Caro copagno e cugnato magne

Per lo tuo gran valoze ozi spiero

Sopra pagani faremo vadagno

El merchise respose volontiero

El caualo sotto non sacea sparagno

La lanza basa el signoz de usena

Sroso el susto el par duna antena

Adun pagan pasos scudo e curaza
Morto lo abate solso caual soprano
Fra toste de pagani tosto se caza
Ebe piu non lo vide el sanator romano
El conte orlando volto la so saza
Umelmente disse al gran trosano
Site aferir ocaro el mio fratello
Aliutar icopagni el vostro altobello

El gran troiano alota se mose

Come uno orago scotlana la testa
Fra pagani sieramente percose
Ucidando adestra e asenestra
Done vedea le sebiere piu grosse
La lanza sua rompe con tempesta
El gran troiano nosses per la strada
In man se recbo la so tasente spada

Oquanto el coute orlando lida loldo Cledendo pronar si fieramente Frasi vicendo lo fermo chi el nodo Ancor costni e tropo valente Deso virtus e cognosc el modo Benedeto sia rpo omnipotente E lora che costus se batizone Che ve tud fede euero campione

Orfe comenza li volerose note

La gran bataia el crudo ferire

Ben par chel ciele voltase so rota

Oldinasi gran pianti e gran stridire

per icolpi oc rpiani ciascun percote

Le schiere ve pagani facia aperire

Ben che fra lozo foseno voi ziganti

Ale lozo fozee non valeno vo bisanti

In qua e in la fuzia ogni pagano
Sostenir achzistiani non se podea
La nouella va a re valerano
El fiero pagano che qudsto intendea
Sconsito el campo signoz sourano
Al pausone con lui re de suria stasea
Suogo, del viso mostra sua figura
Dise signozi venga mia armadura

Ozi mai non poso industare
Questi fieri rpiani tropo me afreta
Per quel macon che mejvol aidare
Sopra vi loro faro gran vendeta
Ormai me conuien recontare
De sua persona fiera e maladeta
Come formati li suo médis spande
Tredere piedi de longesa egrande

Piastre e maia vasal tuta bona
Scarpe ve fero edo spironi lustrante
Sambiere cosali come saraduna
Lusbergo che ve sin asalanti
Simile non so soto la luna
Pagani larmano poi ve le bisca
Supia lo svergo la forte curasa

Una curaza tuta doto perfeto

per infegna e de perle vn macone

Senta la spada in testa el bacineto

Un granicavalo p lui se aparechione

de suora insi lo re con siero aspeto

de piana terra sul caval montone

In biazo vn seudo dos delionsante

La lanza presse con el fero azalante

Sua arme tanto polite auea
Che'ben valea vna meza citade
La lanza in mano quel re tenea
El scudo ve fero e in veritade
Apreso lui re ve surla venta
Soto el caualo li core per le strade
Quelli re pagani con le lance i mani
per la bataia va cercando rhiani

Re valerano su vn cauaso moresto
Tela batasa el fero pagan pone mente
Ebe veduto el zouene altobello
Dortalitade fetanto de sua gente
Benebe tornar volca el zouenzelo
Pagani sono tanti che no poveramete
Ulerso el bel castelo per far ritorno
Ellora parlo altobello adorno

talea

ira

172

treta

idare

eta

ustrant

Ina

303

come

neto

echiote

(peto

one

nfante Lance Cledendo lo seudo ebea in brazo tasato
Rote le piastre lusbergo elarmadura
Za in piu parte del corpo in auerato
El sangue zachadea sula pianura
Dise altobelo ai suenturato
Latrista vita ebe si poco dura
Cognosco be del certo ebio son morto
Hime fortuna ebetanto mi sa torto

Da pur aucse renaldo el suo basardo
posa chio moroel caual non perdese
As bon destrier ualente e gasardo
Ton credo che almondo tal aucse
pagantin torno sta con lo stendardo
Zente superchia ele schiere spesse
Ton ce secori el senator romano
E compagni el fratel mio trosano

Fra questo zonse valeran felone
Con vna lanza chera curta egrosa
Ulerso altobello chelauisone
El siero pagano muto la so posa
Sopra lo scudo un colpo li tocone
Chridando qui laserai carne cosa
Sengie sopra sangie sespezaua
Lui e larzon per terra zitana

Ben laueria mozto senza fallo
Se non che apreso staua baiardo
Lopiedi vadriedo piu chiaro che rpalo
Sitaua chalzi e vela bocha crudo
Adrezose el zouenero uasalo
Opeio che puo secopri colo scudo
Poniamo che i viece parte sia ferito
Den se vesende el zouene ardito

Piatelo vife el fiero sarasino

Oueramente vateli la morte

Clia seneua lo pagan per lo camino

Clardo vudone trale sebiere seborte

Lalanza basa con el penon voro sino

Re valerano el feri tanto forte

El colpo vel pagan senza fallo

Sito per terra dudon el so caualo

El bon vudon vezo poco curaua

Lbe per lo forza pia li omeni morti

Leuandoli ve terra e loz vaua

Sopra pagani co queli veuita scorta

De ina forza zascun se marauciana

Calerano pasa con colpi fozti

E retrono el bon unier vanere

Lui el canalo per terra destere

Lasolo fra pagani acotal menea
Oltra pasa quel fiero africante
Lalanza grosa par susto vantena
Erido macometo etriuigante
Seri sul scudo uluier ve viena
Lito per terra lui elaserante
Agran satiga el christian so reschoso
De molta zente che li staua adoso

El vete daun canto el gran trolano
Ben che i tre parte del copor sia ferito
Thon aue tanto ardir valerano
Che chontrar uolese quel ardito
Tomamo a orlando capitano
Espreso el castello staua smarito
Era tanta zente de pagania
Elconte nesun di so non vedia

In su quel ponto el chaualier veloceper zire ala bataia sachonzaua

E poco stando elo aldi vna voce
Che lo gran crido laiere rebombana
El conte orlando quel christian seroce
Fermo con briadazo la spetaua
E chome qui chiama quel meso
E come qui orlando visse adesso

Chi setu orlando disse adello

A lui respose io son grisoneto

Siol de gaino tuto carnal fratello
Delmo la visiera el bazineto

Alzata che al conte recognose quello
E dise come vai cusi soleto

Brisoneto dise suma gaiardia
Cercato o tuta la pagania

Sol per trouar uni franco paladino Orlando respose che nonella Del nostro carlo fiol de pepino Brisoneto respose ría e fella In rpianitade e 30nto un sarazino Inamorato delato aldabella Dusento milia pagani con ello per nome se chiama re pironello

Do volte asconsito carlo tanto e sorte
Intorno braua tien la gran oste
per vui o cercato pià e monte e coste
Tuta sarazinia con gran sorte
Alda e carlo ogni li vie macho loste
Se de tua sorza non se reduce
Orlado orlando la nuova dolerosa
Come asediata ela sua sposa

Sto yn sospiro despietato è crudo
A grisoneto dise fratel yane
Escrisorte aquel stormo crudo
Demo la morte ale zente pagane
Erisoneto cala visicra e scudo
Al pero seguitando lapiane
La lanza dasa de gaino el siolo
Mose el cauaio senza piu consclo

El caual di grifoneto ne porta
Fra quelli del capo feri el donzeleto
Primo e segondo li de mala scorta
El terzo el quarto morto zito neto
La lanza rota ela spada ascorta
Serecho in man senza nullo sospeto
Ucidendo de quel popul strano
In questo mezo ecote yalerano

Sopra lo scudo dun colpo ferilo

Pasando le arme al tiol de gainelone
De la carne ancora despartilo
Al suo despeto sitolo de larzone
El sangue a grisoneto come filo
Ben se defende chera bon campione
Ualerano de larzon lo mose
Per lo stero colpo chel pagan precose

Re valerano 3a era fuoza del campo
Uerfo del castello chera sul monte
Soto vn caualo che menana vampo
Anoce cridana ozlando conte
Lome o fato alialtri ati daro inzanpo
Oldando questo el fioz ò chiaramote
Lon gran supbia la lanza scrolana
Puocho mancho che non la spezana

Li ochi also al ciclo e dise o dio
Miscricordia per tua pietade
Tu sai ben caro signor mio
Ache partido sta la christianitade
Remiro el falso pagano rio
Elo e intrato in le nostre contrade
Do volte carlo mano asconsito
E alda bella puol acotal dito

Se la mia fozza monstro senza fusco
O dio signoz same perdono
El bianco del negro non lo cognosco
Tanta adirato ne la meme sono
El conte per la stiza deuento sosco
per tal virtu briadoro spirono
Ebe soto el conte tuto trema
Ziuanti che adoso despironi lopreme

Aconzo azostra stana el sier pagano
La lanza basa la batasa cridana
Aloza se mosecoziando capitano
El penon del cote el veto lo strazana
Sa mai simile non so ectoz troiano
La terra soto el canal tremana
per tal virtu el porto briadoro
Che scontrati sono ambi doro

Mon credo malebel tal colpo sentise Ercules achiles o ver el bon tideo Troilo etor ouer el bon partise Quer sanson ouer osuda machabeo Salaso ne tristan delionise Jason ouer lardito teseo Lome orlando serívalerano Scudo e arme paso a quel pagano

relone

precol

nonte

pampo

ista nov

olana

lpesalla

ufco

osco

prettik

Suora per le spale li misclei fero
Lasta passo piu vun gran paso
Wote li ve arecontar el uero
Del suo caual li fece cascar abaso
Rompe la lanza quel val quartiero
E poi visse al pagano io te laso
E poi in mano serecbo vurindana
Poi intro ne lazente pagana

Sacendo velozo si gran maselo

Lbe vir nolo pozia mio sermone

Acui parte elmo acui capelo

Per terra zrta bandiere e chonsaloi

Lonui echio tozni vn poco adaltobello

Lbe in terra staua in mezo quell seloni

Lbe quindese ferite auca alota

Edoi piedi vela spada auta rota

Li lasi auca roto del bon bacineto Tuoi aucder che desende suluiso Li doi ziganti atomo con dispeto El zoueneto quilaltri sta auixo De man taiare el baston deneto Ma idoi ziganti dalui son deuixo Un poco sono restati dal christiano Che non li taglia el baston dimano

Altobello vedendo intal rio

Lomenzo verso baiardo adire

Oz te desparti caro compagno mio

Che aiutar non me poi dal mozire

Jo me rezomando al signoz dio

Se tu sauesti fauclare e dire

Recomandame archaldo caualscorto

Sin chio son viuo e poi chi saro mozto.

Baiardo perfetamente cognosia

Lbe contra tanti nolo podea aiutare

3n chino la testa quasi pianzia

Uia ne ua con gran mozmurare

Laiere rebombaua si fozte mistria

Lorse alo castelo dentro aue aintrare

El conte ozlando vete baiardo elo

E visse le mozto el nostro altobello

Subziadoro orlando cade fulcollo

per la gran doia ogni forza non falla

Sarazini ferendo lui atorniollo

Torniamo abaiardo che ape delascala

Erizardeto con pianto piolo

Lagrimando lo mese nela stala

Renaldo sape che ale tornato

Senza altobello elchade trangosato

Melebraze de la magna rezina

E malazire ancora lui retene

E forte ne pianze fior delpina

Renaldo renenja con gran pene

L bridando forte o uita topina

Fiolo to te nolea tanto bene

Ora fele morto che dezo fare

Perduto io fon e non te pofo aidare

Lbe de tuo morte faria gran vendeta
piu che ne fere re vespiciano
Sopra zudei zente maladeta
Lusi feria desto po pul pagano
Lasiamo renaldo dela mente streta
Etorniamo al fanatoz romano
Come smarito staua sularzone
E adoso li cozea tutti quelli cans

In questo orlando conte drezose
Sapra larzon vardo durindana
Dala morte daltobello corozose
E frasi disse ouerzene sourana
Lo scudo dredo lespale alor zitose
Forte menazando la zente pagana
Jochi voltana elbatcua el dente
Lbe parca lion oner serpente

Fra loste de pagani se abandona
Facendo colpi tanti tersbili
Alomo de neto parte la persona
Isati suoi erano asai incredibili
El pro renaldo vedea lira bona
Li colpi de orlando signori belli
per la batasa el porta briadoro
Dise renaldo osme el mio tesoro

Per la vola che auea de altobello
Era ren Ado fuoza de la mente
Sacea ferar le poste del castello
Dicendo orlando nó me tosa niente
El mio tesozo ouadagnado sensa ello
E sioz de spina con lo viso pianzente
Per che lui sie de tanta posansa
Thon me tosa el tresozo ni lamanza

Lasamo renaldo come insi non staua
Si come turpin scriue in tal aseto
Toznamo al conte che oltra pasaua
Che vedea qui de la se de macometo
Ogni hó del mondo la via lidaua
Trouo in terra el sorte grisonet
Uete yn pagan e de vita priuolo
E quel destrier agrisoneto donolo

Poi oltra pasa e trouo visulero
Adoso li stana vno sarazino
Con vn basto de sero a tal mestiero
Orlando al pagan se sa vicino
Donoli vn colpo acontar el vero
Fra lelmo e le spale lo feri el paladino
Si che dal busto li taso la testa
preise el caualo senza resta

Apresentolo al caro cugnato
Cliuier su monto atal maniera
In quatro parte era in auerato
Ben se de sende con la so altichiara
Onde el conte oltra ebe pasato
Aurir eserar sacea ogni schiera
Clete per terra abbatuto el bancire
Orlando corse per farli pescse

Eli velle alora pagani tanti

Che vir non se porla con vurindana

Ogni bo vel mondo il suria vauanti

Tulla arma a so colpi stana sana

Anoltar ve vauano africante

El sanator ve la cita romana

Morte vono a vn pagan siero

El vanere vono poi el so destricro

Doltra paso quel 310 vorto

Ucidendo la zente de macbone

E del fato tosto so a corto

Un bon caualo vono a vudone

Dicendo voue sta altobello morto

Dudon li respose atal sermone

Jo lo viti ben cader de basardo

Telaltro canto viro senza tardo

Einisse lo cantare

DODLEDGE

Lafa

LE RELICISO

min

3010

上の田の日の日

g 3 Lotia in excelsis deo Imperio
In terra pare fra tuti rpiani
De bona volunta in ogni emisperio
Setu laudato den che siamo vani
E benedeto sia el tuo santo sperio
Jote adozo acopiando le mani
Blozisticamus gra te domando
Dominus deo le celestri cantando

Deus pater tu sei omnipotente
Signoz fiolo tu sei in zenerato
Dominus deus agnus dei excelente
Filius patris deo in ogni lato
El qual tuol el peccato de la zente
Wiserere te aucamo domandato
Suscipe de precatione nostra
O padre vero el tuo regno cimostra

Odfericordia ve noi signor mio
Der che tu sei quel solo santo beato
Tu solo signor tu altissimo vio
Jesu rpo sempre sia laudato
Lon santo spirito vico con vesso
In gloria vei patris che fermato
Amen vicendo e viro sempre mai
Or voio tornar al cantar chio lasai

Jo mai azonzer non lo puotei

Per che abatuto foi vaualerano
El conte ozlando respose omei
Che con mia mano omozto el pagano
El corpo volentiera trouerei
Poue zase el zoueneto vmano
Se io lo podese portal nel castelo
El zoueneto corpo valtobello

E vitto questo yn bater de dente
Libe ulgano con lo posente martello
Dentro linferno cusi fieramente
Sopra lanchuzine non siere quello
Lelmo ela visera parea soco ardete
Ogni omo del mondo susea auanti elo
Dilando cridaua fra pagani marte
Driedo delui roman menbre sparte

Lasamo de lui etorniamo al zoueneto
La spada rota etuta era taiato
Roti le lazi del bazineto
Altobelio chiama christo beato
Lelmo dauanti li cariga sulpeto
Con laman zancha laue sulenato
Solo per poder con la unsta vedere
Ozi mai pocho piu seppo tenere

ani

ani

rio

ente

Diffe unavoce e diffe aime fortuna
per che fi tosto del mondo me chaus
De non atu altra cosa nisuna
per che cosi solo ani tu pensaus
per che si tosto ai volta la bruna
per che arquato tu no me lasaus
Cituer e non morir si zoueneto
Sortuna parche ame poi tal despeto

Jo so ben che nela mia prima etade
Essendo soueneto e anche garzone
Zamai non usai nulla crudeltade
Qime renaldo sio del duca amone
Conti credea uenir in christianitade
Ai danere e uliuier bergognone
Qime dudone suma galardia
Tosto se parte nostra compagnsa

Dente in tal guisa lamorte aspetando
Chiamando auoce el so fratel trosano
Partendo un la zente el conte orlando
Uete la presa vel popul pagano
In quella parte có durindana el brado
Saprosimana el sanator romano
Sacendo de ferir si gran frazello
Fra si dice sería li altobello

Mo fe deuita non fosse scorto

Lerto tu uederesti ben aidare

Lamperiato da si rio posto

A sascun la uia se sa dare

Lbe quello era altobello su acosto

E altobello comenzo acridare

Oime oslando caro signos mio

El conte disse ecome qui siol mio

Mon dubitar poi che al la uita

Poniamo che la persona nonista sana
Lhio uezo larme taiata e partita
El sangue to caschar sula piana
Uledi mia spada taiente e polita
E tornata rosa per sangue pagana
Ziuterote poi che sei uiuo
Dapo che non sei da uita pisto

Quando aldi lauoce de superno dío
Quando al limbo se nando derato
Dicendo esse fora servo mso
Adam ne trase al primo trato
Ena alialtri chaucua el cor pio
Eusi devene el 30 vene depato
Sentado chelie dapso orlado sanatore
Retornali la forza el valore

Ben che la sua spada fosse rota
Uledendo orlando apreso se desende
De tuta paganía or mai non dota
Tornão a orlando che le chiere fende
Adambe mano durindana alota
Fra pagant so colpi stende
Li sarazini tuti suce dananti
Orlondo anixa qui doi riganti

Clerfo de lo re coze con despeto
De durindana de a vn su la testa
Laiandoli el capo sin al peto
Mozto lo se cader con gran tepesta
Laltro zigante crido macometo
Ozlando el siere dala parte senestra
De durindana li se asazar tal gusto
La testa li taio del gran busto

Poi voltose a vno africante

Le auea soto vn caual morello

Orlando li fieri su lelmo lustrante

La testa l parte elo seruelo

Poi preise quel caual vauanti

Donolo tosto al zouene altobello

Poniamo chel fosse in piu parte ferito

Sopra monto el zoueneto ardito

In questo ponto echote vudone

Colpi vagando ve la maza ferata

Ozlando tosto ase los chiamone

Dudon paso fra labzigata

El franco conte sili comandone

Chel non se parta per quella zoznata

Da preso altobello con suo prodeze

O quanto vudon aue alegreze

Cledendo altobello no de vita pilvo

Con la sua maza alui acostose

Non dubitar copagno con va crido

Le medre mie de mi non son remose

Altobello el zouene a quel strido

Con alegreza verso lui voltose

El conte e dudon aloza semose

Fra pagani con durindana cazose

Acui taia elmo per la campestra
Ben parea yn orago senza yampo
Sacendo colpi adestra e assinistra
In pocho doza lui rompe el campo
Ozlando yarda da la parte destra
Uete fuzir yn sarazino qual lampo
Esopia lelmo portaua yna corona
El bon conte ozlando driedo li spirona

Questo era el gran re de suria
Dauanti orlando fuze de paso
Mente che fuzando va per la via
Aue trouato el zigante galaso
Altro che vna man non auía
El zigante sormose che none laso
Cledendo che piu nonlpo suzire
Al gran re de suria presenadire

Con vna noce alta ala destesa

Lrido signoz mio in un paso volta

Lbe apreso restaro ala desesa

Poniamo che la me dreta me sia tolta

Se con la sanca poso aner la presa

Elquesto orisdo che ce va pena molta

Clotate con lui se lo pio senza fallo

El suo despeto lo tirero da canalo

中日中下日

Dal 3

SED D D B LE

Dic

上の田口に

FII

ロ型のログロ

Lo re oldando parlar lo zigante
Subito con lo caualo fo uoltato
La lance preise con lo fero lumante
Uetelo orlando capitan del fanato
Regratio dio con li suoi santi
Lbe briadoro sera afatigato
Lbe afaticha piu corer non podea
Per lo gran caldo cbe receuuto auusa

El conte aspeta el pagan su la piana
Uerso lui core quel pagan crudo
Seri o capitano dela se rpiana
Tuto in brazo lissende lo scudo
La laza se rompe e orlando durindana
Orlado nel pasar stena col serro nudo
percose solo elmo de re de suria
Ebe sina mezo peto lo partia

Quel pagan de uita roman baso
El conte oriando oltra trapasone
Per dar morte al sigante galaso
Quel sigante umele se uoltose
In zenochiose in terra sin abaso
La man tasata monstro el molcone
Orlando sa cosse eben líncrebe
Per tuto el mondo lui noltocherebe

Revolto biladozo destrier adozno
Laso quello de la talata mano
Balaso crida o signoz adozno
De voltate nievo de carlo mano
Jo te sprometo ben in questo zozno
Per lo tuo amoz me voio far christiao
Erenegar voio dio macone
E dar ti voso vn bon prisone

Segondo lo suo parlar chiaro te dico Liese lo mazor signor di christianitade Orlando mio signor e amicho Poi che de mi ai babudo pietade Camperolo de loco mendico Per tuo amor lo metero in libertade Respose el conte se capi me don vato Clien con lui e darote el batesmo santo

olta

12 tot

nesa

molta

fallo

120

mante

anato

abbo

ito aud

udo

rronuo

ria

Dal zigante se parte el conte orlando
E retorno per vedere altobello
Mente che ala bataia ritornando
E alaso core per vn pratizello
Del porto doue la naue vien posando
Doue sta stolso tosto va ello
El qual si era ne la fantina scura
Feli porta tuta larmadura

Dicendo armate baron valente

per amoz vel mio caualieri

Lbe pozta in voso arme relucente

Soe quel che pozta el bel quartieri

Cui altri chriani sete va niente

Al respecto vel niuo ve carlo iperieri

De le arme armose astolso senza falo

E poi dise vozia yn bon caualo

El fo vise echone qua tanti

Che auoda sela vengano per la via

Mosti siignosi per li colpi grauanti

Dal conte oslando eda suo compagnia

Oldendo astolfo ifieri sembianti

Armoto vesender ve la naue zolia

Done vai li crido el patrone

Balaso alosa li mostro el bastone

Onde el patrone piu non fece moto
Astolfo e lui de naue desmonta
El ducha astolfo un caual doto
Suficiente esusa li monta
Pomela sarecho in mano deboto
Tosto saro vendeta de mía onta
Lui e galaso semese per la vía
Uerso el campo doue pagani susia

Astolfo scontra de quell seridi

Le fuzia da vanti el siol de melone

Pomela in mano per cotal partito

In quella zente serita se chazone

Wolti de vita alora nea seniti

Balaso in mano porta el so bastone

Se no sose porlado cheatata bontade

Le pageria desta tua gran viltade

Astolfe vise tu non sai niente
Moior ve mi non e bomo nato
Balaso respose arditamente
In questo zorno tu lai ben mostrato
Cledi queli che non valeno niente
Qualoqua feriti apena in pie e stato
Soura feriti mostri to sorza uasa
La tuo uita non ual una medasa

Al campo era ibarato e franto

Per la uirtu ve compagni e vozlando

Aftolfo intro vaun canto

Fra feriti el fanguino fo vando

El colpo couerto ve fague tuto quanto

Epomela ve fangue ua colando

Superbo auisto e co fagula bzia fozte

In questo mezo trouo orlando conte

Astolfo se fese in contro al conte offe Su briadoro laue cognosuto Adurindana sanguinosa sassis Chiamo si che orlando laue ueduto Astolso ducha cosi li redise Elo besogno uo dato aiuto Se non me credi domanda el sigante Che per la usa o morto sente tante

Ein questo uene troiano e altobello
Uliuier oudone el bon danere
Brisoneto con quelo trapelo
Sano riuerencia aldueba inglere
Auanti tuti uene astolsto ello
Li omeni morti trouaua per lo paire
Quando uedea nescun corpo taiato
Lostui ebe mia spada prouato

Trouo morto el bon re desoria
Sfeso lelmo elui piu chal peto
Astrolfo disse pomela spada mia
Asaso questo pagan maladeto
Orlando e saltri tutti neridea
El conte disse cusin mio perfeto
Per certo euero tu dai colpi fossi
Menolo doue sta siganti morti

Orlando parla chi costui voire
Alora astolfo se trase auanti
Echo la spada che venita li denire
Uni eranate morti tuti quanti
Fra questi doi mio persona semise
Asao mie colpi che tanto pesanti
Uedi auno taiato el bacineto
Laltro taiato in sina alpeto

La fozza mia magna eferena
Le mie forze fon al ciel exaltato
Altobello parlo con gran pena
Chie questo christian batizato
Ami me par un mato de cadena
De quel che mai non fece sauantato
Dudon respore el un gran barone
In corte de carlo le mezo busone

Queste parole astolfo che intere
Clarda oudone edisselli bastardo
Se non fosse per amor del danere
Faria te veder come son gaiardo
Per mi se conquisto questo paere
Per che parli piu uile ecodardo
Respose grisoneto intal modo
De quel che non ai fato tedai lodo

Astolfo respose atal sermone
Tusei venuto fraterra pagana
El padre tuo traditor gainclone
Disse grisoneto tu menti per lacbano
Alora era per comenzare questione
Orlando tien in man ourindana
Fralozo doi semese senza resta
A ognuno deuni daro sula testa

Or va oltra che non ze sia piu moto
Ognuno taque euano con quello
Tuti vano oriedo al conte votto
Renaldo ventro stordito nel castelo
Dele porte tien lechiaue schorto
Tutti taiati e feriti vano verso ello
Uedendo apresar tuti costoro
Costoro me voleno tuor el mio tresoro

T CO CO D

Uet

El qual per mía virtu lo aquistato

Suro adio de non lasar intrare

precele lechiane chel ista dalato

In questo proprio sane asermare

In questo meso orlando so ariuatoto

Al bel castel comenso achiamare

Respose renaldo vui non intrerete

El tresoro ni ladonna nome torete

Diffe renaldo tusei mal venuto
El conte orlando si mala resposta
Ulerso astolso volto el crenuto
Diese braza opiu al muro tacosta
E pregalo che de to zesta enasuto
Che laza pietade dela fatiga nostra
Astolso semese per chamino
Ben posi star caro cusino

Dise renaldo tu sei el mal venuto
Qual vemonio ta qui menato
Maladeto el viche tu fosti nato
Sei piu tristo vel nostro parentado
Astolfo 3a non stete chome muto
Dise io taspeto quituto armado
Renaldo li respose con costo vo
Lredime tuoz tu ladona el treso vo

Jo zuro adio che noue vara fato
Secese auantivliuser marchire
Cledi renaldo quanto son vessato
Ese mese el sangue etaiata larne re
Se non me apri baron asto trato
Dise renaldo tu sei mal cortesse
Cloria veder chaltri morto edisfato
Ecouegnirame morir baron astotrato

Alora fecese ananti el bon ondone Uerso renaldo dise signor bello Abi mercede del zonene garzone Uedi come sta el tuo altobello Tosto morira senza destancione Se lui non intra dentro del castello E grisoneto chiamato o bel signore Dise renaldo ze gaino traditore

tto

aftelo

foello

io trefou

ato

re

lato

are

rillalop

nare

reren

torete

posta

110

ofta

luto

oftra

ntado

10

Clenuto qui per ordinar tradimento
Jo te iprometo ben che li sei figlio
Per vio non interai como lo sento
Jo cognosco de vui el siero artilio
Jehanalieri de suora stano astento
Walazire e rizardeto ferma el ziglio
Del bon renaldo qual e insano
Renaldo le chiane tien in mano

Sopra yn caual bianco come armelino
El bon troiano fe fece auanti zio
Chiamo renaldo con ymel latino
Abi merce de nui o signor mío l
Dise renaldo rio fosti sarazino
pezior seras ala se de dio
Troiano in driedo retornosi
La testa alza e sorte corososi

Superbo al presente tal parole

Renaldo se so me fose abatizare

Surote che batismo non predersa

Se primamente non auese aprouare

La tua persona in sieme con la mia

Ma se lo tepo te bastera asanare

Jo credo mostrar con mia mano

Como so son perseto christiano

Jrae superbia stiza flamizando

Come se turba laiere serena

De bziadozo besmõio el conte ozlando

Ezuro a dio che a renaldo dara pena

In man serecho durinda el bzando

E del ponte sitaso una cadena

Cridando so intrero senza spauento

Darote mozte con pena e tozmento

Cledendo questo malazire e rizardeto
Corfeno a renaldo tuti voi el prendio
Le chiane li tolse a tuto suo vileto
La porta vel bel castelo aprio
Renaldo zapegando cose alleto
El conte orlando supbo e rio
Su per la scala monto con laspada
Te lastro canto velanero contada
Finisse lo cantare

a 4 Snus dei che sempre specati toli Alucisero sempre lira refreni Ali destrieri del sol el freno dei soli E sai ne laire niuola e serena Come te piace la terra ancota coli de la vera sai venir toni e baelena Li anzoli li santi fra el beato coto Cantano osana fra lazurro e lozo

Per la grande vmilita che demostrasti
Per liberarne dal drago feroce
Tiel ventre de maria tu incarnasti
Epoi in passone moristi incroce
Per tuo auicario sampiero lasasti
Che cauase dali infernal foze
Poi in cielo salisti in aquilone
De mazo p la pascha dasansione

Spoi mandasti spirito santo
Sopra el colegio del facro apostolico
De la to gratia li facisti manto
Amaistrati senza altro retorico
Predicando andaro per ogni lato
Per lo vniuerso to nome e catolico
Octando afondi la fe de macometo
Or voso tornar al mio cantar perfeto

Malazire el conte orlando apiato
Dicendo caro cufino che farai
Ben vedi che renaldo e in pazato
De fua vita arme portar piu mai
Lanto tempo che ancoza none fanato
Ela mia fapientia ben lo fai
Lhio camperia vno val morire
Eancoza non poso renaldo varire

A questo vito orlando ymilliose Sdendo de malazire parole tante E libaroni tutti quanti desarmose E con costoro era galaso zigante Altobello schala alora zitose per le ferite del zouenin fante Walazire tosto in quella parte core In bocha li mese yn bon liquidore

Che per la carne li corea alpeto
Ulerso velcoze tenendo la via
E poi prese vno piso siascheto
Altobello ve quel sapor beusa
El spirito resto al suo vespeto
Trosan sempre el fratel pianzia
Malazire lionse te piague co vngueto
Del corpo lileno la vosa el tormento

Altolfo nostrostana amatirare
El gran troiano sospiri zeta velpeto
Lbe de renaldo pensa elso parlare
Onde el coze epieno de sospeto
E non se puo farsi reconsiliare
Renaldo seleno in questo veleto
Zapegando vene sun bastone
In sala vone manza ogni barone

Apreso vilui vene sior vespina
La zoueneta bella e zolia
Quando astolso vete la rezina
Dise per certo questa sara mia
Zamai non ussi silustra piana
In questo mondo per santa maria
Renaldo mio tu sei amalado
Doname la vona vel vixo rosato

Renaldo respose de piatela tosto
Sella e contenta e so contento sono
Sece auanti e mudo proposto
Al gran troian chiere perdono
Jo so che uerso demi sei mal desposto
Sratelo mio alto piacer sono
De non varda ale parole salace
Alisericordia ti domando in pace

Al suo vilo respose el gran trosano
Renaldo so non te vebio perdonare
Perche so son fato perfeto christiano
Se so pur me fose abatizare
Auanti me veideria con mía mano
Jo non voso reuardar alo to parlare
Perdona ami chio fato sallo
Ester te voso servidor evasalo

nor we was the

1

Rema

Di

Cb

R

U U

75

Elvo

U

Evaseder o gnuno so lcuato
O gnuno veloto la mano se tocha
Renaldo e troiano sos abrazato
Tuti voi se basano per la bocha
Sacea sesta zascun batizato
Lo vi pasato e piu non se riuoca
Pos che pasata so la richa cena
Laiere epolida azura e serena

Dilando malazire daun canto chiamone
Brifoneto arenaldo cufi disse
A questo so viner bergognone
Tutto alsato el conte liredisse
Come do nolte sconsito carlone
Da pironello pagan che non sasse
El qual stana abrana conile zente sela
Easediata tien aldabelta

Queste parole aibaroni vespiaque
Sopra tuti auliuier so fratello
Li ocbi ve renaldo par vo sonte vaque
Wise vna voce aime musero topinelo
Lauita mia ala fortuna spiaque
Clui andarete e so romagnero orfaelo
Per certo piu star non voio in vita
Per che ve mi farete voi partita

Monte dubitar caro fratello mío
Respose orlando ebasoli la fronte
Soleto non ti voso lasar so
Lo ti romagnara astolfo de chiaramote
Walazise el danesse con desso
Rizardeto con suo forze pronte
Sin che serai del to mal sanato
Rimagnera plinier mio cognato

Mon voio se non oudon e altobello E grisoneto che varito sia E tuti ialtri ventro al castello Romagnera in tuo compagnia Unaltra cosa voio vati fratello Sioz de spina che bona e zolia Che nui li voniamo vn bon marito prima chia sia ve quinzi partito

ace

onare

riftiano

iano

arlare

cha

210

ba

oca

blamon

ne

fife

nte fela

e Daque

opinelo

orfacio

ita

Renaldo li respose mi son contento
Dime chi li metera la nello in mano
Lhe de lei abuto ogni deletamento
Respose el conte orlando parla plano
Poi che ognuno sera contento
Uoltose el conte e chiamo a si troiano
Prima lo presse ctrasclo dun lato
Fratello mio per mi sei batizato

El vostro padre de persia so signoze piami e coste fina la marina

E questo 3a nui non volenio toze

La signozia de fior de spina

Che a renaldo pozta amoze

Lei campo de mozte topina

Ma si per moier volesi la so persona

De persia te aquisteremo la corona

Talerano de vita se desposa
Tu sai chio lucise con mia mano
To te prego che faci la mia, volia
Serai signor del regno persiano
Trosano respose mai contra la vola
Jo non faria de sir de montealbano
Non creder conte che mai la prendese
Se prima al bon renaldo non piazese

Jo faro che lui scra ben contento
Respose el conte o bon guarero
Zrosan osse alui de bon talento
Per sposa mela toro volentiero
Or tosto andiamo dar ordenamento
Respose el nieuo de limperiero
Orlando chiama la brigata sina
E pos sece chiamar sior de spina

Fra nui te volemo ben maridare

Per onorar la to persona zolia

El regno tuo volemo raquistare

Ti el to sposo segnoz nessa

Respose la vona achi me volete dare

Orlando piano alci si respondia

Adun canto la tiro per mano

Uoio che si sposa el gran trosano

Elei respose oquanto forte me pare
Ai meschinella questo despartire
Con renaldo sempre credea stare
Estere sua e lei ami bon sire
Wa poi che altro non si puo fare
E piace auni lo voso consentire
Ben chel core asai sia dososo
pianzendo disc so laceto per sposo

"Respose el conte non sate rea vista
L'he troiano non se cozogase
L'hio te zuro per zoane hatista
L'redo che ogni vona o lui se cotentase
Alegrose nel viso contra la voia trista
Orlando auanti fra ibaroni la trase
Epos comenzo con puro eseto
El zentil conte yn piazeuel dito

Za per antiche fosseno in zenerato
In persia vostri corpi belli e forti
Fra vui estada guerra e gran tratato
Antigamente edi uostri morti
Alultimo seti batizato
Troiano emite renaldo e imeleosorti
Proferiamo tuti i auer e in persona
Darue el regno de persia e la corona
fili

Or pia per moier questa zoueneta bella Troiano disse molto volentiero Eauose de mano orlando do anella Liquali li do carlo imperiero Orlando disse ala real donzela Clotu per sposo questo caualiero E tu troian piasete chostei Che con so mano la feze li dei

Troiano respose si signoz bello
El conte prere la palita mano
De sior despina chauca viso isnello
Sece vegnir in nanti el gran troiano
Dicendoli questo polido anelo
Presente tutti el sir del monte albano
El bon troiano sposo sior despina
Piu che mai so bella quella matina

De qui se comenza la gran sesta
In sieme tuta quella nostra baronia
Renaldo se asento auna senestra
El zoeno vitimo che orlando ado via
Delando troiano con la bonna onesta
Con loro insieme in camera zia
Un richo leto conscoltera poro sino
Or qui te colega con lato sior pespina

Troiano ela vonna insieme se acolagone

Lon pura fede e con perfeto amoze

In quella propria note la ingravidone

Dun fiol maschio e nase con volore

Troiano con la so man lamazone

Lome aldreto contra lautore

Ancor vzire la misera fior vespina

Per vespeto ve renaldo yna matina

Orlasemo la note e alor vileto
Insina che torno lachiarita dia
Orlando e tuti lialtri aso conspeto
Trono in sala laltra compagnia
Su vn baston renaldo soleto
Da un vicanti apuzato venia
Rizardeto apreso con luse malazire
In sala son ibaroni per san vionire

Malazire con berbe chelo stemperaua
In pochi zorni ognun fo sanato
per che lui renaldo non sanaua
per che el vardo fo auelenato
Losa e la carne pien ve ueleno staua
Si tosto non se pose auer lauato
per una mortal renaldo ferita
Non aue al tempo vela so vita

In octo zorni zascun fo guarito

E retornate lor forze e ardire
saluo che renaldo chestaua ario ptito
Per modo nesuno non lo puo guarire
El color suo del usso era smarito
Orlando conte comenzo adire
Pos che zachuno uedo co uarnimento
Or mas del partir seria contento

明如西京山南西

and

OH

温田町口は田町

Quela noce a renaldo afai dolse

Onde che partir se nolia

Clerso el cielo sochi nolse

Per la gran voia quasi stramortita

Risardeto in brazo lui recolse

Fradello mio nonte var melenconia

Orlando e altri nellerudo stremo

Ton te curar che tosto tornaremo

In cotal guisa li daua conforto

Lbe altramente lui moriria

Apreso el castello e un bon porto

Tel qual euna naue chelo re desoria

Un zorno p tépo plo rolando scorto

Ponamo che renaldo lincreseria

Uenga mie arme usen mego tosto

Lbe de partirme percerto son diposto

El primo che se armo so altobello
El segondo el posente oudone
El terzo so grisnneto ancor con ello
El quarto el conte orlando searmone
Lor canali aconzi el chiaro fauelo
El gran trosano e renaldo chiamone
Astolso e altra zente paladina
E sece yegni labella sior despina

Pisse troiano io te recomado
Renaldo mío te laso fratel caro
Per sin a tanto che andiamo tornado
De questo nostro laso tanto amaro
Se nui si tosto tornamo uene plando
Renaldo uarira el baron caro
Si che piar posa so bone arme
Che coquistar pte la corona el reame

perana

to

113

o fraue

ato

ita

ario ptito

arito

lire

arniment

tento

Mortin

lenconia

tremo

naremo

porto

e desoria

do (cort

eferia

tofto

on ofpol

onello

fearmoi

quelo

amone

olle

Siate recomandata fior de spina

£ simel tuti ialtri che romane

Auni malazise la sera ela matina

Renaldo lasiamo in nostre mane

Che tu lo guarise con to medisina

Sin che paseremo in terra christiana

Solo in uni demora nostra spera

Alora crido astolfo dingleterra

Andatiue con dio che io folo
Conquistero lo reame e la corona
Pomela mia chel fero non amolo
Se non su le arme che la si bona
Orlando de questo regratiolo
Edise darai la cozona in presona
De questo reame al gran troiano
Respose astolso il metero in mano

Orlando con renaldo se abrazaro
El bon conte laue confortato
on sospiri poi li baron lasoro
Dudon grisoneto ancora la brazato!
Alora se mose el zoueneto caro
Altobello a renaldo inzenochiato
Con tua licencia me yon signor mio
Renaldo la brazo e poi li respondio!

Altobello fiol mio tu te anderai
Aueder vel mondo la magnificencia
El signoz vi rpiani cognoserai
Quando serai nel la so presencia
Simile signoz non vidisti samai
Magnifico ede tanta parisencia
Esi come vederai el baron reale
Che tuto el mondo non a vno tale

Tu vederai el oucha de bauiera

Tu vederai el re falamone
In virtu e in beleze fuma lumera
Re filipo re bunozo e re inone
Re defiderio con la franca ciera
Poi vederai quel conte gainelone
Dagnifico in babito bonesto
Siol mio vardate da questo

Che lui e inimigo vogni virtudiofo
Thel mal far sempre semete eguida
El cor suo e falso e ingegnoso
Questo e proprio copagno ve inda
El suo sotil in zegno esi ascoso
Che amal vir zascun te sida
Quado sauera che tu me sei amico
El te sera in ascoso inimicho

Onde te prego ve quello te guarda
Se tu non voi morir zoueneto
O quanto ve zo fece mala varda
Quando lui ve lfe creder nel suo vito
Per cui mori la persona gaiarda
La rpianitade per lui aue vespeto
Renaldo li tenia el brazo al colo
Basolo piu siate e poi lasolo

Renaldo e rizardeto e malazife
Romafe nel castelio e fior de spina
E ibaroni armose senza far contese
Suora del castello verso la marina
Tremi andar per quel paise
Ezonseno al porto quella matina
Doue aspeta la galea dauante
Con questi ando galaso zigante

Le vero che orlando lauca batisato
Ben che lui auca la moza mano
Orlando e icompagni imontato
E lor cauali al patron foprano
In galia auc tuti aconzato
Eli baroni torno ful piano
Ulluier a orlando con picoli pasi
Dise a orlando, per che melasi

f illi

Respose orlando renaldo murirebe
Selo non te lasase cugnato mio
Amía persona asas meincrebe
Ede lasarte me par asas rio
Worendo el principo te increserebe
El bon marchere alora respondio
Poi che non vengo tego ocote orlado
Alda mía suor asas terecomando

In questo tutti insieme sabrazoro
Troiano poi voltose adaltobello
E abrazolo e vise fratel caro
Tu te andarai oime topinelo
El to partir me par tanto amaro
Proprio nel cor mesento un cortello
Caro fratelo mio tutene vai
Qime topino vederote piu mai

Delagrime se bagnana el visio
Ela fronte ela faza libasana
Lustro fradello nato in paradiso
De tua partida fozte me agrana
Laro fradello io non parlo in pzoniso
Al conte ozlando lorecomandana
Pzese altobello ediedolo in mano
Disse fradello vardete vagaino

Alora orlando fece despartita.

Da icompagni se in galla montaro
Orlando con la compagnia fiorita
Troiano crida adio fratello caro
Mai piu non lo vite asua vita
Lade in terra per el dolor amaro
Uliner corse e astolso in glexe
E con le draze el bon troiano prexe

Tornamo al castelo con gran lamento
El zigante con loro in compagnia
E troiano e renaldo con tormento
Che vetal doia morir secredea
Tornamo aqueli che a bon vento
Ulerso christianitade esi ne zia
Orlando con queli compagnia adorni
Pasono elmar in unti tre zorni

Earino nel paife de brana
Aprefo la citade diere mia
Orlando e ibaroni in terra montana
Le fue arme ecanali alora pia
Alo patron lizentia li dana
Colni fe parti con la fua fameia
Ucrfo perfia color retornato
tornamo a orlado chea terra esmotato

Quando smonto era mezo zorno

Laualcano tanto senza far piu soste

Orlando sapea el paere adorno

Sopra yn monte che staua fra do coste

La cita al piano scoprino atorno

De pironelo vide la gran oste

piu de cento milia inueritade

Atorno atorno stano ala citade

Sinisse lo cantare

Era luce che nel zistozo
Tusidemori voue sta susana
Anzoli arcanzoli aloz lauozo
Doue vemoza anchora santana
E voue sono tuti quanti colozo
Che stano con vesio edolce mana
Cantando glozia in excessis con vesio
Aldagnissicando el nome ve vio

Doue sta quella vmilitade

Le sempre volentiera la perdona

Ea de peccatori sempre pietade

E dolci canti auanti lei sesona

E quella che in suma veritade

Onde so recoro alei con mente bona

Lhio dicha cosa che asuo laude sia

Or ve ritornero alistoria mia

Loro trauache e pauaioni veduti
Intrar non ne poria vno oselo
Sopra pui monti christiani retenuti
Orlando e icompagni e altobello
Dacostoro seremo cognosuti
Agrisoneto visse caro fratelo
Tu sei vistido come sarazino
Tuo sopra vesta emetete in camino

Efa che sei nel citade intrato
Quando auanti alda tu serai
Diti che tuto el mondo ocercato
E toruar non me posudo mas
Pos quando me aueres apalesato
La cara spora molto pregeras
Che sía zelata la mía venuta vera
Ela porta me aspeta sta scra

elmotan

usofte

rno

ORIO

de

fufana

auou

2114

010

mana

CORDA

Dio

rdons

ade

ide

nec bon

udella

utí

10

13 00 000

Aquel vito se mose grisoneto
Dere la costa inucrso braua andaua
Sonse nel capo vela fede ve macometo
La sopra vesta come pagan portaua
Omo vel mondo non lane asopeto
Loste ve pagani tuta pasaua
Solo soleto senza nulla scorta
Per che so note pian zonse ala porta

Licitadini lauc afigurato
Beato quello che apreso li core
Ognun vicea auete voi trouato
Oidendo el nostro real signore
Elui respose el monda ocercato
Mai non putt trouare el senatore
Licitadini ognun latesta basa
Brisoneto alo palazo solo pasa

Edacanalo alora lui desmonta
Ticla stala el meno yn donzelo
Super la scala del palazo monta
Tanto che in sala zonse el baron bello
Done alda sua parola pronta
Per mano preso tosto un zitello
Signor tuli parlerai consesta
Tela sua camera sta la dona onessa

Ala camera neua quel soueneto
Lo luso dela camera tochando
La camera seleuo deneto
Chi se vui che andate cercando
El garson disse loc grisoneto
Stol de gaino e fratel dorlando
Lacamericra tostosese retorno
Douc alda con lo vivo adorno

Inzenochiata quella donna staua
Dauanti ala verzene maria
Per ocuotion laterra basaua
Wisericordia gratiora epia
Frasi stesa forte se lamentaua
Quel vebo sar ofortuna ria
Zamai non sui asi rio partito
Per outo el mio fratelo el mio marito

Larlo mano non mepolaidare
In campo estato sconsito do volte
Dentro dabrana non se che mansare
pironelo ogabato molte volte
La trega fornise oime che deso fare
Tute le mie speranse me son tolte
Doname lamorte signor mio
Zuanti che con mia man me veida so

Ben sai chio voio el cortel in mano
Darme la morte oinie topinella
Prima che maza el siero pagano
Elque sei zonta omisera aldabella
Olcaro marito osanator romano
Se vui alderete questa ria nouela
Lhe la sposa tua che tanto tamana
Con propria somao samorto in brana

In questo zonse alei lacameriera
Inreuerentia lifece vn saluto
Real vona non turbati vostra ziera
Per che grisoneto cuenuto
Alda recolse quella luce vera
Doue lo mio cugnato prouezuto
Aue lasato lo pianto elamento
In questo grisoneto intro ventro

Inserochiose el souene ardito

Ben posistar cara dona mia

Elei respose con lo viro polito

Que nouella e in pagania

Ai trouato lo caro mio marito

Egrisoneto alci respondia

Tuto el mondo dona ocercato

Ton lo puti mai trouar i nesun lato

Alda che alde se seta in terra
Dese vna voce el viesser morto
Ai fortuna despietata e siera
Come ai comeso tanto torto
Ai marito mio luce vera
Dai tiego non aui vno diporto
Del primo 30200 che tu me sposasti
De incoronarme despagna zurasti

Per mile volte maladeto sia quel suro
Per lo quale meco mai non te colegasti
Se aucsi vointo esfer spresuro
Sorsi che aueristi insenerato
In lo mio corpo qualche fiol seguro
In tanto tepo ben seria armato
De tuo morte e de mi sarea vendeta
Zi morte quanto sei rea e maledeta

Che non vien odi chio te chiamo
De cauame de cotanto martoro
Morte vien tosto chio te bramo
De dame ormai vitimo lauoro
Per che non me ocidi asso chio bramo
Le mano mese ali ca peli doro
La bella testa volendose strazare
Frigoneto dise per dio non fare

Libe quel che chiami presto el vederas Auanti meza note el conte orlando Esote vir piu nouelle asas Cliucre sano ve manda salutando Alda respose con volente guas La pena mia vairredopiando Che apreso me arecordi mio fratello El mio caro marito insieme con ellos

Dona ete vico che ognuno ve lor vue
Tu li uederai non ferano trope bore
Orlando conte ello ben effer tue
Alda alde etornoli el core
De terra fe leuo e non zasa pine
Fratello se in pace te paga el creatore
Dime se per ti bona nuona se vuce
Del pianzer uedine mancha la luce

Dona mía cara fate aparechiare

Tosto uera el Degno marito acéna
Che puoche bose serano apasare
Che auerete uostra gratia plena
Alda se comenza aconfostare
Lustraua la suo faza tanto serena
Per alegreza lase zetaua al colo
Teneramente su la fronte basolo

Brisoneto parlaua el caro cugnato
Aponto aponto tuto ricontaua
In quela pte voue aue orlado trouato
E la siera uirtu ve lozo se parlaua
Come el ucise quel re in cozonato
De quelle parole alda se alegraua
Poi se volse oldendo el río partito
Del bon renaldo stana ferito

Come colui eromafo el tuo fratello
Cliuier astolfo fiol de re octone
El vanere rizardeto malazise
Clenuto e solo con lo bon vudone
Al nobel vona un pagan zouenello
Che crede in rpo alasato macone
Poi che adam mazo el vanato pomo
Tio naque mai almondo un piu bel bo

Diseste anni ancor nona pasato
Undere pse elongo de persona
Elustri capilli del capo adorato
Questo e uergognoso psu cha dona
Tu lo uederai pero non lo auantato
de usrtu ede prodeza suma colona
Elda che alde el parsar proueduto
per mile uolte lo sia el ben uenuto

Signori sapiate che alda bela pera L'redando che fosse morto orlando La suo persona pestita tuta nera Sempre de bruno apreso lui stando Brisoneto se parte chera sera Le chiane si mano ala porta tornando Lornamo ad alda che se mudo pesta Lasando la tristicia e comenzo la festa

Mon li besogna tropo adornameto
per che era bella venatura
El viso suo senza conzamento
Lustraua ve lei senza mesura
Zuoler vir lo bel adoznamento
Lbe se mese la real creatura
Fo vna pozp o a alesandrina
Lbe lauozata so oltra marina

Un filo de perle aladorata dreza

Tulla cofa deli caueli aschose

O dio che cosa aueder tal belleza

Liochi ela bocha zeme preziose

Una catena doro de gran richeza

La bella dona ala gola semese

Ala cadena staua yn zimiero

Con yn scudo de ponto aquartiero

Le pulide mane pient de anella
Ledede aue longe eben formate
Turpino ne scriue chevete quela
Che la fo fior dele altre create
Si come el fol chiama ogni altra stella
Cusi alda lealtre debeltade
Enela vista altiera egratiosa
Telben far benigna epiatoxa

Orlasamo aldabella che sa conforta
Torniamo aquelli che staua sul monte
E grisoneto li aspata ala porta
E za era in palidita lorizonte
Orlando e altobello in so schorta
Leuisere aucano alte sula fronte
Sa lume del sol era oschurata
Elaiere tuta quanta era stellata

Orlando visse leora de zire

Ormai in verso nostra citade

Pian piano medebiate seguire

Tu altobello de zouene etade

Clarda fiol mio non ferire

Aquella zente troucremo per le strade

Cledi la note congran chiaritade

Pero che voio in trar in la citade

E zurote che piu bel fato parme
Thui faremo che mai se feccse
Contro el pagan che sta per osertarme
Sul mio tereno ala so zenten mese
In tozno brana e alda nol furare
Thon credo mai che si concedese
Che sose fra la zente sarazina
Omo che venise per tuozalda mia

Erano in questi vesesi vel monte Doue ipagani staua per quei logi Le loz bandiere stendardi afronte Fuoza vela cita facea gran fogi Altobello vudon e ozlando conte pagani son tanti equi tre son pochi Deseri ibaroni 30x0 vela coste Intrano ventro quella gran oste

Era triegua fra pironelo e aldabella Laquale triegua foznia in quel zozno Li pagani vormeno per lerba nouella Nel campo fifacea lifogi atozno atozno Al guno vizca che bzigata equella Eli fapea lo suo parla radozno Fauelando vano come faraini. Onde ifegnozi vano per quei camini

Costoro per la grande oste pasaro
Uedendosi signori qui pagan vile
Altobello osse signormio caro
De veidemo de costoro mile
La luna suce el ciel e chiaro
Lielmi sucenti echiare sausle
In traremo nui in la citade
Ucider possamo delor quantitade

Mon far moto orlando li visse

Pasata loste ala porta ariuone
Orlando auanti ponto non sasse

Zonto ala porta grisoneto chiamone

Ton piu chel conte la sua voce mese

El caro fratello alui sapresentone

Aquella voce apri la porta

Dentro intro orlando ela sua scorta

Era colegato ogni chilitiano
Saluo colozo che fano la varda
Edo compagni e orlando capitano
Intraro dentro che la note, e tarda
per la terra vano pian piano
Itre compagni con la fozza gaiarda
Le lance in mano el fcudo in bzazo
Ultimamente zonfeno al palazo

Edesmontano al palazo alascala
Itre baroni in sieme in compagnia
Li suo cauali so mase in stata
Loro iusieme per la scala seania
E quando zonti sono su la scala
Estendo de vederlo la dona brama
Incontro loro vene quela dama

Der che lo so venir sose celato

Alda sece vegnir vn picol lume

Dudon ido scudieri aue alato

Orlando esaltri zonti atal postume

Alda in sala con lo viso rosato

Per alegreza sochi pareno do siume

Quando cognobe alda so marito

In zenochiose auanti atal partito

Alda vise ben venga ogni mio bene
De vostra vegnuda maria lodo idio
Odolorosa mi in tante pene
To son stada in voia contanto rio
Toznato te vedo ortocha tene
Come te piace sa o signoz mio
Tu me lasasti oza te rendo to terra
Ora mai ate tocha la guerra

E poi taque e con parole defiocha
La visiera de leimo orlando desiazana
Clerso alda bella che de beleza siocha
Atomo etcolo el brazo li zitana
per tenereza li basana la bocha
E de sima virtu ben la lodana
Dicendo alei con gran piascueleze
A dudon e aizitri sa careza

Alda che tosto laue intenduto

Ben si venuto vise vudone

Poi altobello zouene proueduto

Alda bella per mane lo pione

Per el dir valtrui eto cognosuto

Christiano sei elasato macone

Batizato a rpo nostro superno viò

Per mile volte ben vegna baron mio

El medici te chiama altobello
El tuo nome polido non te mancha
parme che sci ptide vel sumo ostello
Che ben gouerni tua persona franca
Eltobello va vergogna trema ello
Ela parola in bocha si li mancha
parlo aloza come sose yna rede
Tlo respose altro se non gran mercede

Dezo se auete orlando paladino
Adalda visse lasamo lo parlare
Tui auemo fato lungo camino
Lbe ogniuno ve nui auosa ò manzare
La vona li respose atal latino
Auostra posta ve pode lauare
per che la cena e aparechiata
Sate che le arme ve sia leuada

Alda presse attobello e dudone
In vna camera saue menati
Edo scudieri con loro lasone
Per che ibaroni siano desarmati
La dona poi al marito tornone
Erisoneto e lui ane trouati
El sio de gaino orlando desarmana
E alda con sua mano si laidana

Poi chel conte orlando fo desarmato
Le tauole son in ponto per manzare
Dudon e altobello per man piato
E molte salc cheno apasare
Clitimo el sanator ehe trouato
Alda sior de lealtre done a non errare
Con reuerencia qui zoueni arditi
Orlando dise qui sete mal yestiti

Alda presta in elparlar intere

Coltose echiamo yn scudiero

Doi uestimente se vegnir paleze

Apresentole aqueli poi chaualiers

Dudon e altobello ognun lasaua prese

El conte orlado el nieuo pe limperiero

Poi lui semese un vestimento

De piere preziose pe gran yalimento

Carlo queste ueste li fece fare
Orlando poco sene veletana
Per suo onor leconuensa portarè
Couerto apiere preziose stana
Or mai elora velo manzare
Oltra manzare orlando parlaan
De camera insino tutti ben nestiti
Zlidabella apreso con liochi puliti

Itello

Inca

ercede

1216

Lanati atauola era richa zena
De bon talento infieme manzaro
Latauola vauanti era tutta piena
Tlefuna cofa alozo non mancaro
Auanti valda suo faza serena
Poi cha manzato costozo rasonaro
Dela varmare ede quela nouella
De pironelo poi toznar adaltabella

La suo fozza ela gran persone
Rospose el conte adalda votu quello
Stando vn zorno sul nostro donzelo
Sora de loste me mostro eltozone
Eloe piu negro che non e vn carbone
E zurote per christo el manuello
Se de note vedesti quel superno
L'rederesti chel sosse quel delinserno

Spacio de tempo infieme rafonando

Qumai era apreso meza note

Adormir disse el conte orlando

Leuose tuti ale parole dotte

Le camere apiriate stando

Done ognuno auca learme dotte

Dudon secolegaro e altobello

Ebe ognun deloro era zouenzello

Orlando ala so camera nezia
Apreso lui parlando altabella
El conte sili vise odama mia
Come sei stada cust orsanella
Zital parole respose e edissa
Sempre nel mondo sero topinella
Per lo sagramento che seze to per sona
Jonon voto qiu despagna lacorona,

Date marito vomando qualche erede
Sara sostegno de tuta cristianitade
De tutta persona mía niente crede
Usir none pozia senon bontade
Respose el conte non róperia mía sede
Per tuto quanto el mondo in veritade
Pos abzazola ebasola in bocha
Altramente el conte non latocha

E visse vate condio odonna
Soznita che scra questa contera
Jo te pzometo per maria madona
De spagna piero la gran impzera
Q io muriro odarote cozona
Sula to testa de belleza azera
Quel vito asaí adalda talenta
Dal caro marito se parti chontenta

Ala so camera ando quella che so santa
Auanti el crucisiro con deuotione
Jusenochiose ebasoli lapianta
Poi tal ozazion umilmente parlone
Per te osana dio in ziel se canta
E ogni cosa signoz per ti se seruone
De ods vn poco questa ozsanella
Lbe puramente verso vui sauella

Solo yna gratia padre eterno dio
De fatime selue depiazere
Auanti che moza del caro marito mio
Solo yn fiol me faciate auere
Pianze la dona per lo sumo desio
Loza etarda andose azasere
In laltra camera colegato ozlando
Insina azozno lanote pasando

Jo credo ben che ue increseria
Destar sepre mai adascoltare
La lingua mia tanto non poria
Per che non basterebe el parlare
Onde ue prego per uostra cortesta
Ognun de uni se uada areposare,
Jusu christo ue conduca a glozia
Tornarete poi chio seguiro la istoria
Sinisse lo cantare

n El mio pricipio vebo chiamar qlo
Che amoife la leze nel diferto
Dete ful monte come uero reuelo
Azo quel ponolo uesía piu certo
Epoi chiamo lanzelo gabzielo
Con quel faluto che fo tanto aperto
Ala nostra dona dicendo aue maria
Or mai retorno ala istoria mia

Jo ue lasai laltroieri quel cor afanato
Tolea piaceuol riposo alo dormire
Eli uapori vel cielo asoumato
Molte stelle se uedeano partire
Marte crudel con suo vespietato
Significa la bataia e mosire
La tramontana el bel caro el como
parue laurora el sol nel sar vel 302na

La matina orlando p tempo leuose Clestise e poi se mese ourindana In sala el bon conte retrouose E altabella la vona soprana Dato el bon 502no ambi abrasose El conte orlando parla su la piana Cleneno alora altobello e vudone Brisoneto vunaltro cantone

Cainsieme se comézano aconstare
Contra el pagano za per varli pene
Tesun non sa vel mio retornare
Dise el conte ame seconuene
Afar el popul tuto asunare
Cieder voio chi me vora bene
Jo voio che vigo come non se troua
La mia persona onde signoria noua

Convien che parli ogni citadino
Ela citade de re pironello
Quando alda fente tal latino
Subitamente chiama yn donzello
Una campana al palazo vezino
Alda facea fonar amartello
Aremoz felevo tuta la terra
Orlando cialtri in yna ca mera feferra

Eonalda fola rimase grifoneto
El conte ecote el puouolo che venia
Tlela sala vel palazo ognun streto
Pero che braua molta zente auia
Dauanti adalda son also conspeto
Or che comandi o vona zolia
Ognun taque sata la proferta
Elda alora la bocha aue auerta

Edise alora amisie fradeli

Con tanto afano e con tanto volore

This semo pasati questi tepi felli

Questo pagano e ve tanto valore

Douolte carlo e christiani beli

Elo asconsito con tanto volore

Uni vedete grisoneto etornato

Quando ne se trona in uesun lato

Ami conuien piar qualche partito'
Poi che piu non posemo vurare
Re pironelo voso per mio marito |
E braua con lo passe li uoso vare
Quel pouolo tuto romase smarito
Tion e nesun che ardischa parlare
Alda vicea la vona ve gran vasa
Ancora sapete chel nose vituaia

Qui se fin e alzo iochi alicieli
Un vechio zitadino fo leuato
Apreso lui menaua quatro fioli
Dauanti valda fo inzenochiato
Dona mia li to falsi conseli
Pregote che azi perdonato
Sa zo che te piaze ve to psona vera
Saluo al pagano non var questa terra

Per el conte orlando lauolemo guardare

Lome elo si sia viuo omorto

Prima lun lartro se volemo amazare
che al signor nostro sia fato tal torto

Quel che volete podete sare
Al vostro voler ognuno sera scorto

Deuni si siesa abiate libertade

Uda non par apironelo la citade

a feferra

venia

reto

auia

peto

TIA

polote

elli

alose

lí

20

to

ito

are

arito

are

narito

rlare

ala

ecer's

nlato

Tutto el populo crida cun vua voze
Tui femo vesposti auanti mozire
Lbadar laterra a zente feroze
Lamoztevolemo tuti patire
Per amoz vel nostro signoz feroze
Per lafala se vdia gran fremire
O mozto onino che sia ozlando
Per lui questa terra seua conseruando

Al conte orlando piu no li sofre elcore
Cledendo in lozo tanta fedeltade
Che tuti crida ouiuo omorto el signore
Per lui volenio mantegnir la citade
E orlando e compagni eseno ve suore
Douera tanta nobel quantitade
E visse alora vui siate ben trouati
Cari compagni fradelli amixi esrati

E pouolo fo voltato aquella voze

Lognosceno el signot aleptezione

Delebraze titi li sezeno croze

Dauanti lui semese inzenochione

Ben sei tornato el nostro caro volce

Chridana canalieri ebarone

Per ti carlo ognuno volca sar prona

El conte visse nesun non se mona

Ognuno veuni torna also albergo
Per suo mestieri e arte fare
De varue libertade tosto vesego
Contra colui cheuca vegnudo vespare
Jo lo pagero vel suo voler azergo
El populo tornase areposare
Seguro ognuno asar suo mestiero
Del campo separti uno mestaziero

Abraua va quel meso pagano
Soura va caualo insegno oc pase
Chi ramo doliuo portada m mano
Intrato so in la terra verase
Al bel palaso vensa pian piano
Con lauista e con lasiera aldase
Dicendo ormai e venta la guera
Ape dela schala edesmontato interra

El caualo so e atacato e non salla Super lascibala prepe la viai Quando ariunto eso sula sala Trouo alta con suo compagnia Per alegreza lo pagan bala Salutando la vona zolia E per parlare se sasea piu apreso Orlando visse chie questo meso

Ela respose ele vno del campo
In pero che latricua esornita
Come apromeso el pagan francho
Orlando dise odona agradita
Jo voso che tulodi eti ancho
La sua ambasada come sia spedita
El pagan meso ala dona seacosta
Salutandola eseze sua proposta

Quel vero dio che amigo desoria
Fra doi monti sua sepultura
Anui pagani de note e de dia
Render resposta graziosa esegura
Salue e mantegna ati donna zolia
Fior debeleze dogni creatura
Ai alta dona polita eserena
Non tegnir piu el to seruo in pena

Alta nui fauemo chel meso etornato

E zercato el mondo per traucrso

El vostro orlando non a trouato

per che el conte edeulta desperso

Ormas e tempo ctuto sipirato

Tu sas ben quel che ai promeso

E piu secorso non da carlo mano

Conusen che yenite in nostra mano

Queste parole intere altobello
Clerso orlando tal parole compose
Piazaue che la morte dia a quel fello
El qual dise le parole si noiose
Aspeta un pocha orlando dise aquello
Fra questo tempo altabella respose
Come sero so alui ripiana maridata
El to signor e pagano e mi son batizata

\*Respose el meso edabi ve timercede

Prima vona che in sci vestruta

El signoz mio altra desira e non nede

Se non de vui de beleza foznita!

Thon se cura che tu ai fede

Pur che tua persona poseduta

Per sposa auer te posa el signoz mio

Thon sene cura qual tu adozi dio

Ese per lui fiolise fazese

Colendoli vona far batizare

Non creder che lui ue desdisese

Solamente per uni contentare

Faria ogni cosa che auni piacese

Oltra vona non lo far piu ste ntare

morto e orlando ogni aiuto tenie maco

Clenite al mio signor ardito e franco

Respose alta ancor non voso uensre
Retorna meso al to signor franco
Per qualche tempo si deza sostire
Che mia sede non li uero manco
Quando el meso intese cotal vire
Lon superbia par che zita uampo
Tropo ai gabato mio signor perfeto
Per macon uignera alto dispeto

Tanto aue adir quel misero pagano

Ebe acostose ala real donzela

Presse quel filo la dreta mano

Presela per lo ziron de la gonela

Clegneras per certo a pironel soprano

Quando orlando intese tal nouella

Euoltose adaltobello eprese adire

Siolo mio piu non uoso sofrire

Aquel dito altobello se mose
Junn salto alta aue piato
De man de lo pagan larescose
Posa che la dona so liberata
Altobello also la mano e lo precose
Aquel meso diede si gran galtata
Sopra lo usso per tal usrru lo tocha
Che tre denti li se cader de bocha

Quanto fo longo fu la fala lodestese
Poi se inchino eauelo apiare
Euia lo porta con si fate prese
De la fenestra lo uolia zitare
Orlando crida ozouene coztese
Per tuo bonoz lasalo stare
Altobello laldi eniente respose
Apri le bzace e interra lo pose

Quando colui infi retoznone
Li tre dentt caduti semese in mano
Dauanti altobello se inzenochione
Tremando dise o ualente rpiano
Del mio falo te domando perdono
Altobello respose pian piano
Torna al to signor cadora macone
E da mia parte dili questi sermoni

Diche alta ba un campion trouato

Lbe a dispeto de la sua persona

El uignera sul campo tuto armato

Acombater con la sua corona

Buardete ben chio lo dessidato

Etu meso cusi li rasona

Spazate tosto etesi dele porte

Se non ai uosa de receuer male sorte

Aquel meso mile ani li pare
L'he se meta tosto per camino
Senza uolesse in driedo uoltare
Per le scale desende de marmorino
Sopra el caualo aremontare
Frasi dicendo aiutame apolino
Tiel sianco de spironi tocha el caualo
Quanto pote core senza salo

Quando ello fo de la cita usito
Cioltose lo mesaso topinello
De la paura era tuto inuntito
Che propio li par chapreso ello
Quel zoueneto aza alui seguito
Che sula guanza lide el colpo fello
Li caduti venti ancora porta in mano
Tle loste alpauson ua quel pagano

necole

Itata

io toche

ocha

destele

efe

ttefe

ofe

m mano

ochione

cpiano

erdono

maco

rmoni

uato

enc

110

ale forte

rmato

Delmontato fo el pauione
Presente doue staua re pironelo
Auanti li se mese in zenochione
Prima che parlaselo meso adello
Re pironelo a lui parlone
Per macometo chi ta sato quello
Tion so se ai receuuto desdegno
Che ne le galte par che portiel segno

De luna mano uezo ne la guanza
Propio par scolpiti zinque deta
Dime chi ta dato si rea manza
Che la to galta e tanto scolorita
Diste lo meso chi medese tuta franza
Unaltra uolta ne la cita polita
Tion intraria dentro de le porte
Si gran paura o babuto de la morte

Signorieparli con puro efeto
Adalda che ati vouese venire
Odente 10 la preise per lo pecto
Euclendome con lei vespartire
Contro me vene vn zoueneto
Signor caro non te porta vire
Quanto ello vel colpo benigno
Eluime feèc nel vito questo segno

Ele non lo credicaro fignoz mio
Cleditre venti mebati ve bocha
Re pironelo fozte neridio
El meso vise signoz el non te tocha
Se auese provato come osato io
De rider non faresti si gran fiocha
Seses auanti tre re ve corona
Lome so el fato costui li rasona

Respose el meso so so auantí quella
La qual so creata in paradiso
Signorimic quando penso vella
Thente me vote lo colpo nel viso
Per soza volca menar alda bella
Dun canto semose vin sior ve liro
Un bomo ve tanta zoueneza
Ebe propio come les ede beleza

Salsiron respose de quel tempo

Te par colui lo qual te piccose

Ancor me par che tremi de spauento
El meso artiponder alui ie mose
Signorio te zuro per lo sacramento
Pensar non poso come atante pose
Demora in lui non sia che se inganni
Ancor non pasa disesete anni

Quando lo fui va lui percofo

Dente li pose per sar bon vicerno
Li ochiacest el viso tanto roso
Come sosse initto velinterno
Del corpo smesurato grande egroso
La sua paura me vura in eterno
De vn balcone me volia zitare
Un caualier li crido ve non fare

Salsiron visse chi puo esser quello
De li baroni vel popul batizato
Thon cognosco nesun zonenello
Se non vien renaldo valion sbarato
In pagnnia con ozlando sta ello
Respose el meso el za vestidato
Ogni pagano ozniai va lui seguarda
Tosto vedereti la persona gaiarda

Pironelo vise aduncha mauedada
Che alda non poso auer in mia balia
Ai macone to sede edespresiada
De chime to la cara vona mia
Sortuna tosto manda su la strada
Quel che me tole la vita zolia
Zoe alda acui porto tanto amore
La faza rosa iochi zeta colore

Lasamo pironelo al so paulone
Etornamo al zentil conte orlando
E adalda visse chie questo campione
La vona visse alui parlando
E altobello subito chiamone
Umelmete visse zouene e vedomando
Che per amor piate la impresa
Contra vechi me vol far onsera

Altobello vetal vir vergognoso
Strense lespalce non sapea chedire
Orlando louete come non crayso
Doueresti adaldabella profesire
Parlo el conte al zouene valoroxo
Se tu te senti ve cotanto ardire
Loutra pironelo che adora macone
Come non intri per alda campione

Respose altobello nobile sire

Tal bataia prendero per vosto amore
Jo imprometo fazo lo pagan sentire
Se lui auese le forze de etore
Lontra lui memetero aferire
Lrido per zerto chio auero lonore
Lusi adalda respore el zoueneto
Piaque a orlando e adalda tal deto

El conte disse venga larme lucente
Rechate so al valente capitano
Se vita non li manchase acertamente
Seria el sioz dogni christiano
Orlando disse che prestamente
Lemeta learme conso propria mano
Alda respose molto volentiera
Inzenochiose quella dona altiera

Altobello visse mai non consento

Che cotal vona me vebia armare

Respose el conte orlando posente

Anche tu vebi la vona aiutare

Lasate adalda armar prestamente

Disse altobello auni sta el comandare

Justa al comandare

Jus

Sambiere e cofali piastra li alazone
E poi vami lo sbergo sazo
Alda apreso lui vudone
El zoueneto che ve gran parazo
E vele braze tosto li armone
Elacburaza li mese vauantazo
Laspada lizense elelmo in testa
E voi li mese la sopra vesta

Tuta rosa con la croze biancha

O quanto ben li zasea adoso

A quella persona tanto franca

Chera si bello grande e grosso

Una zirlanda su lelmo non li mancha

El zoueneto non li era remoso

Combiato altobello al suo comando

Dise aldabella a uni merecomando

La dona el guarda con vista serena
poi se volto al nieuo del imperiero
Esi poztana la indozata cadena
done era el scudo depento aquartico
dicendo poi che acotal pena
per mi te meti volentiero
Con quel canalo nel campo a intrare
per mio amoze de biate questa poztare

Alda vona quel scudo al zoueneto
Dicendoli quando tu serai
In campo con quel maladito
In quanto la testa piegerai
Buarda soto el cimiero e soto el peto
Si negro e bruto tu lo vederai
De recordate ve mi e vel cote orlando
Nostro campion a vio te recomando

In continente partise altobello

Che quasi in vo salti sese la scala
la vona li se apariar un vestrier morelo

E presto lo se menar sor ve la stala
Incontinente lo se apresentar adello
Ello era armato ve niente non falla
Quel caualo li dono re falamone
Adaltobello alda si lo donone

Saluo che lera vn poco vuro ve bocha
Dogni altra virtu se puo lodare
Adaltobello lo vono non lo toca
De piana terra su salto anon errare
Le arme vogni beleza par che fiocha
El fozte scudo ebe adimbzazare
La lanza grossa el fusto vn trauszello
El fiero lustro adozato el penello
Sinisse lo cantare

Erzene madre vitozia e confilio
Dogni peccatoze su speranza
Ulerzene parturisti el to filio
Sato pare questo e per certeza
Doname gra senza el gran perisso
Chio possa vir con gran sostancia
Magnificando vui dona e rezina
Che tuto el mondo auni se inchina

lancha

eriero

partie

torclo

ello

Slorificata tu verzene sposa
De redemptoz de lumana zente
Lbe de sar gra sei tanto graciosa
Doname gra verzene intercedente
Si che recozo auni dona e sposa
Lbe questa istozia mia me sia amente
Regraciando vui come mazoze
Or voio retoznar allasato tenoze

Enel partir che fece el zouencto
Orlando difenui femo zente stolta
Jo non vozia per rpo benedeto
Eli intrauegnise come vnaltra volta
Lintrauene in persia qui il zoueneto
Gerito quasi la vita li so tolta
Ton vozia chal mozise p tuto el modo
Armate tosto oudon mio iocundo

Elosteso ancorme faro armare
Armar se fece el valoroso contel
Sense ourindana val volce taiare
Lelmo in testa che so del re almonte
El bel quartier sacea lustrare
Colui so ve casa ve chiaramonte
Apreso lui so armato vudone
Eloz cauali si se apacrechione

Coltofe el conte con ymel yerbo
Agrifoneto li vise in yeritade
Senzete la spada e metete lusbergo
E monta acaualo e fuoz ve la citade
Euarda sul piano farai sergo
Qui altobello mostra suo bontade
Se lui abate nullo pagan ve larzone
Fradello in braua menolo impresone

Lbio zuro adio quanti lui nabate
Lauita non li campera tuto el mondo
Saluo che le loz leze despiatate
Thon lasano e adio socundo
Lredese ala nostra se batizata
E loz macone meter al fondo
Srisoneto armato si su mosso
Tosto salto supra yn rozon grosso

Driedo altobello el va fenza oimozo
Spada vibergo come vn scudieri
Orlando e dudon sacombiatoro
Daldabella e montato adestrieri
Li scudi in bzazo le lanze pioro
Sina le porte vent li caualieri
Dudon era insito e altobello franco
Armato sul caualo apreso el campo

Lorse aueder tuti quell de loste
Laussiera alta el 30uene procura
De 3ente era pieno pian e coste
E riuardando la bella creatura
Lumăte le arme che in doso ausa posta
Le quali luseno vitra mesura
Wurato parca su chel caual morello
E batasa domando a re pironelo

Cledinase la sua voce risonante
Del domandare chel sa ala batasa
Re pironelo biastema trivigante
Eridando venga mie piastre e masa
El re de boecia li se sece danante
A pironelo disse signor de vasa
El seria tropo grade deseto
Se vui combatese con yn bo soleto

Claula tu re pironelo visse

Re veboezia respose volentiero

Ebiamo so zente eponto non safise

Zirmar se seze vezo che sa mestiero

La bona spada alato si se mese

Tosto li so menato vn bon vestriero

Quel re pagano tosto so montato

Lalanza prece elo scudo a in brazo

Del pauion se parte da re pironelo

Lon quel caualo suoza deloste corè

Rendite ami disse adaltobello

Respose el 30 ueneto de gran valoze

Loi sei tu che parli tanto sello

Setu del campo lo mazoz signore

Respose quello inaqui in grezia

Ton son pironelo ma son de boezia

Reguardate dami che to dessidato
Disse altobello enolto el causo
Lusi seze quel re incoronato
Del campo prece tutido senza fallo
Per trar dun archo ogunu so longato
Le lanze base chiare come cristallo
Tocano icanali con li sipiron doro
Lun verso laltro senza sar dimoro

Altobello auca inchinata la testa
Ela cadena lo scudo del bel simero
Li cauali coreano detal tempesta
Scontrose insieme li doi caualieri
El pagan rompe laso lanza manifesta
E itronconi cade sul sentiero
Altobello li cargana adoso
Primamente li paso lo scudo poso

Arme vel pagan non vaseno niente
Lalanza passo per mezo el coze
Mozto la bate vel caualo corente
Ala pozta era esmontato el fanatore
Cioltose a adudone eposemente
Que te par vel campion ve valore
Aidio guardatilo nel mondo
Che in fati varme sera plu socondo

rearie, Some

Lasamo orlando etoznamo adaltobello
El caualo lo pozta ala campagna
Apreso loste voltose el zoueneto
Qui sarazini deloz morti silagna
Macon biastemo el gran pironelo
Sezese auanti falsiron despagna
Ulenga mie arme crida confreta
Ebe per macbon isaro la vendeta

Armado ve bone arme crida el sire
Dozo ede seda laso sopra vesta
Un bon cozsiero se seze auenire
Come vrago menaua tempesta
Salsiron armado el nobel sire
Lo scudo in brazo elalanza in resta
Con gran surore core suor vel campo
Salsiron che par che meni vampo

Altobello louete si ben armato
De sopra uesta tanto richamente
Frasisteso el zouene aparlato
Diesu cristo padre omnipotente
Alachui fedel fede io son batizato
Doname gratia signor excelente
Che costui sia lo re pironeio
Falstron zonse alora adaltobello

Lon ymel parole el pagan salutolo
Epoi chinose verso el 30ueneto
Der laussera velelmo rivardolo
El viso vepeli ancora avia neto
Falsiron visse macon e apollo
Lreo costui nel mondo perseto
In pagania sta astentar orlando
Lostui con alda se va solazando

Benaza tal vona con lo viro rofato
Quando si bello amante satrouare
Questo sie lo piu bel omo armato
Per macometo che ben son vo pare
Qriando enerzo esi va chinato
Siero nel viro nel suo fanelare
Salsiron vise al zouene socondo
Benai el sior vele vone vel mondo

Simile vona non ein phianitade
Or forse calui manca la beleza
Alda luce come el sol in veritade
Altobello li crida con aspreza
Tu me pari yn bo veuanitade
Uarte va mi pagan sei vessidado
Salsiron vise etu non sei asidato

Alora voltano tuti ido cauali
E icheri cherano valenti edrudi
Per trar dun archo qui do reali
Le lanze base ccouerti soto li scudi
Rescontrose insieme per quelle vali
Pasaron le arme insina icolpi nudi
Rompese la lanza del pagano
Serma stete quela del rpiano

Zengie sopra zengie alora se ruppe

Con larzon cade el sarazino

Per terra e de la sela couien che cade

Con le spale precose sul camino

Za non li parse asazar dolce supe

Brisoneto li se trouo tosto vicino

Desmonto dacaualo e pero falsirone

Dise alui vien mego imprisone

Respose el farazino amio mal grado Per forza varme io son abatuto Ele rasone chio sia simpresonado Posa che vel mio corpa afaluto Brisoneto via sila menado Clerso ve braua con lui alla muta Auanti va el pagan elui li sa scorta Alacita entro ventro la porta

Alintrar che fece el pagan acorto
Dentro ala porta elo alzo el ciello
In la faza tanto deuento imorto
Quando lo vete el biaco el vermello
Salfiron dise aime che non fu acorto
Quando me misi asi fato perillo
or me auese morto al zouene có brado
Prima che veder la vista dorlando

Omacometo che non se sia orlando per che in lui non e alcuna pietade de veider sarasini e tanto caldo E puoco cura tuta christianitade Orlando lo vete tusei oribaldo Sei venuto tuor mia citade Lon li ochi lo comenzo ariguardare dal capo aipiedi lo fe tuto tremare

Poi vise ozouene siol ve gaino
Thenalo tosto vauanti alda bella
Eusi menato so quello pagano
Presto vauanti lareal vonzela
Alta in sala con lo bel viso vmano
Egrisoneto con renerencia li sauela
Tentil madona questo prisone
Te manda altobello vostro campione

Ben venga quelo che la mandato
Traditor pagano tu sei mal venuto
Jo te tratero come tu ai meritato
per quello vio che ve nui sa lo tuto
Che per la gola tu serai impicato
El mio paise auete vestruto
Tosto comanda la dona segura
Octerio sese in vna prison scura

Non pensati che la vona vilania
Nulla a quel prison far fazese
Saluo che in la forte preson e ria
Lhe ben se guarda che lui non suzise
E ogni cosa che in piaser isia
Lomanda la dona che lui auese
Per che lui era fradelo ve la speratrice
Moier ve-carlo galerana felice

Lasamo imprisonato fassirone

Tornamo apironelo che se vol armar

Alui ne va el gran re mambrione

El qual cuegnudo voltra lo mare

A pironelo vise per macone

Prima cha vui intendo va 30strare

Uenga mie arme crido si fozte

Amia posanza varoli lamorte

g iii

Learme adute lifo dauanti
Jiuo vaiali in voio ilapole
Doro edarzento pareano lustrante
Lute conerte apiere preziose
Dele forte arme armose lafricante
Un caualo con forze poderose
Louerto voro e vemenuta maia
Sarmo come viaua el pagan in batuju

Suso monto molto ardito eisnelo
Lo scudo fozte manbrion in brazana
Lalanza grosa con lo bel penello
Emacon lui serecomandana
Etosto zonse vonera altobello
El zonene vann canto si stana
Cledendo quele arme che tanto luzea
Laussiera velelmo alta anea

El'pagan crida ofrancho zoueneto
Quel vio che lacosa primamente
Te salua eguarda senza nullo veseto
Serto tu sei ve mondana zente
Con le suo mano te seze macometo
Tanto nel viso sei respiendente
Souene forte etanto ardito
Selte piaze farote yn partito

L'he partito equesto cheme voi fare
Aquesto vito respose mambione
Se voi con mi zonene aparentare
Per tuo virtu mia sia te varone
De quarto vece ani esta voltra el mare
Piu bella vona non creo macone
Chiamata per nome chiara stella
Asia aconza piu che non aldabella

Respose altobello zuro per dio benigno Ecome vui io su pagano per che macone e spirito malegno Jo me son sato perfeto christiano Ecredo in iesu christo benigno Euardate da nui siero africano pero tiego non voio parentado dia del campo chio to pessidato

Ido baronialoza vel compo preke
Soto liscudi aloza secoperone
E lelanze sono longe edesteke
Tocano li canali ve spirone
Scontrose senza far altre cotese
Re mambrione suo lanza spezone
El colpo ve altobello non seze falo
Re mambrione sito vacanalo

Apiarlo chorse tosto grifoneto

Prisone abrana tosto lo menana

Alintrar che serve pel portelleto

Clete orlando polpe eosa litremana

Orlando osse opagan maledeto

Wenatel tosto adalda ragionana

Brisoneto meno lo re mambrione

Aldabella si presentone

Dona el vosto campion velo manda
Quel che ve piaze delui faziate
Respose aldabella dequella viuanda
Ebe lui merita aner bone derate
Donera falstron tosto el manda
Agrisoneto disse o caro frate
The combates con lo re pironelo

Per che lui etropo grande e fuperbo E altobello ezoucne garzone Mon oureria aquel pagan acerbo Chel corpo suo par vno torono E altobello azouene el nerbo Recomanda a orlando el mío campiõe Brisoneto respose volontiero Dalda separti el chaualiero

Sopia lo caualo ando tostamente Done libaroni zonse ala porta A orlando vise el fratel conveniente Quel che manda adir ladona ancora Respose el conte el faro veramente De vatene tosto e altobello consorta Brisoneto vene tosto sulo campo Ladone stana el zonene francho Da parte vorlando e dalda falutolo
Altobello inchino lelmo ela testa
De tal saluto ben regraciolo
Al pauione nel campo se tempesta
Repironelo scorla la testa el colo
Clenga tosto le arme ela sopra vesta
Rechate so le arme che son azalante
Acolui che auca el corpo visigante

Scarpe de fero li mese espiron doro
Bambiere e cosali al fiero serazino
Lusbergo che valca un gran tresoro
La maia luce par darzento sino
De le brace armate li su atal ristoro
De la curaza falda ancor gorzarino
De macometo se metea la sopra uesta
La spada zenta vala parte senestra

12112

HIPETT

ncos

ente

El forte elmo dazal temperate

Lbe a colpi mai non facea fallo

De uera corona iera incoronato

Apiere preciofe piu cbiaro cbe rpalò

In testa fo alo pagan alazato

Louerto auea uno corente caualo

Doro le stafe edarzento larzone

Di drapo doro el caual couertone

Prima che pironelo ful caual montafe
Udiuafe un crido fra la zente mai
Le loro uoce alte e non bafe
Per che luceano za le riche infeg se
Tri ppiani parme che calafe
Per monte e cofte le perfone degne
Otanta milia chriftiani de ualore
Ecote carlo nro imperadoze

Sarazini adarme auoce cridando
Orlando ucte uegnir tanta zente
Chiamo un scudier cfeli comendo
E vise va ad altobello prestamente
Diche ala cita torni senza stando
Chio vo veder carlo mano posente
Come se prouera con lo re pironelo
Quel meso va ad altobello

El zouene oldendo el comendameto
Bel li vespiaque ma pur viede volta
Ulerso la cita facendo gran lamento
Dime che costozi mala vitozia tolta
De cobatere con pironelo era conteto
Lui e grisoneto zonse ala pozta
Done sta ozlando e vudon seguro
Ziltobello romase suoz vel muro

Tornamo al nostro carlo mano
Tre schiere fece limperier carlone
La prima schiera fo el conte gaino
Trentadoi centi soto vn penone
E vintimilia vel popul christiano
La segonda si fo ve re salamone
Quindesemilia si son caualieri fini
Acopagnato va nuoue paladine

Carlo dreto vene con lozo efiama

E quella pozta el bon conte quartiero

Mozando ve riviera con la grá bzama

Marcho e matheo tuti coverti afero

Suido de bozdela p che bataia chiama

El gran reniero bon vucha alticro

Rainiero padre era valda bella

Zonseno come lautoz fauella

Era lo re filipo vongaria posente
El vuca namo signoz ve baniera
Re bunozo ve pania veramente
Re vion con suo zente vera
Re vesiderio ve lobazdia posente
Principi baroni e capitani va guerra
Che apena elmodo no anea tati netali
Apreso carlo stano si principi reali

Repironelo ordenato suo schiere den che lui non se vol prouare Un oucha de soria nobel gueriere Quatro schiere de lor zente vol fare per esser contra carlo ale frontiere Ben che mile corni saldina sonare de pagana zente maladeta Tra christiani sona pisarie trombeta Li gran corsieri menana tempesta
Che star non volca fra ialtri canali
Enarda adestra e asenestra
Enardandosi per monti piani enali
Learme elmi che portana in testa
Per lo sole luzcano come cristali
Da ogni parte se cridana batasa
Eaino lo primo che na ala frontasa

Chie colui visse altoblelo
Clerso el so compagno grisoneto
El qual porta quel vorato orelo
Tel campo selesto esoleto
Auanti tutti su quel caual morelo
O quanto par in te larme perseto
Respose grisoneto euoría esser nato
E non sose de costui insenerato

Fratello caro quelo elo pare mio
El qual fechiamana el conte gainelone
Piu real omo vefoto va vio
Delui non fe truona emaistro verasone
Lanerita virote aponto io
Selui non feso vel coz felone
Pare non anea vico de coztessa
Suma nirtu e infinita gaiardia

Adoncha questo e gaino dapontiero

Lhe a renaldo mio fiero nemicho

Padregno dollando dalquartiero

Dio questo odio peranticho

In bona fede le vn bon caualiero

Oznota grifoneto quel che vico

Se pozia fra loz doi far paze

Respose non chemio padre efalaze

Emai non oserna o atenda apato

Lusi fosselo prino de questo mondo

Alguna volta con parlar lo castigato

Uleder me voria volentiero nel fondo

E dela vita maneria desertato

Se non per orlando mio fratel socodo

Sato me aneria dar la morte dura

Da lus adorlando tropo gran paura

De stamo asieder lebelle pruoue
Senza parlar piu disse altobello
Echo le prime schiere che semoue
Per dar lun alaltro frazelo
De se comenza labatasa nuoue
Baino semose con quel caualo morelo
Che piu che vento quel caual vensa
Dala lra parte el oucha desoria

Scontrose gaino con lo pagan veualoze
Soura li scudi ferise con posanza
El vucha pagano aue la pizore
Chal primo trato rompe so lanza
Se gaino non sose stado traditoze
Tropo e gaiardo el sir ve maganza
In sulo scudo con la lanza tocholo
Priuolo ve vita e morto zitolo

En

Tute le cofe se fano infreta
Raro in questo mondo va bene
Saluo colui che tempo aspeta
El picolo oselo non a fate le pene
Per voia de volar suria sospeta
E cusi alo recarlo in teruiene
Nelaltro dir non possa mancare
Andate con dio epoi debiate tosnare

Finisse lo cantare
Trionfal virtu o gloria zelestiale
o Achui lumana spezie anon falire
per tua virtu me in osta gra tale
Lhe al presente io posa seguire
Lome in terra posa incose reale
Zostra bataia lantigo auer vire
Adir ve etor edel valororo achile
Lialtri che so in bataia piu ve mile

Simel non credo che fose mai vista
Scontrandose christiani con e pagani
Laiere trema la terra seatrista
Li corpi morti zase in suli piani
Saino feria apreso e non seatrista
Rota lalanza in mano ibrandi soprani
Serendo gaino per lo campo andana
Acostui nesuno non seacostana

Per sua virtu gaino e veso parenti
De sarazini rompe laschiera prima
Dando alor morte con greui tormenti
El conte orlando aquelli fati stima
Se gaino seze mai tradimenti
Ogni vicio zitana acotal lima
Ben cognosco che me porta amore
Oetese amorte p refrancar mio onore

Emerito per mi lirenda vio
Se io pozo li rendero vel mio tanto
Pironello lo gran pagan rio
Per superbia lamano con lo guanto
Sula bocha si fozte se ferio
El sangue sa vsir va ogni canto
So che auemo scossto re carlo vouolte
Uezo macon chele sozze neaitolte

Lealtre schieze soto yn chonfalone
Pironelo le seze serare
E trenta milia pagani se serone
Poi se mose con yn gran cridare
Ai misero christiano gainelone
Salamon corse tosto pe aidare
Con esto semosse zascun paladino
El suo aiuto non li yalse yn lupino

MALE

a tak

Echi pagani sierano tanti
Ofuschauano laiere con la loz crida
Weseauanse insieme tuti quanti;
Carlo vedendo tanta istrida
Chiamo cristo con tuti isoi santi
Con sochi planze iddio tumi guida
Ete pziego che vemi abi mercede
E misericozdia vela christiana sede

Signoz prouedi atuo serui christiani
Sauete che orlando no e i cristianitade
Uliuser vanere baroni sourani
Nequel vudon che ha tanta bontadel
Qime renaldo ituo colpi sani
Se apreso ve mi te auese inueritade
Non cureria lapagana guera
Almenze sosse astolso veingletera

Clene vn pagan con vn troncon nelpeto

& disse acarlo tuo zente einuolta
Dauanti li chade morto aquel dito
Charlo voltose asuo zente recolta
Oltra alnome de christo beneto
Poniamo che pagani sia zente molta
Son mal armati etuti li vzideremo
per zerto questa volta venceremo

E vito questo auanti auanti
Semese auanti carlo ve tuti costoro
Larme echavali era tutti lustranti
El campo azuro con mile floreti voro
Driedo a carlo se aviano tuti quanti
Principi baroni tuti con larme loro
Non basteriano adir mile parole
Per che luseano simile al sole

Diquanto seria quel servidore

Che sosse tanto vile venatura

Cledendo andar si sato signore

Che apreso lui non se meta alaventura

Beato quelo che piu presto core

Laiere ela terra menava gran calura

Carlo avanti tuti tolse le mose

Nela bataja fra pagani percose

Primo fegondo terzo quarto
Lalanza rompe in mano zoioxa
Cridando farazini tuti ve fquarto
Ali colpi fuo taiana ogni cofa
Dizendo carlo io non me vesparto
Mente me vura lira luminofa
Chio non vzida ve vui ozi mile
De li clmi fa vsir fuogo cfanile

Driedo lui namo de bauiera
Reiuone re filipo dongaria
El ducha fanfon mozando deriuiera
Re defiderio fignor de pauía
Orfe chomenza ladologa guera
Sarazini mozti per terra chadia
Taiato apezi da nostri christiani
In yolta mese el campo de pagans

El conte orlando aueder ala porta

De braua stana de la real citade

Or quanto nel cor lui se consorta

Uledendo in vitoria la christianitade

La pagania era sconsita e morta

In qua in la va surendo per le strade

Ulete si ben prouar limperadore

Dicea orlado el me porta gran amore

Altobello vene al fanator romano
Signor nui non faremo niente
Dise el cote no vedestu carlo mano
Lome conza la pagana zente
Altabello vise per vio soprano
Zamai non vidi signor si posente
E ve tuti ialtri me par piu socondo
Ben edegno vesser signor vel mondo

Lasiamo vorlando el suo vire

£ ritorniamo a re pironelo

Cledando tuta la so zente suzire

Wacon biastemana anoce quel fello

De le forte arme aconzose per ferire

Lon quelli domilia soto el suo penelo

Sopra yn canalo che par yn vagone

Tle la batasa core quel gran selone

Thon pensate che lui securase
De ferir fra la zente menuda
Bit meior vel campo par che landase
In tal guisa la nostra zente saluda
El primo so gaino chelui scontrase
Con lo siero colpo ve larzon lo muda
E abatelo sul prato menutelo
Machario abate poi apreso vello

Ei quarto fradello che fo guirardo
Epoi abate ricardo e fansone
Buido de bergognia ealardo
Per terra zeta el bon guidone
Turpin rescontra amal so grado
Con la suo lanza liste vudar larzone
Ausa auolio oton e belenziero
Tuti quatro abate sul sentiero

Bualtier de monlion abate sul sentieri
Daronsignon abate lo bon girardo
Anzelin de bozdela canzelieri
Li abate apzeso guizardo
Ula, abatando la ssoz di caualieri
Anche abate re salamon gasardo
Abate re silipo de longaria
Re desiderio per terra metia

Poi abate mozando ve riuiera

Oton gualtiero che pozta lozo e fiama

Ogni bon baron abate per terra

Tostri riiani iesu chzisto chiama

Pironelo coze voue sta la granschiera

E carlo mano che la mozte bzama

Re pironelo feri re carlone

Zil suo vespeto li se vudar larzone

Altri chenamo acaual non romafe
El bon baron de la chistianitade
La nña zente in qua in la fol spese
Che aueder era gran pietade
Thui staremo sepre dentro de le case
Dise altobello quanta crudeltade
Sera in ti orlando signore mio
Alasar che se perda la se de dio

Tu'atal volta li vorai aintare

Conte orlando che vui non porete

Tépo auete non state aspetare

Secorete poi che vui podete

E se vui volete lasatime andare

Quel che saro conte vui vederete

El conte orlando aldendo el suo deto

Christo te dia ainto caro zoneneto

Ziltobello aquella voce vutono parfe
prodio venife da la bocha de dio
Tiel vestido roso con la biancha crose
Dal conte orlondo se partio
Lon quel caualo che neua veloce
piu che non va oselo al parer mio
Oltra pasa quel zouene de vasa
Lon gran ardir intro in la batasa

- Lalanza basa chelasta sera piena
  Del sangue del primo pagano
  Alcolo anea la dorata cadena
  Alda li porse con sua propria mano
  Lo scudo el zimiero ben arena
  Alora diste el zonene ymano
  Aldonor de chime sece tal dono
  A nullo pagan ozi faro perdono
- E vito questo percose nel campo
  Al primo al segondo viede la morte
  El terzo el quarto se ve vita manco
  El quinto el sesto conduse arie scorte
  Lalanza rompe che par che meni uapo
  La spada in mano e va ferendo sorte
  Non rinardando ni bianco ni bruno
  Dauanti lui li suse caduno
- El conte orlando vala porta lo vedea
  Liochi alzo al zielo edifie odio
  E adudon tale parole lui vizea
  Que te pare valtobello mio
  Alcotal vito vudon respondia
  In bona se signoz te vico io
  Se fortuna non lo mete tosto al fondo
  Farase sior vicheri del mondo
- I afamo costoro etornamo adaltobello
  In mano auía suo taiente spada
  Achi parte elmo achi parte capelo
  El sangue seze corer per la strada
  Sempre zercando andaua pironelo
  Quella persona despietata eladra
  Acolpi suo durar non puol pagano
  El prio che trouo deli abatuti sogano
- Ben chelo cognose al falcon doro
  Disse per male to te uoto render bene
  Altobello sechaza fra choloro
  Amolti sa asazar mortal pene
  Cino pagano uete fra loro
  Donoli un colpo come se conusene
  Morto abate el pagan sul sentiero
  Al conte gaino dono quel destriero

- Dizendo tuo per amor del bon renaldo

  O conte gaino ben che non fei degno

  Al nostro mal operar non fa riguardo

  Priegote lasate el fiero desdegno

  O conte gaino non esser fi caldo

  Contro renaldo che tanto benigno

  Desmentigate lo pasato eroze

  Questo canalo pia per suo amore
- Saino lo prete molto uolontiero
  E foto lelmo alora rinardolo
  Ai 30uene ualente caualiero
  Or de tal dono afai rigraziolo
  Monto acaualo el fignor dapontiero
  Cloltofe adaltobello edomondolo
  Chi fete uni che per amor de renaldo
  Me fai tal dono caualier si faldo
- Mai non ueuiti mai non ui cognosco
  Clui che poztate quella croze biancha
  La qual escorpita nel campo roso
  Ebi sete vui opersona francha
  Ebe vala mozte maucte riscoso
  Altobello veresponder non mancha
  Jo son ve persia esato christiano
  per amoz vel sir demonte albano
- Respose gaino io ve regrazio asai

  E anche quello per cui rezeuo el dono

  E si de questa furia scampo mai

  Non saza dio nullo perdono

  Se so viuo bon merito ne aueras

  Al tuo piazer bon caualier sono

  Questo te zuro per la sede de dio

  Altobello tosto dalui se partito
- Mise acaualo macbario isnelo
  Per suo virtu el zouene valente
  Sirardo valta foia lozo fradello
  Tosto viede yn bon caualo corente
  El baron monto sopra quello
  Altobello pasa fra quella altra zente
  A caualo remise el bon turpino
  Bualtiero anzeliero e anzelino

Acaualo mese girardo daronsilione

Zidendo pagani con gran biama
Diede yn caualo a re salamone
E suso monto che non parse granio
Auin auolio belencier otone
Odese acaualo el siol del duca namo
Un destrier diede a re dongaria
Unaltro de a re desiderio de pausa

Are inone signoz de bozdela
De subito lozo mese adestrieri
Buldo de bergogna cala persona bela
Simile acauato mese icaualieri
Or che bisogna piu dir tal nonela
Ello zonse done era re carlo imperieri
Che apreso lui anca el so caualo
Montar non podea p li cauali vetalo

Per tanti sarazini che li son adoso
Recarlo mano non ze po montare
Altobello cridana vni sete rescoso
Adispeto da chi vora contrastare
Lo scudo canea el zonene adoso
De piastra edazal per suo copertare
Sitosse driedo e non stete abada
Adambe mano sareco so spada

Cridana vina el fíol de pepino
Re de rpiani enero imperadore
Sopra delelmo feri yn farazino
Taioli lelmo el capo infinal core
Posa ynaltro ben fece topino
Per aidar christiani el signore
Ai colpi suo non yal armadura
Deneto taia sina la zentura

Beato quelo che li fuzi dauanti
Ai fieri colpi che facea el zoueneto
Sarazini fuceno tuti quanti.
Chiamando auoce lo fo macometo
In poco voza altobello ne veife tanti
Che apzeso carlo romase soleto
Mise vn strido altobello cotanto
Monta acaualo imperadoz santo

Carlo fulo caualo fo montato
Clottofe al zouene e presse adire
Chi sei caualier cheai liberato
Mi tosto val ponto val morire
Respose altobello signor mio apristato
Mercede te chiedo val mio falire
Clnastra volta me vomanderas
per questa volta mio nome no saperas

20

Ditra trapasa el vamisel franco
De pagani sa gran mottalitade
Suzir sa sarazini auegnir manco
De cospi mosti couerte le strade
Pironelo non paria stanco
Arefrancata la christianitade
Lon gran superbia comezo aferire
Refrancando ichristiani sa morire

El conte orlando de braua ala porta

Clene come la zente de macone

L'atifiani fuzi e li pagani li daria fcorta

Orlando crida adudon atal fermone

Ai nobel caualier ya e conforta

Altobello el qual te e compagnone

Dudon intefe el dileto del fanatore

Odonto acaualo e de braua yfi fore

Armato sopra yn caual ferante

Cridando mora la se de macometo

Al primo colpo feri yn africante

El sero chiaro li mese per el peto

Lasa sua so portata atriuigante

Dudon feri el segondo per despeto

Che lasa del corpo si desparte

Terzo el quarto ycise atal arte

All quinto fe la fela auer vodada

La lanza rompe el troncon volando

In mano se recha suo maza ferada

Lon vno sarazino seuene scontrando

Lelmo e la testa tuta liaschiantada

Lo colpo e forte lamaza sende intando

Del fiero brazo del posente oudone

Lomo el canalo de neto amazone

- Achui schiāta elmo acui capela
  Seguitando driedo altobello
  Dananti dudon fuze la zente fela
  Orlando chiama grifoneto fradelo
  Armate tutto emonti in sella
  Ua ala bataia done e lo gran frazello
  Brifoneto dise molto volentiero
  Armose tosto e monto adestriero
- Lo scudo in brazo elalanza in mano
  El valoroso sir fuora dela porta
  Fra pagani siere el issol de gaino
  In pocho dora multa zente amorta
  Tiel combater par vn gran capitano
  Octando sarazini confuria i rota
  Si come sopra gaino era falaze
  Cusi grisoneto e ra real eueraze
- Recose in mano el zouene laspada
  Ferando va fra la pagana zente
  Re pironelo non stete abada
  Uledendo andar elso fato malamente
  El fiero pagan con laussta ladra
  Le forze se io redobio ve presente
  Fra cristiani redubia el ferire
  Con so spada molti el fa finire
- Zercando per lo campo va altobello
  Che tanti vzide vefuo fe pagana
  Equel che pozta lamaza in toltinelo
  Ai colpi fuo arme non sta fana
  Uzidendo per lo campo va altobello
  Charlo se vefende con fede christia na
  Re pironelo tanto lo so caual ponze
  Che altobello nela batasa zonse
- Cridando otu che tanti nai morti

  Lon la tuo spada oclamia zente

  Thon so per che me fai tanti tozti

  Suro amacone omnipotente

  De farti asara mie colpi forti

  Quel che mai fato tiengo per niente

  persolo yna cosa el cor me martela

  per che nicai tolto la mia aldabella

- Altobello respose ocan felone
  Jo son qui per torte lauita
  Quando pironelo intere tal sermone
  Jn man sereco suo spada fozbita
  Drezose sule stafe valarzone
  Altobello viede vna ferita
  Cheli parte lo scudo quel maledeto
  Laspada vesende infina albazineto
- Lelmo era defin azalino

  Per lo fiero colpo ol pagan no febiata
  Laspada desende del crudo paino
  Taiata la in segna dela crose santa
  Piegose altobello uerso el camino
  Chiamando al ziel done osanta se cata
  Epresto de coneco
  Feri pironelo soura el bazineto
- Lelmo forte campo el pagan vamorte Econ superbia pironelo vizose Laspada strense e cridana forte Uerso adaltobello fantino inniose Zurando amacometo eso corte De varli lamorte alora afrontose El sarazino per tal vertu tocolo Altobello vel canal abrazo el colo
- Econ fatiga fetene fularzone
  per cafcar laperfona aptifiata
  Fra questo mezo echote oudone
  In mano pottana la sua maza ferata
  Altobello crido ocompagnone
  Clendeta ne faro de tal derata
  Onde a re pironelo mostro la faza
  Dudon foste meno la sua gran maza
- Quando prere velo scudo schiantone
  Lamaza vesende suleimo azalante
  El grene colpo cheli ve vudone
  Tuto lo se pigar sula ferante
  Pironelo biastema el suo machone
  Ulete vudone che li stavanante
  Datoli auca si mortal percosa
  Elora al sarazino monstro suo posa

Demostrando la sua forza vera
Afrontose con el fiol del danese
E dela spada pironelo el fiera
Per tal virtu sulo caualo lo destese
Poco meno che dudon non pera
Drezose altobello atal desese
Clete dudon che staua come morto
Alora crido el zouene scorto

Ton oubitar compagno mio franco
Lbio te imprometo defarne vendeta
Uerfo el crudo pagan io no te manco
Eltobello fua fpada aue streta
A pironelo el qual no se mostra stanco
El 30uene dise persona maledeta
Za mai n tornerai nel regno de turchia
E dito questo sulelmo lo fersa

Molte fauile ne fa vsir vefogo
Taia la sopra vesta e lo scudo
Si che al pagano non li parse zocho
Sentendo el colpo vespictato a crudo
Dudon se'drezo apoco apoco
La maza strense emetese lo scudo
Tanti son irpiani e quella paganasa
É no ze queli tre non pono sar batasa

Pironelo crida non ferite pine
Selue piace tirateue dacanto
Soleto faro con tuti due
Fra quel tempo el campion fanto
De braua efe fora foleto lue
De far mal apagani fe dauanto
Eltuor volca la mia alda bella
Orlado vien spironada có sua penela

Questo penon era bianco e vermelio Elui in doso porta el suo quartiero Un cerchio doro porta sopra el cilio De spironi vien tocando so destriero Orlando chera de resiani sumo cosilto Un gran turco rescontro primiero El cote orlado lo feri de tuta so posa Che li fese lasar la carne e losa

Segondo e terzo zita fu la piana
El quarto el quinto fe vudar la fela
La lanza rota in man durindana
Acui parte elmo acui capela
Orlando dife ozente pagana
Caro auni costera alda bella
Sete venuti vui per le ami toze
Per fuzir da orlando zascun coze

Za se oldina la superba voce
De quelli che mozia del popul pagano
Za sarazini cridando per le soce
Ognun se guarda echo lo capitano
Orlando e apso co durindana ueloce
Dicendo vina el nostro carlo mano
Zente christiana ede la se de christo
Ogni colpo vno ne sacia tristo

Dauanti sie el conte soleto

Chazauase fra fronte de pagani
Driedo li siegue so fratel grisoneto

Sa le teste alzauano ichristiani
Li cognobe el bel quartier perfeto
Echo el sior de tuti li capitani
El piu uil ritorna ualente caualiero
Cledendo la bela ssegna del quartiero

Fra questo mezo carlo alzo la testa
Uedendo tanti sarazini fuzire
Chie costui che tanto el molesta
Lo imperador de roma prese adire
Poi uardo eucte la sopra uesta
Bianco e uermeio uerso lui uenire
Carlo cognobe chera suo nepote
Per tenereza bagnauase le gote

Dicendo carlo tu sei el ben uenuto;

Lome el nepote li fo da preso

Tu sei el mio bene de la usta el tuto

Tion curo el mondo poi che sei eso

Per la legreza quasi desi era usito

Tialmo dise signor euero deso

Tion far per alegreza questi pianti

In questo orlando li zonsi dauanti

Sacendo fuzir tute le persone
De briadoro zitose sulapiana
Dauanti acarlo mano inzenochione
El sanator dela zita romana
Seze elsaluto con un bel sermone
Ali nobel re dela zita cristiana
Diosalui eguardi la uostrapersona
Imperador etua sancta chorona

Per alegreza podea parlare
Re carlo oldando el fo bon nipote
Tornoli laparola el fauelare
Limperadoz respose quando el pote
Zis fioz ol altri nato soto lare
Quanti mai dati mali 302ni enote
Me credea io che fosti morto
Ben sei venuto mio caro conforto

Piegose tanto che laue abrazato
Basoli lagola e auelo henedeto
Alora orlando in pie so leuato
Su briadoro poi salto deneto
E disse acarlo signor mio prisiato
Con to lizenzia vo trouar el maledeto
Qual euenuto atuor la cara molia
Aponir faro la suo trista volia

partici

Chon labenedizion orlando separte
Durindana in man che de sangue cola
Sopra pagani leschiere desparte
Achui taia capo achi taia lagola
Driedo lui roman membre sparte
Ai cristiani torno la parola
Serendo crida viua el fiol de pepino
Dapoi che vedemo orlando paladino
Sinisse lo cantare

Clerzene che abrazasti elto filiolo Qni nicodemo iosep abaramatia Lui chauaro dela crore co duolo Che siparlando telo doaro verzene pia Laue in chiauato el zudeo stuolo Tu labrazasti ouerzene maria Chridando abi de mi pietade Et echo el fiolo etuta morta cade

Era con lei maría madalena
Softentando maría con gran afani
El pianzer loro niente falena
Con meso loro el vangelista zuani
Sempre pianzendo lor dolorora pena
Sémpre che estato fato alor griene doi
Lamadona sesente etorno in memoria
Or voio tornar ala lizadra istoria

Tra questo mezo altobello tato priega
Dudon dizendo compagno efradelo
Si dolzemente dudone non lo niega
Lasamo soleto sar con pironelo
lacadea doro loscudo lozimiero spiega
Questa medono alda disse altobello
Lontra el pagao me chiamo so capione
Dudon respose tua gran rasone

Charo fratello altro bonor non brão
Quando fo aquello vela tua persona
Deogni tuo vesacio seria gramo
Questo te zuro per la fede bona
Per tua vitoria iesu christo chiamo
Contro el superbo re ve cozona
Eltobello visse al pagan ozte guarda
In questo zonse ozlando con vuridana

E vmel parla orlando al zoueneto
Siolo questa bataia epericologa
Ami tocha per christo benedeto
Clolendomi costui tormia spora
Quando altobello intere cotal veto
Respore asai con voce vergognosa
Priegote conte per lamor de dio
Questa bataia ami lass osignormio

Tropo fiolo seria vituperato
Se questa bataia ate io lasase
Diria el popul batizato
Che per paura el pagan resudase
Onde te priego tirate vaun lato
Re pironelo parea chel guardase
Albel quartier tanto lustrando
El pagan visse questo el conte orlando

De si respose el 30 uene persiano
Libe a pironeto era piu vicino
Questo e lo nepote de carlo mano
El bon conte orlando paladino
Oldendo altobello quel pagano
Clardo nel cielo e chiamo apolino
O macometo so te regratio asai
Ziuanti mi orlando mandato as

Eltra gratía non te domando plui

Por che vedo orlando el pagan fauela

A partito or mar faro con lur

Fra nur fera la gran nouela

In questo 30200 o de mi ode lui

Connien che sia la dama alda bella

In tal pensier el pagan constreto

Cloltosea orlando e cust li ebe deto

De vime se sel vanglante quel conte
Libe ve roma te chiami ianatore
Se tu cholui che alzire re almonte
Li qual so ve pagania el miore
Setu quel sir vecha ve chiaramonte
Oseinipote vicarlo imperadore
Respote vilando tu mai asai lodato
Si che el mio nome non te seraselato

Quel che me sia me chiamo orlando
Prote di carlo mano re defranza
Tron son pagan per che mevai atastado
Den chio tasero de tuo falanza
pronclo respose al conte sospirando
poco me churo de tua posanza
procelo dise pagote cote setu sel valete
Refrena yn poco lachristiana zente

Lio faro restar imic pagani

Che proneremo insieme tu edio

O in me yenzi con tuo forte mani
Thente yalera macometo mio

E se 10 te yenzo sanator de romani

La tua alda sera el mio desio

Disse orlando de bon talento

Aspeta yn poco chio te faro contento

Coltose orlando pone limperadore

E visse signor yna gratia ti vomando
Questo pagano ve tanto valore
Cole comiego andarse prouando
Fra lui emi alto mio signore
Questa guera finiremo con lo brando
Fate che posa la christiana zente
El pagan fara ancora simelmente

Zo che ate piaze diffe limperieri
Alora comando limperador denala
Fa fonar la trombeta etutti il canalieri
de christianita lafa la gran bataia
Alora pagani tornana volentieri
Chia tala liclini chi piastre e maia
pagani aneano piu rei partiti
Or tornamo aidoi baron arditi

Dilando sene ya agrisoneto

E visse spazete tosto caro fratello
Sa vegnir vo lanze veneto
Brisoneto seze el comando velo
Le vos lanze vuse yno valeto
Oilando e dono a re pironelo
E visse alui opagan veraze
Dele doi yna pia qual ta piaze

Po che zascuna sia comuna
Respose pironelo molto volentiero
Dele doi lanze el pagan prese luna
Laltra prece quel dal quartieri
Quando conte con lasaza bruna
Auedere christiani e carlo imperieri
Li doi cheri che nase soto marte
De la bataia ben sapea larte

Ulerfo braua la nobel zitade

Tutti doi in vna pianura

Ben che pagan laiua volontade

Che fortuna volse per ventura

Zoe colei che daltra asuma bontade

Staua aueder posa sulamura

Alda vestita de porpora doro

E molte done del suo tenitoro

- Orlando conte vardando verso della
  Azo pose mente lo re pirenelo
  E vete colei che luce piu chastella
  El conte orlando dise adello
  Pagano vedestu maialda bella
  Dise el pagano el vero te fauelo
  Inamorime tanto me so loldata
  Oda non viti mai quela dono aprisiata
- Respose orlando farotela uedere
  Ora pagano narda suquel muro
  Uledi colei chea si bello aparere
  Oltra marino ueste un pano azuro
  Storiato doro ede un gran ualore
  Ouela e alda bella el uero te zuro
  Pironelo uardo uerso della
  Piu che non me so dito la me par bella

Itala

919

KLIKL

- Tanto se acosto uardando siso
  De orlando el fato sa desmetigare
  Re pironelo dise per suo ausso
  Costei in questo mondo nó apare
  El pagan alzo la uetasa emostro el usso
  Le done tute el comezo absastemare
  Uededo negro ecusi strasigurato
  Uarda bo bruto dalda inamorato
- Cusi e piu bruto questo sarazino

  Lusi e piu bruto questo sarazino

  Diesu metilo tosto al fondo

  Pironelo al muro se fa uizino

  Alda crido ouiso iocondo

  Por ti nel mondo so usuo topino

  Intendi un poco quelo che so te fauelo

  Sieti racomandato pironelo
- Perpondi un poco ami to feruidore
  Perpondi un poco ami to feruidore
  Priando apreso de suo uoluntade
  Pariali un pocho uidi che per ti more
  Rise alda oldedo in ueritade
  Pel muro arquanto piu se sece soce
  E vise che me vomandi o sarazino
  Che ai la faza negra quanto yn spino;

- Respose pironelo sio son negro
  Altramente son bello de persona
  Al mondo de mi non e mioz caualiero
  Dona se me ami pozterai cozona
  De tuta la turchia adir lo vero
  Alda bella aresponder sabandona
  pagano se de tuto el modo me icozoasti
  Ton te vozía oz mas questo te basti
- Respose pironelo ousso polito

  so ben per chepoici tal parola

  per che presente e orlando tuo marito

  a verso de mi tuo amor vola

  desser mia dona so che ai apetito

  Respose alda tu menti per la gola

  prima euoria esser morta

  Chio sose sonta a si rea scorta
- Orlando apreso asai dise ai parlato
  Ormai te basti pagan superbo
  Buardate da me che sei dessidato
  Quando pironelo intese el verbo
  dise adalda del viso rosato
  per mia speranza sola te reserbo
  Tosto vederai diado di colpo mio
  E poi tauero attuto mio desio
- E vito questo alora vel campo preise
  El conte orlando e quel fiero pagano
  Per tra vunarcho pian se vestese
  Lo scudo in brazo e la lanza in mano
  Tocano lor cauali corendo se vestese
  Ido cauali non cotende per lo piano
  Carlo e rpiani e pagani fermose
  Aueder quando costoro scontrose
- Ealzonzer di baroni trouo eguali
  Onde le lanze fermano fopza iscudi
  Le fozze di baroni zusti e naturali
  Pararo le arme fina ai colpi nudi
  Mai non si vide mazoz colpi otali
  Come queli doi despietati ecrudi
  Le lanze rote itroncon volando
  Niente se mose el pagan ni ozlando

Li cauali los li postana per la piana
pironelo alora non stete abada
per amos ve aldabella christiana
Recose in mano so taiente spada
El conte oslando trase vurindana
Clerso el pagan torno per la strada
E afrontose qui fieri chapitani
Tlela pianura con los spada in mani

El primo colpo stese pironelo
Sopra lelmo feri el bon conte
Suogo e fiama fe viir ve quello
Doler li fece el capo con la fronte
A veder stana el zonene altobello
Ulerso dudon visse o quante onte
Anni fa quel superbo sarazino
Uledi quel colpo che adato alpaladino

E a questo veto respose vudone

Laro compagno nen te maravesare

Tu sai ben che orlando siol vemelone

De bonta al mondo non truova pare

Quando vora el valente campione

La vita a pironelo fara manchare

Uederas come alzera suo brando

Zoe vurindana quel socondo brando

In questo el conte yn colpo destere
Sopra delemo feri el sarazino
El zimier dapolino interra sere
Qual lui portana su lelmo sino
Tasando lo scudo con larnere
CDasa epiastra chera dazalino
La spada li mena con dispeto
Re pironelo dise al macometo

Ben euero questa spada epiu soprana
Achui taio non val armadura
Dente pose asua zente pagana
Che spartiti stano tuti per la pianura
Poi voltose ala stella viana
Adaldabella che sopra la mura
Dela zita sesaga lei vedere
Le sue beleze elo suocontenere

Re pironelo vardo in verso vella

Lon bocha tal parole compone

D vona in formada venenus bella

Per ti to priego piatoro macone

Che mia ventura non sia fella

Abaso iochi e suo vita vrezose

Uerso alda epiu non rinardando

E con superbi nardo nerso orlendo

Dizendo ormai vami te guarda
Andoli adoso con so taiente spada
Ben questa non sia vurindana
La forza mia sila fara lizadra
A questo orlando verso lui riguarda
ponandoli mente zanon stete abada
Uede vegnir quel pagan crudo
Ozlando se copre soto lo scudo

El gran pagan la fo spada mena
Sopra lo scudo una parte tasolo
Desere sulelmo con sorte lena
Libe de siama suogo aluminolo
Si cheli se chiamar aue gratia plena
A ancora iesu christo con apollo
Per lo sorte colpo so tutto stornito
Poi drezose el bon conte ardito

Per che la bataia era apreso la mura E aldabella aueder si staua Et era tuta stornita per la bataia dura El conte orlando purindana alzaua Meno lo colpo etutto taia larmadura Apironelo quante ne piana E ando el taio ala carne senza falla Si che el sangue aterra li de nallo

Duro feria adir lo partito
De questi voi la fiera bataia
Se luno e forte laltro era ardito
Taiando scudi piastre emaia
Pironelo staua amal partito
Per che orlando ogni cosalli taia
In quatro parte vela persona
Era ferito quel re ve chorona

El sangue liesse de mébri poderosi
Re pironelo con sospiri se dolse
Ulerso el cielo con li ochi lacrimosi
E con gran dosa ala cita se volse
Ulete atda bella con"li ochi deletosi
De vardar orlando 3a mai non se tolse
Pero che lui era tuto suo spene
Elda a orlando volea tropo bene

Lon ynato piatoso el pagano
In cotal guisa comezo aparlare
Tristo colui che se fatica in yano
Afai se posta lomo adoperare
Et esser suo amor fermo e sano
Se laltra parte non yol asutare
Ogni suo seruir torna aniente
Ensi intrausen ami misero dolente

Jo'amo quella che apena mai la vidi
Et essa apena me vete samai
Pianti e sospiri e volorosi stridi
De la mia bocha etu niente non sai
El nome tuo alda con gran cridi
In questo mondo ochiamato asai
Or sa vona che ve mi arquanto
Uengate pieta ve le mie pene in tanto

E che feiochiandase reuoltando
Uerso de mi che muoro per tuo amos
Non vardi mi ma seprevadi orlando
Questa e la dosa che me pasa el core
Ali fortuna ati me recomando
Zusto macone mio vero signore
Ben vedo chio moro per alda lisadra
poi reuardo suo taiente spada

Se vela vita laia alta mafina
Softensi per cosa che mamase
Worendo ne senteria menor pena
Equando vesto mondo trapasase
E lo spirito volando andaria bena
Se ve la nesun me vomandase
per che venuto sel fra nostra zente
To li responderia piazeuelmente

Per yna dona che me potta amot fotte Nelo ymano mondo potti bataia Direbeno tuti che resposta motte Quanto te amo dona de gran yasa Tu meso me ai o dolotosa motte Sito lo scudo ela spada che ben tasa Re pironelo prese ad ambe mano Suardate otiado crida el sser pagano

Dilando foto lo scudo fo coperto
Epoco cura vel pagan so veto
Re pironelo meno yn colpo per certo
Taiando lo scudo ve sul bacineto
El valozoso conte aue soferto
El colpo ve quel pagan maledeto
Strenzedo el capo ozlando fra le spale
La spada vel pagan vesende auale

Talando la insegna del quartiero
Parse quel colpo come dun baseno
O che paura aue carlo imperiero
Chel caro nepote non venise amenos
O ilando stana chinato sul destriero
Niente se mose quel baron sereno
Clete so arme elo scudo su la piana
Lo scudo buta via pse durindana

Adambe mano prese el brando gulio

Tu sai ben che per refrancar tuo sede

Mulla fatica chabia el corpo mio

Non me recrese per auer mercede

Lultimo de quanto el mio desio

Mel qual de vira se che se crede

Quando direte venite benediti

de sa signor chio sia de quei eleti

Con via licecia mostrero la forza mia Ulerso costui che me vuol desfare Del mio paese lauera signoria E aldabella ancor me vol furare Buardate pagano orlando dicia Con briadoro verso lui aue andare Sopra re pironelo corse e fersio Che piu cha mezo peto despartito Lade lo pagan elo spirito volente

parte ve quel corpo volororo

Cledendo isarazini veramente

Octo lo suo signoz valororo

Christiani crido christo omnipotente

Oca macon eso popul ombrazo

Dudon e altobelo con lor se mose

Sopra pagani con furia percose

Mosese el valozoro carlo mano
Saino de pontieri ealtri baroni
Salamon de bergogna el ducha namo
Lozo esiama etuti li consaloni
Senza signoz son el popul pagano
Le lozo vite meseno in abandoni
Asai se desere anon mentire
Piu nonpodendo se meseno asuzire

Dalozo fusiano erano tropo luntani
Lbe dogni parte erano zonti
Per lo paere de nostri christiani
E dele loz arme erano ponti
Sarazini taiati come cani
Oz conuien che de carlo ve conti
Lome landana laltro re deglozia
Uledendo che lanea abuto vitozia

Intorno carlo era la zente fanta

Ozlando có li fo compagni fabrazaua

De lozo opere zascuno fauantaua

Chi parte el que dogni chi donaua

Qual e ferito quelo fan diuenta

Carlo el conte orlando dimandaua

Chi e colui che mi campo da morte

Essendo io abatuto dal pagan forte

La croxe bianca fulo campo rofo
E 3a a nra zente chotal fopra uesta
Dizea carlo mano non cognosco
Chi si sia costui chala persona desta
Orlando li respose al suo preposto
Lauerita signor te manifesta
Lostui e yno valente pagano
Per lo mio amoz sasato christiano

El nome suo sechiama altobello
Ede tropo molto zoneneto
Dapoi che naque manuelo
Apena credo yn cospo si perfeto
Al mondo tronar sepodese de quello
Zonene canaliero quel cheno deto
Odagnisico discreto e grazioro
Dogni vertu ello epin chopioro

Orlando chiama altobelo edudone Sezeli auanti carlo apresentare Ellizoueneti desmontono dalarzone Per voler lo imperador bonorare Dauanti el fíol de pepino inzenochione Li clmi leuati carlo ariuardare Polo el zouene dersianelo El tuo nome nonfala altobello

Del

Batizado fei ala fe ve dio

Zouene ebello valente e forte

Prometote per lo stato mio

Farote gran signor nela mia corte

Altobello acarlo si respondio

Se la vita non me tole lamorte

Prometote santo imperadore

Desferue sempre bon servidore

El campo de christiani sia alogato

Larlo e orlando e molti nela zitade

Lon altobello e dudon intrato

In fra loro la sua beltade

Uene daldabella con lo viro rosato

Lbe auederla par vermeia istade

Dauanti acarlo quel viro sereno

Desmonto in terra del palastreno

Li pledi ele mano abasare
Lo imperio la vona benedise
E sulo palastreno lase montare
Apreso vesi caualcando la mise
Alda vezentileze non apare
Lor vo auanti clialtri lo seguise
Apreso carlo mano asuo brazo
Clitimamente vesmonto alpalazo

Za non pozia dir la stremitade

Lbe alda vene aparichiando

Per vitozia tute meno apariade

Are a pzincipi scudiers mandando

Per lo suo contado cozia tute le strade

Eargati muli biana recando

Ogni cosa che mestiero li facia

Per carlo mano e per suo baronsa;

Defarmato fo el gran trapello
De fuoza e ventro ala cita adileto
Ognun se spechiaua in altobello
Reuardando si bello zoueneto
Ebe virtude laudauano ve quello
per lui pziega chzisto benedeto
El conte gaino signoz ve maganza
Con el zoueneto prese amistanza

Sinisse lo cantare

Tiricoro alto spirito santo

Ebe al mio intelleto porga alta

Si che in rima o i verso o in canto

Chio posa var vileto e var partita

Ma io so ben chio son afanato tanto

Tio senza tropo peccato i questa vita

In peccati mortali e veniali

Che non poria contar tanti ne tali

Tanto son cresudo le mie malicie
Tei peccati mei forte ve vico
Ede tal cosa vitaze edivizie
Per far stile corso per lo mestico
Core in mi peccato e tristicia
Tu che leze seno sei faluestico
Intenci ben senza nesun tardare
Or veretorno alo lasato cantare

Dicendo fiolo tume veliberasti
Jo non podea campar vel mozire
Per tuo virtu sul campo me fracasti
Or oldi quello che te vebo vire
De qui auanti questo ozmai basti
Jo son vesposto altuto a ti servire
Eli fratelli ve gano sevano areposando
E adaltobeilo e vudonaso comando

El 3 oueneto lo regratio afai
co gaino eco fratelli definetigose forte
Sopra lui vegnera volente guai
Per questa amistade auera la morte
Carlo in braua e suo baroniasai
Orlando e aldabella sa gran scorta
Limperador esuo baroniadorni
In braua stete vinti tre 3 orni

Imorti pagani fono mesi in foco
Li christiani morti sono soterati
Ecarlo se vol partir de quel loco
Onde li baroni tuti sono apariati
Segondo lor lingua apoco apoco
Soto lor insegne son serati
Francesi ebergognoni etaliani
Engleise esiamengi de paisi lontani

Da yn dicanti conzose orlando
Dudone grifoneto e altobello
Lon lozo alda con lo viso lustrando
Uestidi a drapi doro a yn capello
Sopra la bianca dreza aluminando
De perle preciose conerto quello
Larlo alora mente ponía
E diseio voio vostra compagnía

Uenir con vui el mio cor vesia
Zilda e tuti laceta volentieri
Juanti tuta laltra baronia
Ne vano costoro con carlo imperieri
Era vinstade chel gran caldo facia
Ben mezo milio rpian caualieri
Drieto a carlo mano non camina
Lbe noia li faza la poluerina

Lusi ne vano quella real brigata
Auanti che zonti foseno aparise
Ala nobel cita tanto prisiata
Seceno multe oferte asan vionise
Per la vitoria cheli auea vonatal
Re e baroni torno in lor paese
orlado e altobello roma có carlo mano
Or ritorniamo alsir ve montealbano

Che staua in persia e dera guarito

Per la medicina demalazire bona

Frescho egasardo romo incholoxito

Forze cuertu in la sua persona

Crido renaldo astar atal partito

Trosano mai non auera chozona

Per amor dela bela sioz despina

Udio che la porti corona doro sina

Oltra che se comenza arme earnexe L'he tropo tempo semo repnsati 30 voio veder come farano veseza L'ontra venui questi cani renigati Li baroni non stano piu acontexa L'arme elozo cauali aparechiati El gran troiano mando aso castello E ve so zente se vegnir yn vrapello

Balazo zigante era fato christiano
Fra questo tempo sera adoperato
Lhel suo hastone vela zanca mano
Porta quando edeso arme armato
Renaldo valoroxo chapitano
Una matina per tempo apariato
Armati tutti semese in aseto
Danexe e visuser astolso erizardeto

El bon troiano el sigante galafo

Lon loz fei zento vefo baronia

Suoza vel castello insino apaso apaso

E malazire con loro neua via

Sopza idestieri che nullo par laso

Salamon e sioz despina auanti venia

Dapo la dona vano ibaroni gaiardi

Lon lanze epenonzeli elor stendardi

Clerfo la gran zita de persia vano

Lutti li bari closo drapeli

Balaso auanti con la zanca mano

Apreso sior despina con liochi belli

Cliene astolso equel gran troiano

Rizardeto uliutrancora con elli

Renaldo el danere emalazire

Clano dacanto per quelle pendire

Nella prima vista aueno vn castello É poi vano oriedo auna zitade Quelli vel reame vedendo el viso belo De sior vespina ela so beltade Deuanti la vona nullo forebelo Da vitaria era pieno lastrade Ela zente pagana auanti posta Cridando auoze viua la vona nostra Alo

Un

Uc

Ala gran zitade ve persia ariuaro

Deseno campo e son viere mile
In la terra el popul crudo e amaro
E sono per conto piu vetrenta mile
per sar contra renaldo riparo
Jelmi lucenti che pareano fauile
E vn zigante con vn siero bastone
per nome se chiama bochalione

Quindere pie veso persona ealto Era quel siero zigante veramente Emai in batasa non sese vissalto Tanto nelarme epro eposente Eridando auoze tuti christiai esquarto Renaldo ami non valera niente Ognuno spiera in quel zigante franco Euristiani alozati sono in lozo campo

Apreso la gran zitade lor zente bela
Loro pauton mese vna matina
Li cornoi sono che par che sauela
Cliua ladona esior despina
Era troiano e renaldo con ella
Quati son christiani ezente sarazina
Tel campo di nostri baroni batizati
Tuin sieme sono mescolati

Astolfo con molti verso latera
La prima bataia za comenzando
Dela zita asai zente sora era
Molta zente andanano spezando
Astolso perde nela prima astrontiera
Clinier el vanere aintandolo
Erizardeto ancora sere la ricolta
Queli velaterra mese innolta

Alor se mose quel siero bochalione

Couerto amaia con yn baston de ferro

Tuta la zente driedo aquel selone

Lo seguitaua acontarue el uero

Linsegna alta porta de macone
Eriscontro el melebise ylíuero
Del baston seri el baron senza fallo

Zitolo per terra lui eliuo caualo.

anofm

mile

amaro

tamik

iro

aude

aftone

lione

lto

nente

falto

ite

ai elqu

ente

nce fra

to camp

bela

ciera

Unaltro colpo viede al vanese
Lui el caualo zito in piana terra
Tiel peto feri astolfo inglese
Ede larzon lo trase atal mainera
Renaldo e troiano stete acontese
Soto li scudi li bon baron seserra
Emalazise co illto lasano sior de spina
Zila batasa con so zente camina

Uoio che fapiate che orlado elfo articro Troua troiano e per dio fila dorana Deli auanti el nicuo de limperiero Uolfe cust e linfegna donaua El grantroiano lo prese volentiero Da lora auanti sempre lo portaua Poi che fo partito orlando franco Porto troiano sepre vermeio e bianco

Renaldo in questo li fece bonore

Che dauanti ase lo fece pasare

Pagani vededo biaco enermeso color

El piu ardito comenzo atremare

Poi vededo lo lion de tanto ualore

Soto lo scudo e le lanze abasare

El penonzello parue un stendardo

De cost esalti coria quel gaiardo

El primo aferir o trolaño
Aprefo lui unaldo percose
Ognun per terra abate un pagano
Gerado doue son le schiere piu grosse
Tlejun visuo colpi tomana in vano
Le lanze rote per le sonte pose
Li troconi volando per lastrada
Ognuno in mano sarecho suo spada

Eon laltra zente siegue rizardeto
Sacendo de pagani rio barato
Durar non pote la zente de macometo
E comenzano adomandar pato
Bochalione zigante maledeto
Edalta voce lui ane cridato
Clenga renaldo senza cobater plus
E poi faremo insieme tuti dui

Renaldo che staua li apreso
Respose tosto ala gran statura
E come qui e ando adeso
Lbe ve tuo parlar o poca paura
Bochalione cognobe chera veso
Albel lione sbarato la pentura
Lrido verso renaldo vardate tosto
che p maco verso de ti son mal disposto

Respose renaldo setu sapesti

Zigante quanto poco so te curo
De la tua zente quanti o fati tristi
Poi che poztai tozo nel azuro
Jo credo ben se tume cognosesti
Tosto suzcristi ventro pel muro
Orta parechia e va mi te guarda
Domo nato ve zente bastarda

In questo le voi oste serefrescha

Zachaduno ve lozo vacanto tirose
De la bataia romate ogni trescha
Renaldo el zigante aconzose
El gran troiano aloza non si resta
Dauanti ve renaldo inzenochiose
Si ami ozlando o ami el tuo fratello
Danse la bataia con el zigante fello

Renaldo respose fratello apresiato
El mio dir non auer ades degno
Orlando mio cusin ta incorenato
Per sior de spina per questo regno
Se per tuo sorse tosse aquistato
Orlando laueria agran des degno
Onde consen chio el uesa fratel bono
Perche ami orlando consese tal dono

Troiano li respose osignormio
Jo son contento vequel che te piaze
Alor renaldo con lo canal semonio
Contra quel zigante rio estalaze
Bochalione che renaldo vedio
Cridando de suaboca e mai non tace
Ebristiano io te pagero ve tuo peccato
Renaldo soto lo scudo so serato

Enemese suo par vana lanza grosa
Eremese suo fiusberta bon brando
Lon el bon baiardo renaldo samosa
Clerso el zigante chelua aspetando
Dizendo qui laseras carne elosa
Parsa per terra elchaual volando
Erenaldo zonse el pagan maladeto
Lalanza li paso amezo el peto

Dgniarme li pasa el fiol damone,
Lo fero li feze vsir per lespale
Lalanza rompe eromase el troncone
Sermo el zigante e non cade auale
Renaldo pasa lui emena el bastone
Rompe lo scudo edesende auale
Sozsi el colpo del zigante ardito
Renaldo sul caualo so tutto stornito

Per trar de doi archi trapoztolo
El gran troiano drieto rinardando
Ulete renaldo desteso sul colo
de baiardo che el va poztando
Ebe dela mozte sentia tempesta
disse oime che vira el conte orlando
Se renaldo mio qui mozise
No credo che mai ozlado be me volese

Sra questo tempo renaldo orezose
Dese lamano vala banda senestra
Uerso bochalione inuiose
Che vela mozte sentia tempesta
El suo sangue nela terra sa sose
Renaldo zonse edeli sula testa
Che gran colpo ssese piu val mento
El zigante cascho con gran tozmento

Dela chui morte zente sarazina
De venzer piu alor mancha laspiera
Cridando tutti viua sior despina
Laqual e nostra donna vera
La qual zitade lidemo con ruina
Tostri baroni con la rial bandiera
Intraua dentro ogni persona
Trosano so sato re de corona

Qui steteno con molta divicia
Piu zozni galdeamo con gran oileto
De seste edanze era gran letizia
Renaldo vna matina aue vito
Desarazini mancha la malizia
Troiano re romase senza sospeto
Dapoz lavitozia son stadi vn meze
In pase batizando tuto el paere

In christianitade me conusen tomare
per zerte cose chio dafomire
Disse renaldo epiu non posostare
E re trosano oldendo cusi dire
Una galia sepe aparechiare
Somito aponto senza algun falire
Aconzo renaldo ezente paladina
Ultimamente armose una matina

Aconzati lor cauali corente
Sior despiano che lo fato sapia
In la sala vene prestamente
Doue era armata nostra signoria
In sei mere auea groso el ventre
La zoueneta che tanto zolia
Ulene in sala arenaldo prere adire
Jo so signor che tu te voi partire

Del qual partirafai mene ouole

Ther vostro amor amo mio marito

Uostra so sui esempre esser vole

Esero sempre con bon apetito

Signor renaldo ocupi me oesole

Theso se mai piu baron ardito

Uedo ben el nostro amor sabandona

Sempre pensero atuo bella persona

Liochi ve lacrime pareano vo fiumi
Renaldo alora laprese per mano
Alta rezina con isuo costumi
Tu uedi qua elo spechio re troiano
Le suo forze in bataia euolumi
per la uertu veso spada in mano
Cloltose renaldo atroian parlando
Ben che non bisogna aui larecomado

pina

Ilna

ndiera

tişla ico

ofpetr

nmes

paere

tomare

o ftare

oire

n falir

adina

matin

tire

ire

Respose trosano per amor deuni
Est per lei la qual so tanto amo
Renaldo non bisogna dir plui
Salamon egalaso romase gramo
Or andiamo sensa parlar plui
Del combiatarse senupre saro bramo
Monta acaualo labrigata
Stor despina in camera etornata

Planzendo in camera la dona vizio

O caro signor per che me abandoni

Tusolo mio bene tusolo mio vesto

Dami auesti li primi richi voni

Tu ormai melasi con lo mio marito

Rezina etutti liaktri mie baroni

Per tua uirtu se bonora mia corona

Lasamo ladona che pianzendo rasona

E tornamo ala real compagnia

Che ionseno ala riua vel mare

Li so corsieri nela galia metia

Poi se comenzo adabrazare

Troian abrazo renaldo e vizia

Per pieta lialtri sazea lagrimare

Oime signor renaldo mío bello

Auui recomando el nostro altobello

Renaldo alzo liochi con loziclo
Dizendo fratel mio no far pianto
Se altobello me fosse proprio filio
Jo non credo che lamase tanto
Jo li vo ben del bon conseio
Ami non restera dalmio canto
Sempre adamar quel nobel zoueneto
Troiano etuti sabrazo a quel deto

Tiostri baroni nela galia monta

Quieto creposato stana el marè
De malaxize connien chio vi conta

per la marina nonvole nanieare
Delo inferno seze vegnir zente pronta

Lon barbariza sane abrazare

per sernir adio con suma excelentia

Ando al lo deserto asar penitentia

Zonamo a baroni che nauigando
Tanto che zonseno in cristianitade
Alporto de ualencia ariuando
Desmotano i terra con gran dignitade
Uerso parire ne vano caualcando
Zonti aparire lanobel zitade
Lalor venuta essendo manifesta
Carlo e orlando si sazea grá sesta

Sopra tuti el zonene altobello

Libe a renaldo porta tanto amore

Dinmandando de troiano suo fratelo

Renaldo resposse come lolaso signore

Larlo vuol che renaldo stia con ello

Rizardeto partisse in tal tinore

Lon molta richeza uerso monte albão

Turpin lo mese incroscha con so mão

Dilado plidier oudon el vanere
Laso pasata che seno oltra el mare
Li voi fradeli pagani chortere
Che per lor amorse feze batizare
Ela conquista ve persia edel paere
E de malarise el suo medichare
Ela morte ve re pironelo
E come in sasa stana altobello
Sinisse lo cantare
Polo che omo estato si teribile

o Melabito tanto velolibio primo Al mio poco inzegno epofibile Con tuto nome el segondo limo Adirlo coreria cosa incredibile Secondo como nel mio stimo La gran bataia fra sarazini e christiai per la presa veli voi re pagani

Remambilone auea tre fradelli
Luno se chiama lusbercho iperadote
Terre asai signotizana quelli
De pagania era lo mazot signote
Bruto in saza auea li ochi felli
In laltra istotia parla lautote
Quindese pie so longo ve persona
De costui chi piu non se rasona

El fegondo fratello sechiama ourastante
Lindia minore e tartaria tuta
Tiene costui che auea sorre tante
El mondo per paura lui saluta
El terzo era pagano picolo infante
Adir de lui e una lunga aguta
Come che bruti son isuo fratelli
Costui econtrario con liochi belli

Per nome sechiama re chiarione

E veramente lui era lustro e chiaro

Mior pagan de lui no adora macone

Piaseuele cortese e non auaro

In sati darme zase demostrone

Contra rpiani sacendo sentir caro

Icolpi suo nel stormo periculoso

Clero e chel susauio bello e piatoso

Or fapendo questi chel fratele preso
E come carlo imprison lo tenia
Durastante de superbia azeso
Chiamo yn tartaro e lui dicia
Or nota el mio parlar desteso
Jo voio che tu faci lunga via
per che tu sai ben parlar christiano
Odesao tu anderas acarlo mano

Dili fel non me manda el mio fratello
Sopra de lui pegnero có el paganesmo
Les lui aspeta chio li sia ribelo
In poco tepo li toro lo rpianesmo
Les agolante non so tanto selo
De cui sangue io son nato medesmo
Quando io saro p torli la corona
Sel non me manda el fratel in persona

Quel meso de durastante se desparte
Una galia per la marina magna
Or lasemo star oza queste parte
Louien chio tozni nel regno despagna
Re marsilio suo baroni desparte
De la presa de falsiron se lagna
Azo che carlo non li saza oltrazo
Darsilio aparise mando yn mesazo

Lasemo questo meso che viene
per mar i terra verso la christianitade
Renaldo 30200 e note staua in pene
Echiarizessuo vona ve beltade
per veder aparise sene vene
Carlo li sa bonor in veritade
E con la sorela vene re inone
E piu ve mile soto el suo penone

Renaldo che altra cosa lipteme
Del vodo sato essendo sirido
E andar voso a ierusaleme
La done christo so sopelito
El partir de la cara sposa preme
Tornar lase amontealban polito
Lasano la dona tornata amontealbano
Edirone de lo principo castelano

Renaldo lamatina el bon conte
In cotal guisa li comenzo adire
Lusin osior vecha ve chiaramontel
El mio camino intendo fornire
Del siume iordan la viva sonte
Ziueder voue christovolse morire
per nui contormento amaro
La sepultura el monte caluaro

Respose el conte orlado el mio desio So gran tempo de sar questa via Sel te piace caro cusin mio Jo vo vegnir in via compagnia Renaldo al bon conte respondio So che auni piace o suma gaiar dia Orlando dileo quieto e piano Che niente sapia carlo mano

Quando fo tepo costozo se in zenochiana
Dananti acarlo mano felozo preposto
Segnoz per arquanti zozni abrina
Renaldo e io adileto ossposto
Limperadore risposta li vana
Or andiati etorneti tosto
De questo ve son comandamento
Respose ibaroni ve bon talento

El 30200 pasa elenose la stela
Orlando alpalazo andone
Etutto elsato visse adatdabella
Come volca pasar el mare lione
O vío ebe vola nane la vonzella
pianzendo el marito abrazone
Dora lassamo li pianti esospiri
Dela cena ognun ando adormire

El conte orlando par che poco dorma
De vno crucifico vardo vna figura
E orazion fazea intal forma
Dizendo tu che lumana natura
Deliberasti valinfernal norma
Prestame gratia che la tuo sepultura
Cleder posiamo elto logo fanto
Adormenzose con temororo pianto

Tanto vozmino che viana stella
Era leuata conrazi vintozno
Tolando lume azascuna fiamela
Dalzielo polito che tanto adozno
Epoco stante senede poi quella
Quatro vestrieri nel far vel zozno
Con lo caro vozo voue sebus stana
Leuose ozlando elarme vomandana

Terife tosto lerecho dauanti
Dacapo aipiedi tuto lebe armato
E bziadozo couerto delumanti
Sina in terra de maia couerto
Posa che aconzo so el sir danglante
Edecote renaldo li ariuato
Sopra baiardo bon destrier seguro
Lui el caualo de palazo al muro

Orlando el fente vefere in questa
Orarete learme dei doi baroni
Deuire aueno larme esopra vesta
Elauorato vebianco ibordoni
Cusi semese quella real zesta
Scudi elanze loro compenoni
Sezeno portar aloro scudieri
Sora de parire eseno iguerieri

De questo partir non sape altobelo
Thi nesun altro delo baronazo
Essendo piu in sala quel donzelo
Apresentosse alo baron sazo
Edisse alui signor eme apelo
Doue la fior di nostro lignazo
Orlando conte sanator romano
Ancor no ze signor demonte albano

Larlo rispose asi fati sermone

Tosto li vederai obon zoueneto
Orlando erenaldo siol damone
Sono andati abraua alor dileto
Questa parola intese gainclone
Eldaltobelo ando el maledeto
Dizendo siolo tume desti aiuto
Quando nela bataía so abatuto

Per ti vir poso chio abia la vita
Onde mene increbe desi fato ingano
Ebe te fa carlo opersona ardita
Per desfar to fratelo trosano neuano
Altobello con la vista smarita
Subito sacosto al conte gaino
Conte vitime ime fati rei
Baino respose volontiera tel virei

Per che vel to fato me inchrese Ben che voria che sosse selato Come conlesca sepia el pese Telaqua vel pescador in golato Setu siolo caro con parole spese Altobello againo se so acostato De vime el fato oconte iocondo Per che zelato eltenero sepre al modo

Respose el conte gano te lo voso dire

E oltra 30 te voso dar aiuto

Jo con mia 3ente te voso seguire

Se io sose certo desser destruto

De renaldo e de orlando el partire

Dirote per che casone esuto

Clano atora trosano la corona

Carlo la vol dar adalda persona

Respose altobello carlo amal pensato

Oime renaldo o zentil conte ozlando

De per che aucte si forte in ganato

Cimelmente auui me reconiando

El regno de persia per vui aquistato

El mio fratello andasti incozonando

Sior de spina si desti per molle

Or adessario sobre uostre uoie

Renaldo mio per ti la corona
Ebe troiano mio caro fradello
E per nirtu de la tuo persona
Porta in testa lodorato zerchielo
Qual fortuna te mone e non bona
Te fat inimico altuo altobello
Essendo lo garzone come tusai
Lo tuo lione per dio lo adorai

E per tuo amor io prisi batismo
Pontamo che de servirti io si sia signo
Per uni renaldo lasa el paganesimo
De per che signor mio tal desdegno
Jo saria uegnudo mi medesimo
Adesertar el mio fratel benigno
Se io me trovase nele batate forte
Pregaria loro che no te dese morte

Ai misero fratello mio trosano
Del gran regno tosto sei sposeduto
Lontra uni vien quello capitano
Orlando conte del mondo el tuto
E quel renaldo sir de montealbano
El corpo suo de gran virtu fornito
Se so me trovase ne la batusa fozte
Degaria lozo che non ti dese mozte

Jo son certo che gratia me farche
Donarme fratello caro vostra vita
E per amortoro ve camperebe
Prima cha vesi la mortal ferita
Respose gaino aquello no ve increbe
Carlo te sa questo ora taita
Sel te piaze zouene ora aspeta
Contra lo sperador far tuo vendeta

いりといいいののでは

710

٤١

Era altobello ancora garzone
Del conte gaino prese el mal conseso
Que faremo nui dise gainelone
Respose gaino io te voso p mio sio
Larlo te sa questo senza rasone
E come nui con tuto el mio artilio
Ziuterote con tuta la mia gesta
Or ya a carlo etaiali la testa

Mesese altobello aquel vito

La spada in mano ve gran valimento
Dauantia carlo el 30 uene vardire
Aparlar comenzo ve mal talento
Per che ve rpiani tu sei el sire
Tion vebi pero cometer falimento
Atozel fratel mio troiano la cozona
Per poco non ti talo la persona

Ude ndo quel fiero ato carlo mano
Meie vna voce de ira aceso
Sate che questo traditor pagano
Lostamento qui si sia preso
Aquesto dito semose ogni christiano
Altobello suo brando adesteso
Pero chel fato no si parea comun
De apresarse non ardire nesuno

Alora se mose el posente danese
El duca namo signor aprisiato
Adaltobello ognuno ando cortese
Dicendo siol forte at falato
Lossella spada senza sar desese
Dauanti acarlo lebeno menato
Lidoi baroni de propria concordia
Lridando imperador misericordia

Altobello zouéne esmarito
Dauanti acarlo se inzenochiaua
Olustro imperador forte ofalito
Olisericordia auoze vimandaua
Larlo respose asi fato partito
Zouene veti forte mena grieua
De quel che ai fato te voio castigare
Libe vnaltra volta tu non lo vezi fare

Alora fo preso zouene iocondo

E partito valaiere lustra eserena
De vna prison trouo el fondo
Al corpo so posta vna forte cadena
J voi pagani vededo el zouene iocóde
Salsiron e mambrion con gran lena
Per tialtobello fosemo in prisionati
Orte paga macon de tuo peccati

Tion te voler pero desperare

L'he per nui ancoza ze durastante

L'hiarione elusbercho doltra el mare

Inspagna falsiro graudoio ebalugante

Lostozo non ze voza abandonare

Aliuto te daremo con zente tante

Pero ti pzigo disse re mambzione

Oz altobello tozna anostro macone

El nostro vero conseio teconseia
Ala tua prima fede tornerai
Se questo fai macon non te pia
E tu insieme con nui camperai
O altobello io o vna mia fia
piu bella almondo non naque zamai
De tredere ani e zonene veletora
per tua virtu varotela per sposa

Respose altobello el mio verso
Sedelmente vna volta sio vato
Servir ala se ve christo al voler mio
Per mi sempre sera adozato
Ben cognosco chio sato gran rio
Contra carlo signoz apussato
De mozte velo mio salo son vegno
Chredo acolui che mozi sul legno

Per patir questa pena son contento
Mozendo andaro al paradiso
Larlo in pzison me tera yn gran tempo
Pzima chio sia ventta dentro
Ozlando conte pieno ve valimento
Saperalo segondo el mio aniso
E renaldo el bon sir vemonte albano
Chiederame ve grtia acarlo mano

Oldendo questo vir ido re egragio

Tazendo e vicedo questo e rio conseio

La vita te toza de tanto pregio

de tuo vertu te metera aperilo

La chadena defero te dispregio

Limembri in cadenati li ochi al zielo

Altobello respose niente curo so

Dopo la morte mía lalma aza idio

Lanouela vene per lacborte

Chome altobello iera in piisonato

Alda che sape li despiaque foite

Per lei vno palafreno so aparechiato

Soura monto ladona atal soite

Sopia el palazo el viro anzelicato

Con vna donzela edoi scudieri

Per parlar a recarlo imperieri

Dente che lei sausa per camino
per vedersa zascun si coria
Fazendo riverentia capo inchino
Aquela che proprio par vna dea
Bistemando orlando paladino
Che detal dona crede non aviea
Lasando perder tanta beleza
Fra nui desexe desuma alteza

Era za zonta alda al palazo
Smonto che parfe vna anzolela
Non bifognaua piar in brazo
Tanto era lizadra e vota ladonzela
Monto lascala in sala con solazo
Ognun del mondo selicua per ella
E proprio carlo mano imperadore
Leuosi dreto per farli bonore

De baroni era piena la fala grande
In contra alda zascuno venia
Damo el danese se acosto alebande
El conte gaino con suo baronia
Cotal parole el conte faiso spande
Ben posa vegnir la fia mia
per la man dreta subito piola
Dauanti a carlo mano apresentola

Inzenochiose alda rinerente

Dotal parole vise in suo sermone
Imperador ve la christiana zente
Preso auete el mio caro campione
Altobello zouene piazente
Per qui estato meso in presone
Onde so ve pgo che messa vonato
El campion mio zouene apresiato

Respose carlo sasoche te piase

20 a prima lo voio vn poco castigare

Elo garzone che non sia salase

Qui el suo tempo se vol imparare

Alda respose imperador verase

Ton pensate lui sentenciare

Carlo respose fiola mía bona

per tuo amor li saluo la persona

\*Poi comando chefe afentafe

Aprefo li piedi de lo imperadore

\*Poi che li piase alda aconsofe

The diando quello alto fignore

\*Re e baroni con loro teste base

Sacendo ad alda tuti bonore

\*Per che ella era de sangue felise

Thonorata come la fosse imperatrice

Carlo con lei arquanto parlando
Del caro marito acarlo nipote
Alda rispose forte sospirando
De lacrime se bagnaua le gote
Signor nel suo vir lamentando
Ston in grameza zorno e note
Orlando exito nela sarazinea
Tion laspeto yede in la vita mia

Respose lo imperadoz quel maladeto
Renaldo sempre lo vesuía
Dente ello viue per vio benedeto
Poco contento sero in vita mía
Ellora alda scóbiatose aquel veto
Dicendo o carlo alta signoria
Siate recomandato el mio campióe
Elsobello quel souene garzone

Etu

DUSCUCIO

Respose carlo mano volentieri
partise la dona con lo viso sereno
Acompagnata da molti caualieri
Elei monto sulo ricbo palas reno
La licencia preise da queli guareri
de caualcar 3a non venia ameno
Tomo al palazo del suo caro sposo
Ella riposose el viso delitoso

Dra tornamo yn poco alimperiero

Lbe in prison tien altobello

Seria morto el zonene canaliero

Se non che alda p yn suo donzelo

Li mandana zo che isa mestiero

Oto zorni stete in tal apello

Altobello che anea poco conforto

fra questo oriado erealdo zose al porto

Una galia vene aloza auante

20 eseno ventro icauali elearme vera

Juentiel tempo lustro elumante

Unaltra galia in questo zonse aterra

Aduce el meso vel gran re vurastante

Quel tartaro che auea la faza nera

E vomando chi sono li chzistiani

Dise renaldo chi sete vui pagani

Tinisse lo cantare

Clca zoane marco e matheo

Tuti quatro lozo son auagelista

Eli vanzeli fra lozo santi feo
Per aluminar lumana vista

Beati colozo che in loz parole credeo
Che pe santa glozia se aquista

E chi non crede saraue danato

A in ferno apurgar suo peccato

Etuti quatro loro voio pregare
Lbe abiano dime merzede peccatore
De nui altri che state ascoltare
Lbe tute scampi dal mortal dolore
Signori nelaltro canto neani alasare
Lome orlando scontro limperadore
Lome domandana elubrespose
Or voio torna alasstoria ioconde

deto

lier

1arer

tera

calpu

tale to

nte

rafan

nera

Respose el tartero io son un meso
El qual durastante me mandone
Acarlo mão aparlar con elo
Ebe li manda so fratel mambrione
E se tosto non lo manda elo insteso
Re durastante con lo suo lezione
Se mouera euignera per suo fratelo
Aldespeto dechi li sara ribello

Respose orlando pagan tropo menazi
Clostre parole son superbe eladre
Elustrante cazera neli lazi
Selui uignera frale zente lizadre
Carlo ebaroni aforte brazi
Darali asazar colpi dele spade
Cloria esser stado nel paganesmo
Orima che uegnire nel christianesmo

Pero che vui volete far la via
Per veder parire lareal terra
De carlo mano lalta fignozia
Che in fati darme mai non era
Sel non ve in screse dala parte mia
Quando serete nelarial terra
Se non vinchrese questo anel dozo
Mostrate quando sarete fralozo

Rezenereti per lo anelo bonore
Renaldo e orlando femese ala marina
Con vinti boni lagalia tracbore
El tartero imbasador camina
Souravn caualo de sumo valore
Con uni va vno de zente latina
De christianita sapea ogni setiero
Conse aparire done stana lo impiero

Auederlo ogni persona corse

Oirando lo busto ela gran testa
El tartarazo niente zase acorse
La rial corte li so manifesta
Al gran palazo subito scorse
Che la stana carlo ela suo gesta
E desmonto el tartaro ape vela schala
Con lo suo scudiero epo zonse in sala

Deli baroni ve carlo vete tanti
In sala senza auer temoze
Wente che lui mira tanti equanti
Lognobe carlo mano imperadoze
Alli vestimenti ereal sembianti
Ognuno viria quello elo signoze
Quel tartero tosto laue cognosuto
Ando a carlo eseli tal saluto

Quel macon che fra voi montagne
Sta so sepultura e mente la tocha
E ve pagani vna gran compagnia
Erendili risposta in sua bocha
Salua e mantegna la persona magna
La chui fama el zielo el capo tocha
Durestante lusbercho echiarione
E mambrion el qual tu tien in prisone

Ati comanda li real frateli

Lbe tosto mambion li manda
In pagania in loz paeri belli

Carlo se non fai ime contandi

Tu vederai beli pagan trapelli

Sopra veri con lo confaloni grandi

Per desfarte signoz de mazo zoia

Lbe non desfezeno grezi ela gran troia

Al mio dito famia risposta

Dero chio intendo tosto tomare

Intartaria done elaleze nostra

Che la galia sime aspeta sul mare

Carlo alsuo conseso si se acosta

Dicendo alozo signozi chene pare

Baino respose come sermoni adozni

Fatilo signozi star qui doi somi

Aso che veda vostra magnificencia
Aso che redir la posa al so signoze
Carlo chiamo el tartaro in pzesencia
Dicendo alui con perfeto coze
Wostrandoli bela aparesencia
Tionte increscha dise lo imperadoze
Asspetati do 302ni per lo vostro macõe
Aresponder odarue mambzione

Respose el tartaro molto volèticri
Lerto son che mambrino me varete
per lo conseso di vostri conseri
Se questo sate el meso farete
Alora el vucha namo de bausera
Dise al tartaro meco manzarete
Eprestamente lo prese per lo brazo
E con licencia lo meno al so palazo

El oucha de baulera el plu nomato
Baron che sia ne la christianitade
Lui e astolfo egano de suo lato
Ben che namo aue plu amistade
per che de carlo era plu honorato
per suo virtu e per suo bontade
Se non sose el seno de suo persona
Larlo aueria piu volte pso la corona

Del tartaro li canali li scudieri

El vuca li fece poner ala sua stala

preso per mano quel mesazieri

E per le scale lo conduse in sala

Coreano li mesazeri e li scuderi

Le tauole aconze che non falla

Le credenze piene ve vaseli voro

Dicea el tartaro che fano costoro

Uolete ali vei vostri far sacrificio
Quolete asto tresozo madar i algulato
Questo tresozo auostro ospicio
Mazando questo auemo per viato
Duse el tartaro questo e grá beneficio
Qual ve vui el piu bonozato
Jo credo che tu e el mazor signore
Che aza carlo mano imperadore

Respose namo caro baron vinile
A carlo a pena so sia bon vasalo
Respose el tartaro o baron zentile
Tu me paristi el mior vel suo stalo
Hel suo consio so prist mio stile
Qni visedo piu chiaro cha rpalo
Limperador tiprese per la mano
Tra vui e lui so el conseso piano

Demi

中的門

51

Chi Re

COI

Detal

はいいい

5770

poin The

Frac

1 1 EL EL EL

Chis

上の日の日本の一日

In questo vno percose vna bacheta
Signori vui podete ben manzare
Li scudieri che corea in gran freta
Arechato laqua per lauare
Dauāti al tartaro vn bazil doro aseta
Dise el tartaro che volete sare
Clui me tenite dauanti questo bazino
Che tegniraue meza quarta de vino

Dite che beua edentro none negota

L'redo che de mi faciate befe

Tamo lalde e ride con la bocha
Dicendo che nui non faciamo calefe
El tartaro staua sospeto alora
L'he non cognobe mai et d da f

Tamo dise or non indusiamo piu
L'he noi non facemo befe

Sugose poi con la toia biancha
El tartaro e namo prima asentase
Eli scudieri per corer non se stanca
Ele vinande subito sarecase
Cargi ipiateli che niente mancha
E corteli aconzi p tasare carne grasse
Si prestamate che apena la carne toca
El tartaro mese la man ala bocha

Dise el tartaro tu sai si picoli boconi Namo che alde ride par che schiopa Zosto risponde asi sati sermoni Se picoli te par etu redopia Altartaro piaque si sate orationi Che ben sapea che staua in auropia La terza parte del mondo velume Doue se psa vertu e belo costume De molte foie redopianano le carte
pero chezibo bon isapena
Si ben non sapea chia in suo parte
Tlamo speso con liochi se volgena
Si sendicri speso cozendo se parte
Lhe per suo segni ogni cosa intendea
Recando vinande ve vinersi sapozi
Lome rechiede asi fati signozi

ano

10 cald

paf

10 pip

De tâto bonoze el pagan se marèuelsaua Dicendo mai nel nostro pagancsmo Tal manzare ni si sata sameia Thon tene ourastante lui medesmo Wolto piu sela impresa pia Si tal baront ano nel rpianesmo In questo se sont el mazere Con lui namo el seua lauare

Poi algune cose aparlar tocha
Tlamo e piu sauio che mai salamone
Zo che lui vole trasene di bocha
Isati de lusbercho ede chiarione
Zildendo tanta malaucia alota
De questi signozi de gran lezione
Le terre e le prouincie chano tante
Ela siera vita de quel durastante

Fra questo che loz vano rasonando
In sala zonseno quatro baroni
Luno era gaino el primo caminando
Lastro crano stolso có volci sermoni
El terzo el vaneise aprosimando
Elastro vudon vestidi arichi voni
Baino astolso in mezo inandana
El vaneise e vudon va canto stana

Lbi sono costoro cognuno capitan pare
Lustri baroni ede gran paisi
Lbi sono in bona fede anon falare
Degni sarebe esser tuti rezi
Juestimenti loro richi clustrare
Apiere precie se a dorati frezi
In questo ibaroni sise areposano
El tartaro e namo sise leuano

Einsieme se sano gran reuerencia

Baino preise el tartaro e sano vetó

Jocredo per la mia vera credenza

Ebe vui canalcasete per vileto

Per veder ve parise suo magnificecia

Respose el tartaro si per macometo

Elora comando namo ve banieri

E sece aconzar vo boni vestrieri

Egaino el tartaro neuano dauanti Namo e astolfo esaltri el seguiua decaualo montauano tuti quanti Eldileto caualcando ciascun giua De parise vedeano palazi tanti Oderauelía el tartaro se fazía El dueba namo abaroni fauela Odenandolo aueder adalda bella

Respose el ducha astolso vui diti el vero Andiamo vn poco motizando Alora se voltauano con el mesaziero Clerso el bel palazo del conte orlando In su la porta era depeto el quartiero Quella insegna al modo menazando E non sapea de 30 alta niente de baro ni zonti edismoto de presente

Jlor cauali lafano aiscudieri

Lon el tartaro ne vano per la scala

Trouano tre vechs caualieri

Ehe la compagnia valda mai non falla

Quando inechi cognobe iguareri

In contra lozo si feno per la fala

Lon reuerencia vise chene piaze

Respose gaino p la copagnia verace

Nui voiamo veder alda bella

Per amoz de questo mesazo

E itre vechi oldendo tal nouella

Luno de lozo se mese in viazo

Tosto intro per vna spoztella

Uerso la camera vano el vechio sazo

Epian pian aluso pichiana

La camereria in ver tumozsandana

Aperse vno picolo sportelo vela porta Echognobe el chaualier vechiarelo Tosto se parte la camariera acorta Sonzendo adalda chausa el viro bello E visse vona solo senza scorta Ezonto alusio el vechio manuelo Dise el caualier che vol parlare Respose alda lasalo pur intrare

Lacameriera core alui aperire
Intrate vise con parole belle
El vechio vene adalda che sedena
Lon molte vechie e asas vonzelle
Come el cielo el sole resplendena
Luss quella vona luzida infra quelle
Le vechie ve cose antige rasonana
Le zonene istorie esi rechamana

Intal mainera franano costoro
Pasando el 30200 sensa pensiero
Rechamar fazea con filo 0020
E vel mariro orlando el bel quarticro
El vechio infra questo ariuo fra lozo
Inzenochiose inel parlar primiero
Ben stia la chara vona mía
Ben sei yenuto alda respondia

Que nouelle aluostro venire
Respose el vechio o dona so vedirazo
Perdoatime se so parlo oltra el vouere
Qui e venuto el sio vel baronazo
Basno namo el vanere per vedere
Uostra persona e vene vno mesazo
Qual vien vala pagana terra
E ve vudon e astelso vingeltera

Resposealda eli voleno matizare
Oz oltra andiamo adarli vileto
In tanto quel vechio ce toznaze.
Dili chio vegniro adeso alsuo cospeto
Partise el nechio e alda laso stare
Tozno in sala a ibaroni ane veto
Tosto anni nignera la rial vonzela
Astolso visse prima scuol sar bella

Torniamo aquella che adornamento
Thon bisogna per che ve natura
Elera bela ve ogni portamento
Segondo come visse la criptura
Abiondi chapelli senza restamento
Un filo voro sono suo ligadura
E de conzarli sipoco curaua
Che molte soura el fronte ichaschen

DE LA SECULIA

Dicent

Cre Tre

は日かては

Edilit

Chi

Lbe per Lon

300

Lhe

Apreso To

के कि कि

24

Luta

Too Block

"po

Eli

Ben che se velctase vesser neta
Tatura in lei ogni uertude pozze
De trenta vo ani era zoueneta
Al tempo suo nisuno sachorze
Bella nel peto e nel mezo streta
Clestimente ausa ve viuerse soze
Alda ve nullo piu si se adobaua
Come retrouose cusi sene andaua

Jo'uolo pero che uni fapiate

Lhe vona aloza non era fra christiani

Lhe si riche ueste e apzeziade

Poztase ne vrapi sisopzani

La imperatrize ve christianitade

Imci sermoni non ue paranani

Ton poztana pin richi ne pin belli

Te ancora pin notabili zocli

Lasamo questo parlar ormai stala
Tornamo adalda coquatro i copagnia
Do zouene edo uechie in la sala
Zonse doue staua lalta baronia
Ognuno uer lei amirar non sala
Lalustra sua persona che luzia
El tartaro mezo dise omacometo
Creastimai corpo tanto perseto

Perzerto questa uien vel paradiro

Lreata nela angelica alteza

Simile corpo con lumante uiro

Mai non me parse ueder tanta beleza

Astolso quasi che muore variso

Ecote alda con gran piazenoleza

Per che uedese quel tartaro nero

Bruto in saza non que pensiero

Astolfo verso lei vardando sixo Diseli ocara mia dolce forela Ben cognosco che tuai miso Lanto te fai adorna e bella Respose alda sempre fostitristo Secese inanti la real donzella Luti ibaroni ifano bonore e ichalo Alda per mano preise limbasadore

Dicendo alui vui siate el ben venuto Credando in vostra terra siati bello Negro la testa grosa el capel canuto Laida figura era aueder quello El corpo laido edel colpo formato riefox Per dileto alda fanella con ello obam Lenendo per mano fra cholozo 2 andau Alda pete quello anelio doro

nela

ariso

olegi

Edisime ben chio non labia fato Lbi in corte questo anelo mostrasti Lbe da christiani molto seria onorato Per nome non so chi mel donase ionited Lome pelegrino sina adobato 2020 30 credo ben che suo arme portase 20 eio istarebe la lanza el penone L'he aportar scharsela el bordone ocli

Apreso lui era vno suo compagno Zanto adato no par che tochi terra Tho vozia chel cognosese carlo mano lasa Portar ifaria curaza e panciera Segondo lato suo ancor melagno non fall Per lui carlo venceria ogni guerra El ouca namo adalda fe rinardo Luno e orlando e la trofrenaldo

Luta impalidi e fospirando. Palida retoznosi ne la ziera Uedendola namo e si acostando Que cosa e questa lustra vona vera Alda respose al ouca parlando 30 credo auer perduto la mia spera Poni mente namo cuederal El primo anelo cha orlando donai

namo al tartaro sa costa e osse Questo anello qual ede fin ozo Done lauestiel tartaro sa fise Edise to voto vire senza vimiro Essendo zonto al porto ore vise Do christiani vi vostro concistoro Ognuno vestito come pelegrino Luno me dono questo anello fino

E piu e piu boze paso atal partito Come lietemente e con rasonamento Dicea astolfo con parole expedito Alda tuo pensieri son in sospeto Del conte orlando qual e tuo marito Bentene goldi attuto tuo talento Degna faresti duno re de cozona E perdiel tempo de tuo bella persona

Respose alda io non lo perdo samai Auendop marito el conte orlando Mala vuchesa ve ti con volotosi guas De ti poco se vano consolando Clate inamozando sempre mai Ede piu rose te vai milatando Lhalatua vita non li fati bene Tute ve ti fano befe le vabene

Alda era adata per natura Magnificencia e ardita nel parlare Le sue parole sono tute amesura Astolfo nostro non sape che fare La vona comando sensa paura Uni confect fece li postare El tartaro con la fuo gran testa Beueno econferano tuti in festa

Da poi satieditie belli bonoie Ibaroniel tarturo sacombiataua Alda parlo azascun signoze De lozo venuta afai li regraciana Cina vesta di bello ericho valoze Nel partireal tartaro vonaua Dicendo io vedo el vestido bello Der amozoe colui chene vono lanello

fi

Quando farete fra uostre fe pagana

Per suo amor emio laportarete

Respose el tartaro obona cristiana

Jo faro quello che comandato auete

Alora se parte labrigata soprana

Alda disse anamo obello padre

Se non uerechrese bentropo sia

Doman uenite asarme copagnia

Respose namo dona di bon talento
El mesazo etuti alora se partino
Per parire aloro deletamento
Tuto al zorno adeleto nezino
Poi tornaro senza falimento
Alpalazo de carlo imperadore fino
Dezente uerano in su la fala
Tosto ibaroni smonto sula scala

E puo sauer ognnn in sala chore
Reuerentia fano a re carlone
Auanti carlo vnn basadore
El qual mando el re massilione
Dizendo so te priego imperadore
Che tosto me mandi el re salsirone
Saluo esano senza mangagna
Se non te guarda marsilio vespagna

El re carlo mano respose atal latino
Jo cognoscomarsilio ebalucante
Tomate ame doman damatina
Respondero ati eaquello duranstante
Questo intere el grando elpicolino
Zueder qui zente asat etanse
Zloza carlo mano alzo el zilio
Esi chiamo iquatro del conscio

El primo fo salamon de bertagna
Per che in testa portana corona
El ducha namo el danere i compagnia
El conte gaino la falsa persona
questi quatro coseteride sague magna
Larlo acoseso con loro lasona
Limperador disse anostra posta
Saciamo acostoro la risposta

Salamon vise so per mi cometo
Larisposta anaimo ve bauera
E del danere cadalier per seto
E so per simile par tal mainera
Saino dauno canto staua solcto
La testa abasana verso la terra
Respose simperador dio vi conduca
E so cometo la resposta alduca

Carlo dise aloza que responderemo
El duca naimo respose imperadoze
Parole acostozo nui si daremo
Per che non ze orlando senatoze
E quel renaldo el qual speremo
Per loz sorze e per loz gran valoze
Respondete acostori con beli sermoni
E quali si sia renderli sprisoni

Seziate signore che vadano contenti Carlo respose fate bona resposta Lasate sar questi parlamenti El conte gaino acorlo sacosta E disse signor tu tremi despauenti E nergonate la signoria uostra Se tenuto nolete esser signore Fate amio seno o imperadore

Domo morto za mai non fa guera
Da tuti iparenti edesmentigato
Larlo respose asi fata mainera
Or me conseio caro mio cugnato
Respose naimo namo de bauiera
Jusperadore te amai consciato
Respose carlo so piliero el tuo
Respose gaino piglia, pur el suo

Ma quel che uezo emeior conseio
Arefrancar la to corona zesta
Imperador el tuo ardito ziglio
Est campar uoio da ogni tempesta
Latesta sa taiar con artilio
Aquel altobello persona rubesta
per asempto dogni christiano
Satilo morir imperado soprano

Aso che christiani mai non seliena
Uerso de vui con tanto salimento
Quel altobello adirte el vero credea
Del suo sallo abia morte e tormento
Se pagani sono morti loro senclena
Thon farano mai pin asembiamento
Lusi serano pagani castigati
Eli ppiani per asempio amaistrati

oto

era

ilcto

Tra

uca.

Kradov

omo

natou

omen

n valor

belifen

oni

esposta

nti

ofta

pauce

oftra

101

ore

tuera

igato 1era

ngnati Papiera

ciato

1000

elipo

seio sta alio

npeli

esta

Acarlo mano piaque questo dito
Thon pensando el mal consciare
Lo sorno sene pasa benedeto
Poiche la note se aue ascurare
El duna namo con comperseto
Li doi mesasi volse abergare
Con riche cene la note poi el sorno
Al palaso de recarlo se retorno

Lo imperador fermo nel pensieri
Uedendo li doi pagani li dauanti
Carlo respose aquelli mesazieri
Tusci lo primo torna adurastante
Diche non curo lui ni suo caualieri
Te la sua zente de la se africante
El despeto de macon ede apolino
Saro morir so fratel mambione

Etu ritozna a marsilio in spagna
Poniamo che lui me sia cugnato
Dili per deseto de la sua magagna
El fratel falsiron sara impicato
Orue partite dela rpiana compagna
In sintre zozni ognun sia dessidato
Auendoli do meis la risposta
Partise senza farspiu sosta

Luno neua verso saragosa
Lastro va verso el porto demare
De loro camino neuno non posa
Zorno e note per douer tornare
In loro terre con vista ymbrosa
Ultimamente ebeno ariuare
Dgnun doue staua el suo signore
La risposta sano segondo lor tenore

Durastante 3a tanta 3ente ausa
Adunata vel popul fello erio
Domo vel mondo vir non lo porsa
Zurando amacometo suo vio
Ebe carlo vel suo mestier pageria
Pos che render non vol el fratel pso
Al porto se condur suo familia
Dentuto el mondo se vegnir nauslia

Ere marsilio sa conza in spagna
Per liberar el fratel falsirone
Lasamo marsilio adunar suo copagna
De sarazini tute le loz lezione
Conusen che pur yn poco alacapagna
Pero chio sar yoglio egran sermone
Andate con vio e non perdete tempo
Mente io saro el gran asembiamento

Sinisse lo cantare

a Cle maria graciosa ancila

Thel modo sei chiamata mater dei

Prositizata va quella sibilla

Che a re octaviano leuo ipensieri rei

Mostrandote nel sole quando sentilla

Onde ella vise miserere mei

Lognosco chio no son lamazoz nata

Or tozna al canto chio veo lasata

Regnaua aloza la pianeta ve marte Li bomini lozo tuti li zita abandona De marte el fio se vesparte Lon stormenti laiere resona El tempo quieto nel mar vol salter Re vurastante come el vero testiona Se mose i mare con lo fratel chiarione Thon sa el numero vela zente ve maçõe

De lasiamo costoro vegnir per mare

Tornamo yn poco a carlo mano
Per rpianitade sa sente adunare

Asia baroni epoi chiamo gaino
Cugnato teco meno consciare
Deido pagani edel solo christiano
Respose gaino che bisogna piu vire
Imperador sali tuti morire

Respose carlo mano sia fato
Subito se sar comandamento
Ai voi pagani el capo sia taiato
E altobello morto agrande istento
Auanti che nullo sia sentenziato
Ali zusticieri ponto non se lento
Sapendo che altobello ve morire
Lorse adalda ecusi prepe adire

Primamente semese inzenochioni
Dizendo vona non sai logra male
Che altobello tuo lustro campione
Carlo mano signoz imperiale
Che lo sia mozto alui comandone
Brande peccato edel zouene reale
Pzima che se via la sententia
Ziutelo vona per la tua chlemetia

Doman se vie alustasar la testa

Se non lo aiuti lo vignera ameno

Alda se apoza tosto auna fenestra

Chiamo un seudiero quel vico fereno
Dizendo coriala persona presta

A conzati el mio palafreno
Lo seudiero corse ala stala

Conzo el caualo che niente non fala

Alda fenza voler chompagnia
Saluo voi fcudieri e vna vonzela
Sopra vn palafreno lafalia
E questi feguitaua vapo ella
Ogni zitadino vriedo li caria
Zonze alpalazo lazouene bella
Edesmonto ape vela schala
Ciltimamente zonze in sala

Carlosta in sala euetela vegnire

2Derauciandose alora zertamente

21s. ntose de christiani el gran sire

Alda vedendo tuta questa zente

Inzenochiose e comenzo adire

Imperador de christianita excelente

Dio te guardi dario perio

Edessa chite dario conseio

Charlo imperador se cusi farai

Thon creder che coloro chete voi bene
primamente tute trouerai
Catlo con ria morte e rie pene
Edadriedo tute acorserai
Se auerai sato male o bene
E non te valera oriedo pentire
Direte che altobello voi far morte

Se tosto non li speragni la vita
Dauanti veti me vederai strazare
La mia vesta edenegro vestita
E come paza a voze chridare
Larlo respose ozeme margarita
Siola mia bella non te turbare
poi che vezo chete vuol si fozte
Sara altobello seguro vala mozte

Per fin che torna elto marito orlando
Eposa so lo cauero vela prisone
La fede lo imperador li auca vonato
Onde la vona asas seconfortone
Epoco stante echo che sospirando
Limperateize se zeto inzenochione
Dauanti a carlo edisse o aldabella
Abuto ai gratia charamia sorella

Limperatrize de christianita zoielo
Dauanti acarlo inzenochiata staua
Dizendo imperador marito bello
E al suo dito forte lacrimana
Uni sapete falsiron mio fratelo
Pensate che dela so morte magrana
Onde ve priego caro marito estre
Per lo mio amor non lo sar morire

Simel alda lo pzigana edisse
Imperador del popul christiano
Oerze per carlo limpzomese
Ala imperatrize la se de in mano
Champato salsiron egaino non sassse
Pos che ai campato lo re pagano
Ealtobello campa re mambzione
Che auegnir non ze posa tenzione

De questo ve priego signor e cugnato Respose carlo la gracia fata sia Dicendo ibaroni del popul batizato per certo gaino e pieno de cortesia Cledete che per gracia adimandato Quel re pagano a nostra signoria Tion sapendo quel chausa nel peto Baino chiese quel pagan per dispeto

Per altobello che carlo campone Le done contente via ne andone Or lasiamo star lo re carlone Conuien che tozni alalto chiarione Adurastante con altro suo baroni E'nautgando sempre prasone E re durastante sospeto non auía Tlautgando 30nseno in barbaria

**33411** 

ta

37

rita

are

forte

motte

orland

fone

11 DOM

rtone

erando

ocbion

abella

ta ftall

bello

Hano se ano on sal gano zione La dona trouane de lo re anzelieri
In contra de lozo se se sul pozzo
E durastante esuo guareri
Dicendo doue vas signoz acozto
Elui rispose contra carlo imperieri
Che mabzione a ipresonato a tozto
Respose re anzelieri sospirando
Uno fratello me vei orlando

Sel te piace la mia compagnia
Clero con vui e con cinquanta mile
Durastante adanzilier respondia
30 te aceto fradel mio zentile
Anzeliero asuno suo baroni
Aconzi darme e nullo par ville
per vendicar del suo fratel el torto
Con l milia anzelino so al porto

Per non voler tropo perlongare

Lonzonti sono tuto el paganesmo

Ano bon vento esono missi in mare

Tlauigando verso el edistisanesmo

Le toro vele te naue seno lenare

Merauegliar me voso so medesmo

Quel bon veto par edel mar sententia

Pur nauigando verso valenza

In pochizorni fel mio vir non erra

Sonseno al porto adispeto vel vuca
Durastante anzeliero simonto aterra
Le lor zente par ben seconducha
Facendo a christiani crudel guerra
Larme ve pagani par che relucha
El campo suo so ve si gran velume
Torno analeza stado apso el siume

El ouca de valenza mando vn mesazo
Acarlo mano lustro imperadoze
Notificando el grando vanazo
Che pagani li sano agran suroze
Carlo lo sape etuto el suo baronazo
Tosto se armare con valoze
Soza ozlando ogno paladino
Emadoli la come seriue turpino

Ancora in corte era vudon fanto
Jn cui carlo mano forte speraua
Lo imper ador comando in tanto
Tuta christianita saparechiaua
Otanta milia armati sedano vanto
De venzer tuta quella zente praua
Jn pochi zorni son irpiani aparechiati
Carlo e tuti quanti sono aconsati

Prima che se parta de la zente risana Closse carlo lasar uno retoze E questo so machario de lusana de parise lo se gouernadoze Costus siene dela zente strana Fratel de gaino da potieri traditoze prima che se parta lo re carlone Equichario cusi si comandone

Recomandato te sia altobello
E non lo trar mai de presonsa
Saluo se so mandase sto anello
Se la fortuna sosse tanto ría
Ebio perdese contra el popul sello
Tu rederai dala parte mía
La lettera chel mio saselo spande
Subitamente altobello me mands

Respose macario de bon talento

So cheue piase siolo de pepino

Carlo armato con la gran asendiamato

Soza de parise semese per camino

Lasamo limperatrise con gran lameto

Che per lui priega lalto dio dinino

Che de tal cose li dia vitoria

Tornamo acarlo per seguir la istori

Come ne va con tuta sua compagna
Clerso valenza per monti e per piani
Otata milia christiani de zente magna
Lasamo carlo è icaualieri christiai
Estorniamo amarsilio despagna
Che, vien con zento milia pagani
Pasando piani monti e vale echoste
Clna matina de carlo scontro loste

Apreso valenza puochi mia
Marsilio con sua zente de macone
Uledendo carlo se se gran maraueia
Pagani sulo monte str con suo penõe
Larlo sulo piano se conseia
Apreso naimo vanere egainelone
Larlo viste echo la pagana ischiera
Marsilio vespagna sopra ala pontiera

Alui neschieso vela bataia fare
Aloza semose gaino ve maganza
Segnoz ecugnato se vui pare
La zente mia si de gran posanza
Prima bataia voio comenzare
Losto respose el magno re ve franza
Clane cugnato con li to caualieri
Aloze semose gaino vepontierieri

Lon trenta milia fe mose in pn prapello Emolti conti li stano in compagnia Serati soto elualente penelo Remarsilio che questo vedea Chiamo balugante edisse caro fratello Pia tosto de nostra baronia E vane ala bataia con quelo del falcoe Contra linsegna delnostro gainelonei

Aquesto vito semose re balugante
Apreso ve lui manandoro dela luna
Dechordona el gran maradante
Quaranta milia vele zente comuna
La insegna loro macone etrivigante
Ele bandiere sende aduna aduna
Cristiani e sarazini ale frontiere
Tronose in yno piano leloro sechiere

O dio che cose ela prima frontasa
Ueder tanta zente rescontrase
Pasando scudi vibergi vannasa
Apezi apezi lor arme tasarse
Beino con la sua spada i má che bé tasa
Con suo zente ben se puo aidarse
Fazando spagani tornar sconsiti
Li sarazini morti eferiti

Ulia ne fuze quella zente maledeta
Doue staua re marsilio sopravno mote
Marsilio chiama grandonio in freta
Ulerso velui abasando la frante
Inte vimora la nostra vendeta
Dr va fratelo euendica nostre onte
Di pagani li viedevinti mile
Elepantino velucerna zentile

Con vinti mile in compagania

Lon grandoni ambe fule fozesta

Loz bazineti elor corona magna

Auea zascuno lautor manifesta

Ultimamente zonse ala campagna

Par che vel zielo venga latempesta

Sopra christiani costoro venia

Aliutando loro pagani che fuzia

Or qui feze vno vito gainelone
Chiamando suo fiol grifoneto
Dizendo fiol nota tal sermone
Tu vedi forte lazente ve macometo
Amal partito sta lo re carlone
Warsilio manda con puro eseto
Se so mevoso con lui acodrare
Signor ve christianita me poso fare

Acarlo mano tuor la corona
Ami me par adeso auer tempo
Brisoneto al di gaino come rasona
E diselli tosto de mal talento
Sempre te parti dala uia bona
To te zuro per bon sagramento
Se contra carlo mano tuasari
Padre perseto nemico me auerai

Che dira el conte orlando qual fratello

Lome mi te bonora per padre

Acarlo mano tu ferai ribelo

Ponião che tu fei marito de mia madr

Afazerai da mi colpo felo

Se non te parti de quele uie ladre

Saino aldendo leparole non fo tardo

Lridando al fiolo falfo bastardo

ne bétai

ono mou

in freu

e onte

fa.

114

Dauer nullo ben tu non sei vegno
Sar so ti uoso del mondo signore
Respose grifoeto so lauersa adesdegno
Essendo pos chiamato traditore
Pagani core el popul magno
Serendo soura christian con surore
In sieme facendo gran recolta
Che la nostra zente semeta in volta

Pagani echristiani insieme' mescolando Molta zente mori adir el vero Baino suo baroniziua confortando Re grandonio con vn'haston desero Terso gaino se va alui aproximando Con furia moso quel pagan altiero Del baston feri gaino senza falo Al suo despeto lo zito dacauallo

Essendo gaino asírio periglio
Uerso de pagani molto streto
Uerso el padre reguardo el silio
Ton lo posendolo sofrir grisoneto
Uerso grandonio siriuolto el ziglio
Eridando alui pagan maladeto
Sardate dami disse afermo el stilo
E sopra lelmo dun colpo ferilo

Delelmo netalo quanto ne pière
Sfendendo el scudo spada evesta
E tanto surioso el colpo vesere
Che alcaualo del pagantaio la testa
Srandoio vacato co lo baston sedesele
Egrisoneto la persona adesta
Aldespeto ve pagani zente ladre
Diede yn caualo againo suo padre

Monta suso charo opadze mio

E non pensar mai piu falimento
Fo te asaper chel despiaze adio
Quando lomo sa mal pensamento
Saino monto che staua in gran rio
Tura dene pesar mai piu tradimento
Fra questo tempo el magno re carlone
Chiamo re salamon el bon doce

Con uinti milia mando ala bataia

Or qui vedese el siero comenzare

Lelanze rote elespade che ben taia

Oldinascle braze pin calare

Ultimamente quella ria chanaia

per sorra li besognana rinotare

Uedendo questo marsilio despagna

Lore in ainto con so zente magna

Sopra christiani vano pagani amorire Qui era gaino salamon edudone Lhe questi tanto non poteano soferse Se non che inquesto semose carlone Dauanti tuti a non mentire Lridando sorte astolso de re onte per mi se des fara la zente sela Sazendo colpi con sua pomela

Eucramente astolfo percose

Lome bomo desideroxo donoze

Done vedea le schiere piu grose

Apreso el danere mostro so valore

Limperador de christiani semose

Turpino eialtri insieme con suroze

Ferendo sopra marsilio e i pagani

Christiani li vien taiando come cani

Marsilio e balucante elargalia
Brandonio bianzardin emalzarire
Manadozo elepantino incompagnia
De cozdona malzarire esuo amisi
Quanto ponon zascadun sinusa
Suzendo per monti e per pendisi
Carlo mano con suo colpi grauanti
Liseguitaua eziua atuti auanti

Credendo piar marsilio de spagna
-per auer el cugnato segondo
Warsilio suse per la gran campagna
Tuta la sua zente era mesa al sondo
Balugante pianzendo se lagna
O macometo signoz mio socondo
-per che descrit la tua sarazinia
Dauanti tuti suze lo re argalia

Aldinase le crida el gran rumore
In sina al campo del gran durastante
Dicendo pagani cebo lo imperadore
Contra de nui vien per triuigante
Durastante con superbo core
Adarme adarme con voce tonante
Oldendo quel dito el siero ebiarione
Quel siero pagano larme domandone

Uolo che sapiate che son lustre esidate
Laudiate per mano de quel dio
Ulgano in lo inserno temperate
Lon laque calde che mai non mosso
Armato chiarion con suo bontate
Da durastante tosto se partio
Sopia un destrier couerto de masa
Qual si rechiede asi sata batasa

Apreso lui so lo re otonelo

Re de damasco e re de soria

Re aschano ancora con ello

Apreso re anzeliero de barbaria

Re de la tana ede serusalem in quello

E mosese una gran parte de baronia

per la polucre non seuedeua lume

paso chiarion coredo apreso el siume

Pafato el fiume el papa vefarazini
Reargalia per nome cebiamato
Larlo lo fiegue con nostri paladini
Cbiarion largalia ariscontrato
Tanto el fiume fuzendo per li confini
Cbiarion lo vete ebera intoznizato
Lrido el fete gran re sarazino
Rispose largaisa ebera vicino

Largalia papa vogni pagano
'Re'marfilio falfirone balugante
Son mie nepoti e io fon loz barbano
Lbiarion oldendo tal fembitante
Del fiero caualo zitofe al piano
Ellargalia fe inzenocbio vauante
'perdoname non te cognofena io
Sei auicario ve macon nostro vio

De ourastante son carnal fradello
Dise largalia tu sei el benedeto
Chiarion dise signor chie quello
Che tanto al siume te siegue sistreto
Largalia dise el porta el zerchielo
De tuta christianita come to deto
Con to licencia signor von verso lui
Zuantiche sia note menerolo dauni

Evito questo sul canal se vn salto
Saltato so, el rechiarione
Larme son lucente piu che mai smalto
Litose nel siume e tosto el pasone
L pagani lo siegue sempre visalto
Lhiarion pasa e carlo se voltone
Limperador corsi tanto ananti
Li suo baroni son adrie tuti quanti
Sinisse lo cantare

Q Uel vero dio sufto e manuelo
Dal qual procede ogni grae bene
Ela fo madre cauose el gabrielo
Che noue meifi el portafti fensa pene
E ansoli tuti arcasoli con canto bello
Eli altri fanti come se conuiene
Che per mi prega lo spirito santo
Che se secora del suo santo manto

Equanto più poso lo voio pregare
Umelmente con venotione
El suo siolo che interra aue amdanare
Aprouar morte egreue passone
Per la umana natura saluare
Sul santo legno senza rasone
Maria ezuane li seze gran pianto
Or uoso tornar al mio lasato canto

Quel re pagano che uien contra el fiume Uedendo che chiauar non li podea Lhiarion pasa che ben non uede lume Recomandose al fiol de maria Lharlo re comera suo costume Sopra lo scudo el pagan lo ferso Quando per terra alorazitolo Quel re ualoroso presto piolo

rbano

ate

aio

streto

vielo

eto

foldi

Dann

0

ai (mah

lto

ae bent

Comandamento feze ala so zente

Le tosto lomenase adurastante

Prepo elo re de cristiani posente

Adurastante menolo dauante

Le tristiani sparsi ueniamo tostamente

Re marsilo el fratel balugante

Azonse al siume e oltra pasauano

Brandonio ebiazardino el scontrauao

In questo zonse el campo de christiani
Baino eso zonte semese sul monte
Naimo uedendo quelli ati strani
Clerso oliviero alzo la fronte
Pasato el siume aveano tuti pagani
Laquantita non sarebe conte
Avanti note paso re durastante
E dapo lui le zente tutte quante

Maimo ful monte egaino ala montagna
Durastante eso zente arente el siume
Ala pianura che larga emagna
Trauache epausoni al gran uolume
Christiani tuti al forte se sparagna
Pagani insieme el campo lor costume
El lume vel sol ormas e manchato
Da ogni parte ognun era alozato

Uenia la zente de marfilione
Suzendo reduti in sieme
Con durastante al pausone
Le bandiere luze carge dezeme
Daun canto namo elastro gainelone
Batata nouela ozmai preme
Durastante al pauson prece adire
Sate che carlo dauanti de mi venire

·pagani al suo vito nescuno mancha
Dananti alui menaro carlo mano
Ancora aindoso larmadura francho
Saluo che lelmo limperador romano
Durastante ala sua barba bianca
Subito porse la sua vreta mano
Disendo questa tua barba canuta
Lhe sa tremar pagania tuta

Dela qual barba ne cauo certi peli
Lbe zascun in man lie romaso
E visse acarlo veli veli
Tu sei ozmai ezonto ario caso
Carlo crido oime vurastante eli
Chiarion vete chel ato maluasio
Uerso vurastante rato cozia
E visse fratelo tu sai gran vilania

Sazendo onte así fato signoze

Libe simel mai non porto cozona

De ciristianita elustro imperadore

De costui solo el mondo ne rasona

Per quel macone achui pozti amoze

Libe si tal ato fai piu aso persona

Pzesente mi non tel compozterone

Jo lo piai non e tuo pzisone

Epoi visse a carlo fiol vepepino
Imperador non auer paura
Sin che la mia persona te visino
Che la mia spada che ta segura
Carlo oldendo persar el sarazino
Mocrecomando auostra fede pura
Ton camperai crido vurastante
Chiarion visse si fara per triuigante

Clenite mecho imperador carlone
Al vespeto velozo tuti quanti
Coneroue al mio bel pauione
Durastante vedendo tal sembianti
Clerso chiarion parlo tal sermone
Fratel mio caro si lo menar piu auanti
Prometote ve non isar piu vilania
Per vostro amoz li saro coztessa

Durastante a carlo chiese perdono
De lato che li fece de la barba
Dicendo alui imperadoz bono
Esclte piaze notar el mio reuardo
De qui auanti mia persona reuardi
Imperadoz de zente gaiarda
Se mio fratel mambzion me daras
Laserote e guerra non ti faro piu mai

Dente son viuo atua persona
-prometero de non sar piu guerra
Uenga mambrione auanti mia cozona
Respose carlo mano che non erra
Uostra parola me par molto bona
Uostro fradello epzeso in mia terra
Andar non poso el mio baronazo
Respose durastante manda yn mesazo

Qui non e nesuno de mia zente
Dise carlo ozchi dezo mandare
Durastante respose amantinente
Per questo imperadoz non dubitare
Piazati mandar yn mio seruente
Carlo respose questo bene me pare
La zente pagana za non se infenta
A carlo pozto carta non tenta

Carlo scrise propio con suo mano
Thelo suo dir cusi ordenato
Ati conte de maganza gaino
Clui me sete parente e cugnato
Machario vio stratel soprano
El qual in parise io bo lasato
E per camparme de questa prisone
per mio cambio mandame mádrione

Edepresente cauate altobello
Armato nel edristian campo
Pero che aspetiamo laiuto ria p ello
Contra pagani faremo nso campo
Sata la lettera e serata con saselo
A quel meso lade limperador franco
Durastante li comando che landase
La lettera e lo sasello imostrase

El meso pagano sese despartimento
Sopra yn caualo semese per lo setiero
Al campo de namo sano comenzameto
El duca namo yete quel mesaziero
Tolse la lettera con ogni sentimento
E poi chiamo dudon e vliusero
Lezendo el tenor de carlo mano
De questa lettera che lui mada againo

Chiamo viluiero edife carlo fe infida
Piu de gano cha domo del mondo
Se lui sapese el parlar che lui crida
Ello udia che carlo susse al fondo
Ulerita ebene de gaino se desida
Tion lo tinerebe de sigan pondo
Per esser lui de chistiani signore
doi se volto aquello ambasadore

Mostrata lí aue la preta via

Baino e sua zente staua sul monte
El meso pagano tosto se partia

Namo e viuier prezo la fronte
Del falso conte sapendo la folia

Traditor sprezuro pien pe vnte

Mandar seuol per monte e per piana
Un meso amachario pe lusana

Lbe de presente traza altobello
Dise visuer la sate ame fare
Tosto manda vn so scudier bello
E tostamente lo sece montare
Sopra dun caualo tuto morello
Dicendo non star de spironare
Sel caual more echo arzeto e oro
Lomprar de li altri e non sar dimoro

Diamachio come carlo epiero

Lbe altobello trazi ve piisone

El zoueneto ve valorazero

Per comandamento ve bon carlone

Elo scudiero el parlar intero

Salto acaualo e tosto se inuione

Quando lopuol verso parire vestranza

El pagan e zoueneto againo vemagaza

Emonstrolidaletera elo saselo
Basno lalese edise oza e tempo
Scrise vna letera amacario so fratello
Daparte de carlo li sa comandamento
Libe veduta la letera altobello
Sia in picato sensa restamento
E poi comando aun scudier che monti
Dasa piani vale coste e monti

· lo feto

nengano

431070

ntimeno

ero

ano

daagan

ul'crida

fondo

fida

ndo

1016

idore

ionte

te ia Zanto che zonse amacario veluna
Che vela letera saza elcomandamento
sun caualo che ogni moti li par piana
Mando quel vasalo senza restamento
El sazelo elaletara manda sana
Uerso parice va senza salimento
Questo meso ve gaino vepontieri
Zinanti lui va quelo voliuseri

Costoro canalca zorno ela note
Quel onliniero sempre pasa ananti
El zielo ela luna estele elesuerote
Contempi sieni stando tuti quanti
Li voi scudieri con mente venote
Spese volte mudano aferanti
Quel onliniero vuna matina
Zonse aparice quela zita fina

Del bel palazo smonta ala scala
Aduno anelo atachato aun anelo
Prestamente retrouose in sala
Doue de zente era un gran ballo
Acaminar costui si non sala
Macario piu chiaro che cristalo
Tosto lo cognosce edise che nouela
Disse lo scudiero ni bona ni bela

Imprission e carlo nostro imperiero
Prepo lachiarion edurastante
Onde memanda qui per mesaziero
Che altobello zouene in fante
Da ozi inanti non sia piu prisoniero
Aza caualo elarme tute quante
Disse machario poue elo sazelo
Eltramente non laso altobello

Respose el mezo non o sazelo niente
Disse machario ai falso traditore
Tu vien per inganar nostra zente
Disse preso carlo imperadore
Inpicato serai tosto de presente
In sala crido co gran surore
Sate che questo sia impicalo
Lo scudiero laldi sose inzonichiato

Per vio merze scudier so di marchere Uliuier el gran signor ve viena Lui so quel che me tramise Machario vise tupozterai lapena Un baron se parti senza sar contera Doue sta alda con la faza serena Jozenochioni auanti lei semise El sato aponto quela vona visse

E come carlo mano era piato
Da queli pagani de fora lo vero pare
Lo scudler doliner ania mandato
Lbe altobello se debia deliberare
El traditor de machario a ordinato
Lbe tostamente se debia impicare
Se non asuti dona quel donzelo
Morira el scudier de to fratello

Alda vadoía quasi vene ameno
Oldendo 30 che quel baron vicia
Sa aconsar vniricho palasreno
Sola soleta semese per via
Uerso el palaso con viso sereno
Tuto el populo vriedo li cosía
Uedendo andar tanto freuosa
Driedo li vano lasando ognos cosa

La vona e vesimonto alaschala

Q quanti sono che alpalasreno cosse

Aldabella zonta su la scalla

Alta la testa e niente se tosse

Lrido amachario la tuo mente salla

per superbia li lapzi semosse

Ando amachario edise o traditose

Faras mosir yn mio seruitose

Elo scudiero la vona ben cognosea
Staua in zenochioni con ligate mano
E lacorda al colo veramente auso
Ulerso alda vise humile e piano
Wisericordia cara vona mía
Che non mocida el fratel ve gaino
Alda se mose la vona soprana
Prima la corda li leuo ve lacana

Epoi le mano alda li vesosse

Dise machario, alda ve non fare

La vona verso machario se volse

Dicendo se me fai piu corozare

Cotal parole amachario reuolse

O traditor se me fai cridare
per parise vignera el popul vogni cato

Farote qui taíar tuto quanto

E quel scudier la vona menone
Adespeto de machario de lusana
Dreto va verso quela prisone
Doue e altobello persona soprana
Le guarde se mese inzenochione
Ben venga el sior dogni christiana
Doue son le chiaue dise alda meledate
Le guardie stano tute inzenochiate

Alda vete vno che in man letene
La vona tosto le tolse de mano
Le guarde dise macario ma dara pene
In questo lamoier de carlo mano
Lon done zonse che adalda vol bene
Alda crido questo fratel de gaino
Dessa la rpianita senza rasone
Ala imperatrice come el sato contone

Alda ala imperatrice fe reuerencia
O vona mia tu non'fai el defeto
Limperador nostro visilencia
Dal popul pagano emolto streto
O ando vn meso e machario lo snia
Per che vonanda el franco 30ueneto
Eltobello che'al campo mandare
O achario vosse el meso impicare

Respose limpatrice sero per tuo aiuto
Echo la mia persona csilazente
Da poi che carlo e astrio partito
Escha de prisone el zouene valente
Alda respose zascuno stara muto
Le prisone auerse pianamente
Per che aprire non la pose si piano
par che la sentise li voue el christiano

Allo aprir vele vite porte

El gran rimor fenti altobello

Dife costoro vengano p mía morte

Ai fortuna misero orfanello

Questa morte me vuol tanto forte

O troiano caro mío fratello

Quando la mía morte sentirai

Son certo che ve voia morirai

O valoroso e franco contè orlando

Lampastime de mano de valerano

Quando de la vita era apso elbando

Aime renaldo sir de montealbano

Morendo el colpo el spirito volando

La mía memoria laso in vostro mano

Eli valente dona aldabella

Odiscricordia amia vita topinella

Alcrido de quella voce quela zoueneta

Tosto rispose o zouene valente

E come dise alda aspeta aspeta

Cauerote de la prison dolente

Altobello aldi la voce perseta

Clerso la dona crido dolcemente

Real alda auni merecomando

Per amor che portati al conte orlado

Che me campate daria sentesia

Prima chio mora tanto zoueneto
La dona desende ata sua presentia
Dale cadene la dona lo uete streto
Non dubitar per suma excelenzia
Alda noltose e chiama un naleto
E si seze negnir alsuo comandare
Ealtobello seze deslegbare

deneto

are

care

ente

Poi chel zouene fo desferato

Tuta machata se sente la persona
Simal ania ebunto e manzato
Chade in terra ananti la donna
Alda dezo li parse gran peccato
E disse done la tua sorza bona
E piegose la dona e con la man la fera
E per suo nertude lo leno da terra

Econ le braze lo strenzea alpeto
Ultimamente lo conduze ala scala
Alda per forza sostien el zoueneto
Dela prison lotrase che non fala
Leguarde ognuno stana quieto
Alda zonse in questo innela sala
E acompiatose dagalerana speratrize
Wacario crida etal parole disse

Alda questo sapera el conte orlando

Locl suo bonore poco tu si sas

Respose alda al diauolo terecomando

Ora sa pezo che tu saperas

Oacario seua forte scorozando

Jo te saro sentir dolenti guai

Lon le braze al peto el tien streto

Zoro per lascala neua con el zoueneto

Adaspetarla staua un caualiero
Ladona tosto lo feze vesmontare
Sopia limese el zonene altiero
Elei sopra el palasreno aue amontare
Apieso quel scudier vulíniero
Alpalazo ve orlando aue arinare
Lon altobello alda si vesmonta
Su per le scale in sala so zonta

Una camera con cortine voro
Sece ordenar sensa restamento
In yn rico leto con yn bel lauoro
Altobello seze metere ventro
Con tre scudieri vel suo concestoro
Leuato el zouene su el vestito alecto
Per non portarlo ne bruto ne ontoso
Apparechiar sece yn bagno precioso

Mudo nel bagno costoto topose
El souene eba patito gran vesecto
Le membre sue cheran si sangose
Dumiliose del bagno perfecto
Li tre scudieri sa nullosascose
Ognuno in bocha li mese conseto
Reconsortando el souene sino
Poi li va abeuer vun buon vino

Sinisse lo cantare

Sous dei gtollis peccata mondi
a Dabi mercede de christiani
Et di tua gratia signoz minfondi
Dacapo aipedi le braza ele mani
Chio posa dir le bistorie ioconde
Del christianesmo eda tri pagani
Secondo cho tronato i le legende
Aprite le orechie che ognuno intende

O signor mio la tua bumilitade

Tu la monstrasti edeuentasti agnello

Per te e saluata la christianitade

Tornasti bianco mansucto ebello

Or mai gran minogli imprestare

Che sapia recontar del donzelo

Elquale alda la facto colegare

Dormai ala mia bistoria yo tornare

Reconfortato nel lecto elposaro

Lbe piu mesi auia dormito interra
Tlela pregione con tormento amaro
Altobellio liochi chiude e serra

Tuto el zorno el zonene caro
Dormi selmio dir ponto non erra
Alda di lui piu volte vol sentire
Dicendo lassetelo pur dormire

Lalato elfol pero chel tempo el meña Leuo la luna ne laier ogni stella La tramontana polita eserena El carro voto volto atondo quella Apparechiata su la rica cena Lon caualierse vone alda bella Tie la camera vene al suo leto Ancos vosmina el nobel soueneto

Elo gran lume zetaua splendoze,
La vona vise quanto ai vozmito
Tosto lo preise per li capelli vozo
Tiro si fozte che laue sentito
Ereuegliosse el polito thesozo
Uede alda eso tuto smarito
Chera nudo e non vise piu oltra
per vergogna se mise soto la coltra

Alda aue psto bono intendimento
Tirose in priedo e si sece venire
Del conte orlando yn bel vestimento
El zoueneto tosto sece vestire
Poi che indoso aue la pobamento
Uene la pona con bel proferire
Esalutolo con belle vinade
In questo mezo come el pir sespande

Altobello vise o aldabella mia
Dio ve merita cotanto bonoze
Quanto per me giamai non pozia
Meritarui e sempze seruidoze
Me chiamo vostro voue chio sia
Le done io serue co perfeto amore
Lon sue parole lo confozta etoca
Metendoli ella viuanda in boca

Era lo barone tanto indebilito

Lhe agran fatica potena mangiare

Alda vicea tu mi pare imarito

Ormai ti voio refutare

Per campion me tedie el mio marito

Quando abzana manesti arifrancare

Per poco tempo che sci stato i pregioe

Tronar mi voglio vnaltro campione

Rispose el zonene o dona zentile
Rason auett po ebio non son degno
La stera pregion ma fato tanto vile
Mic sorze son surite agran disdegno
Sa sui superbo mo sato bumile
Indebilito in piedi non mi tegno
Respose alda date bon consorto
Souane ardito che sei a bon porto

Ep

Et

Secelo manzar e poi nel vormire
Areposo altobello poi laue lasato
Alda auc ben tosto comandato
Caualieri e scudieri al suo scruire
De zorno in zorno lauia visitato
Tanto che sece el zouene guarire
In capo de sei zorni vsi del leto
Alli diece so ardito e perseto

Essendo in se tornato el souene doto
In senochioni ad aldabella apare
Dona se so learme mi pto diboto
Alla batasa mene volo andare
Respose alda ancor giorni octo
Toso che debi chi reposare
Also che ritorni la forsa tuta
Pos al partir daroti bona conduta

Tanto stete chela fozza e la virtude
Retoznone al zouene valente
Alda rechate le arme foza, tute
Del conte ozlando un caual cozente
Lon sopza veste amaia pzouedute
Simile caualo fra chzistiana gente
Baron ni caualier caualca ni toca
Saluo chera un poco dur de boca

El zouene non troua loco

Tanto auea doglia del partire

Lo star in parisi li par suoco

Alda cognosia el suo desire

Che afar la gran bataia liera zoco

Dise la dona voitu pur zire

Si respose con sermoni adomi

Alda il tiene piu de tre zomi

E poi vededo che oramai il tempo
Alda chiamana altobello zoneneto
In fala fece venir fuo guernimento
Dicendo almo zonane perfeto
Poi che oipartire bai fi grantalento
Echote coraza el fhergo chazineto
Con el nome de dio fia el tuo andare
Con mie mano ancor te voio armare

degno

ato

lire

rire

010

ente

003

003

Altobello dise non madona mia
Lotetome che me arme vn tuo vasallo
In questo alda prese larme giulia
Auasti altobello piu chiar che christalo
Ingionochiomi la dona sentia
Scarpe e spironi li mese senza fallo
Eambieri cosali come il vero sergo
Epot in doso li mese lo shergo

Etsimilmentearmolo vele braza

Adaldabella col suo viso piacente

Ancora limese la forte coraza

Manege e salde al zouen valente

La sopra vesta che li paganimenaza

El campo rosso la croce bianca lucente

Alda li mise in testa el bazineto

A altobello zouene ben perseto

Spadae cloche alui belognaua
Poi che armato fu altobello
De ogni arme che al mestier gioana
In zenochiossi el nobel zonenzello
Preselo per la man e su lo orizana
L'he contandate o caro zosello
Pervoi mia vita i gsto mondo apello
Elda respose o franco pamisello

Jo viprego o zouene garzone
Per mio amore non vir cordate
Se carlo va fato star in pregione
Jo voio che a ziaschun perdonate
Econtra la zente ve macone
Lira vostra tuta vendicate
Equesto sia solo per mio amore
Siate al seruitio velo imperadore

Respose altobello chera inzenochiato
D cara vona poi chio mi batizasi
Per anior ve quel vallion sbarato
Sidel ve carlo so sui sempre mas
Jo salas e lui ma ben castigato
Gerso vi me rason auuto asas
Pero chio comesi tropo gran sallo
Jo son suo seruidore suo vasallo

Questo piaque a alda zoueneta

Odendo tal resposta vel zoueneto

Ditesta si leuo vna zirlandeta

Lon le sue mani sopra el bacineto

Di altobello la vona si laseta

Di perle lauozato e voz perseto

per mio amoz questa pozterat

Lampion mio sei sempre e sarai

Altobello fe nel viso mutamento
Di vergogna tuto rosesaua
Alda dise non auer spauento
Presel per man esu el drisaua
Contra pagani mostra tuo ardimento
Unaltra cosa ancoz si ricozdaua
Fa che te sia amente altobello
per mio amoz visuser mio fradello

Respose el souene alta maestade
poi che sei nata di sangue sentile
Jo vi prometo con sede cueritade
Tel mio core ho sermato tal stile
Ton tornar mai su parisi la citade
Questo si vicea con ato vinile
Senza tuo fratel marchese visueri
La vona viede licencia al caualieri

E lo scudicro vuliusero apresso vello per mostrali el vrieto camino El 30 uene salta su el canal morello Elo scudo imbrazo quello matino La lanza el ferro lustro col penello Elda a vna senestra vi marmorino Tel partir el 30 uene linchina asai Ella sua vita non si vedi piu mai

De paririst parti trouo la porta
Altobello neusi con lo scudiero
E tal parola el zouene bebe porta
Fratelo tien el piu curto sentiero
Auanti che sia la pagania morta
Biongere possa carlo imperiero
Amonstrar ilcolpo demio brazo forte
A mile pagani e piu daro la morte

Lassa far a me visse lo scudier soprano

Tuti vo ne uano perlo gran sentiero
Jo non ve vissi vel messo de gaino
Che zonse dapo quello dultuiero
Quando il sazello a macario de i mano
Disse macario tu se bon messagiero
Per lacana lo sece impicare
Si che a gaino non pote piu tornare

Pacario ancora fece magagna

per despeto de alda edaltobello

prima campo falsirone despagna

E mambrion ancora con ello

poi feze impicar tre guarde con lagna

Lassamo stare el traditor fello

E torniamo ala infinita possanza

De altobelo che a preso baldanza

E reguardado altobello le tre boste
Questa di durastante al pian sul fiume
Di gaino laltra al monte ecoste
Sulo pozo naimo sta per suo volume
Altobello con sochi seze poste
Disse elscudiere che pieno di costume
Lhe campo son questo e quel di naimo
Quelle di carlo e questo edi gaino

Dora andiamo alcampo di carlone
Altobello disse per la mia lianza
Sia non vo aguisa di poltrone
Primo intendo romper questa lanza
Elo scudier duliuier bergognone
Disse non te meter intal danza
Di vostra ucnuta non sano ebristiani
Solo non podete contra tanti pagani

Al deto delo scudiero altobello
Respose questo non puo rimanere
Aneder daro al popul sello
Sel mio corpo ba niente podere
Tor me aspecta aquesto albossello
Rotta la mia lanza so faro padere
Ritornar ate tosto me vederas
Lo scudiero pisse quarda che sas

211

DOWDAND

100

Edi

TUTOOR

西田とりいる田田

Respose altobello tosto fon ritomo
Mosese alora per veder berbeta
Uersoe pagani che stano nel contomo
Su leimo porta quella girlandeta
Che li vono alda col viro adorno
Sopra lo scudo ela lanza streta
Per vostro amor oreal vonzela
Per mal me aspeta quella zente fella

Edito questo el caual ne va via

Lbe mai oselo non vola per aiere

Laguardia feze el re ve turchia

Lon molta zente che la a compagnare

Soto loscudo altobello ne zia

Quel re pagano leuose afrontare

Emato verso el zouene spirona

Sul lelmo pozta labella corona

Soto lo scudo el zouene fiferra Diffe altobello o fozella puliniero Lalanza bafa espiega elpenelo Lome colui cherra maistro de guerra Quel re pagano viene verso veloi Rescuntrati funo che non era Donosi vo colpi el pagan ealtobello Lo re pagano la sua lanza espezaua Alaitobello adoso lui carcana Alincontro alpagano altobel viene Diffe altobello o forela poliniero Dela pregione edele fiere cadene Doue me feze ponere limperiero Clui me trazesti di cotante pene Adespeto de macario di pontiero Dona mia cara acui volo tanto bene A questo re pagan che coze si fozte Al primo colpo lidaro la morte

Al mezo el corfo insieme sicontraro
Densi vo colpi con li ferri nudi
Segondo che turpino scriue chiaro
Etuti adui partiron li scudi
Dise altobello tu none arai riparo
A colpi mei micidiali e crudi
E senza ponto fermasi la lanza
Pasogli laste per mezo la panza

inere

e fal

beta

ela

entefe

Ona

pieno piero piero piero priero o ben Lade quel re lo trafe de fella
Lade quel re su la verde berbeta
Altobello passa che la sua lanza a quela
Sanguinosa in mano felaseta
Uliua recarlo e ozlando e aldabella
Lbe su leimo mi pose la zirlaneta
Lon le su mano senza alcun disuaro
Assazini convien che coste caro

Edito questo vnaltro pagan afronta

Che mozto lo se cascar al piano

Poi aunaltro li mostro la ponta

Eridando auoce viua carlo mano

Ton piu chera la sua lanza zonta

Dolozoso sacea ogni pagano

Donadoli mozte con polozosa strida

In sino al cielo omai ya la crida

Piu de cii olcife con sua lanza ponzente De sarazini quela zente ladra Cridando viua re carlo posente Icozpi mozti roman per la strada La lanza rompe el zouene valente In man sa recbo la taiente spada Un gran pagan feri sopza el bazineto El capo li diuide in sino al peto

Aduno altro taio poi latesta

Bunaltro el capo del collo

E alaltro taio la costa senestra

Qual feriua de vita priuolo

Come dragone va per la foresta

El prato 3a de sangue era molo

Ai sieri colpi del 3ouene altobello

Li sarazini susiua dauanti ello

Solo per far ve lozo vita scampi
Thon posendo sofrir sua posanza
La voce erimozi fra li vo campi
De naimo e ve gaino sir maganza
Uledendo sarazini che menaua vampi
Dicendo rpiani tuti per lianza
Che aucedere ciascuno so cosso
Chie costui che ze da secosso

Baino con sua zente sta sul monte
Cledendo ferir quel baron gaiardo
Suzia sarazini vauanti suo fronte
Dise fra se costui sera renaldo
Queramente quello oriando conte
Qual ve rpiani sie sternardo
Lbe per veder sara stato nascoso
Eno se mostra nelo stormo pericoloso

Qualonqua viloz fia else vitozia
E liberato fera limperadoze
Seio stefe qui per vna vanaglozia
Jo faria poi chiamato traditoze
De rpiani perpetual memozia
Jo non intendo perder mio honoze
Ziuedo namo chzistiani aconzare
Tuti in arme per bataia fare

Saino aconsa fua sente tuta quanta
Sopra del monte licanali apoco pafo
Ora torniamo ala sente africante
Altobello li mete infracafo
Questa nouella core adurastante
Da vno farasino che fu de vita caso
Con vna gran ferita sula testa
UDorando la nouella manifesta

Ecusi parlando mo to cade in terra
Lridando signoz vostra zente aidate
Uno solo ppiano zesa tanta guerra
Ebe vna parte apezi ataiate
Luti li ocidera questa sera
In questo suo parlar in vno stante
Dauanti ourastante cade mozto
Re purastante neaue desconsorto

Ecote vnattro con lo brazo taiato
Laltro auea taiata meza spala
Dauanti adurastante inzenochiato
Per parlar la voze sili fala
Ognuno cade mozto reuersato
Apiedi suo riuersi oi vala
Durastante crido alora con gran freta
Detal onta intendo sar vendeta

Uengano mie arme crido quel rio
Per adefo taso dela sua natura
Lbel elcoz siero chaloza lo desso
A far tanto siero aspza fornitura
Se durastante adorasse dio
Omo del mondo non porta armadura
Lbe asua forza auesse contrastato
Unaltra volta diro comera formato

Durastante armose echiarione
Ere otonelo ere anzelieri
Ere marsilio ebalucante sone
Largalia epagant caualieri
Sopra loro cauali ognun montone
Ala batala vano volentieri
Durastante e tre re de corona
Dauanti atuti costoro sperona

E ucteno quel 30uene altobello

Che 03idendo ua pagana 3ente

Acui parte elmo acui 3erchielo

Armadura non li ual niente

Disse ourastante chie quelo

Che de nostra 3ente tanto dolente

Durastante e chiarione alora semose

Warsilio ebalugante con lanze grosse

Corendo questi re pagani quatro
Clerso altobello nobel zoueneto
Sascun vi loro par vrago infiamato
Largo lisano la zente ve macometo
Li quatro re ziascun ebeno tocato
Sopra lo scudo vel nobol ualeto
Morto laueriano senza altro falo
Seno che soto li cade elcaualo

Esendo altobello alora caduto

presto leuose con lo taiente brando

Sentendos asirio partito

Re ourastante forte uergognando

Dise macone ve chio abatuto

Sosse non e oslando ne renaldo

Siamo quatro re de popul pagano

Abiamo babatuto vno solo chriano

Ben se vouesemo vergognare
Dise vurastante aziascuno
Tal quatro volendose apzouare
Astar con lo scristiao estendo solo vno
Iloz cauali ebeno auoltare
Laso altobello fra lo popul comuno
Alipausoni torno senza falo
Questi re vesmontono vacanalo

Che

I

Chi

Pagani intomo al zonene guerero
Serendo sopra elzonene suerero
De vituter semose quelo sendiero
La done natino va corendo elo
Cridando secorete al canaliero
Per che quelo elo zonene altobello
Come vedete amal partito cosso
Lui mozera se non li dati secosso

Oldendo velo scudiero la gran voce

Che lui e altobello e naimo tuti cote

Cliuir elo vanere veloze

Seredo isarazini agran furore

Cridando quello che mozi in croze

Apreso carlo mano imperadore

Ticla batasa entro vudon santo

Sopra pagani serendoli tanto

Aquatro colpi oudon rope la lasa spesata

Per terra seta quatro mosti pagani
In mano seraco sua masa ferata

Rompe capeli ebacineti sini

Zento epiu namaso quela zoznata

Dananti lui suse li sarazini

Dudon passa fra quel popul felo

Zanto che sonse vouera altobello

Sinisse lo cantare

rando

o folon

COMUM

11140

lo

diero

elo

ero

cobelle

:010

cosfo

n 7000

tuticou

cross

losé

110

- Er fanto apostolo di sesu fradelloa
  Lbel sue santo corpo zase i galicia
  Fra tuti li altri so el piu bello
  E sempre amana la sorte insticia
  Ton credo mai che lazolo gabrielo
  E con lo bon sesu anese tata amiciria
  Jacomo santo la zente lo chiama
  Per tuto quato el mondo a gra fama
- Lasamo alquanto sacomo stare

  Ebiluisita e folto de colpa e de pena

  Ela mía bistoria me conusen tornare

  Per dir meso me conusen piar lena

  Siche ve piaza gente ascoltare

  Che vela contero molto bene epiana

  Elasto apostolo io voio pregare

  O idía gratia chio torni al mio catare
- L'enia in mano benche fose abatuto
  L'enia in mano benche fose abatuto
  L'ecolpi de la sua spada non sa fallo
  Tristo colui chi dauanti sie venuto
  Dudon pasa piu chiaro che christalo
  L'esto compagno io tidaro aiuso,
  El despeto dela gente despietata
  Ellui sacosta con maza ferata
- Aofto intomo li fece far piasa
  Altobello nede el caro compagnone
  Rengraciolo con la chiara fasa
  Apreio fi era el fo canal montone
  Mostri rpiani seguitana la trasa
  Dalaltra parte li era gainelone
  A ferire con suo baroni esente
  Sacendo molti sarasini dolente
- Christiani e sarazini mescolati
  Sono insieme ala pianura al prato
  Tri baroni nea molti mal menati
  Esi crido utua dio giorificato
  Dudon eultuier epaladini serati
  Altobello cra forte afatigato
  Dala bataia usi el zonene adorno
  Done laso lo scudiero se titorno

- Mon lo trono perche sera partito
  Del bon caualo in terra se seta
  Altobello souene ardito
  Acolegose su la verde berbeta
  Piando fresco se so adosmito
  El caualo pasendo si lo speta
  Lasamo dosmir quel souene de vaia
  Tosnamo aqueli che sa bataia
- El duca namo signos di bauera
  Ciliuier el dancise edudon santo
  Oro e siama desa los bandiera
  Serendo sopra sarazini tanto
  Egaino de magaza con sua sebiera
  Sorte combatea dalatro canto
  Esarazini se mose in suga
  E per paura chi so ne larme suda
- La'nouella pasaua adurastante
  Alchiarione otonelo canzelieri
  Signozi vostra fede africante
  Per la virtu de chzistiani caualieri
  Alozo non valemo duo bisanti
  Pagani fuzi piu che volentieri
  Che non sano ianegli atal mainera
  Qni per laire vede laquila nera
- Saria mai vegnuto orlando

  Libe veise almonte e porta durindana

  Libe nra gente va tanto sibaratando

  Sali surir per monti e per piana

  Elo e colui chel mondo menazando

  Renaldo de la gente soprana

  Queste parole dicia durastante

  Deserta ha la cara dulinante
- Lon superbia sezeta lelmo in testa
  Apparechiar se sece yn gran caualo
  De maia couerto e vozo soprauesta
  Le sue arme lucea come christalo
  Ne lo pauson menaua gran tempesta
  Adarme core ogni pagano cuasalo
  Re vurastante sopra el caual monta
  Lo scudo in braza la lanza con la ponta

Reanzellero apreflo re otonelo

Re chiarione el gran re aschino

Re vesoria ede vanuasco con elo

Re manadoro ere lepantino

Re madarante egransalas o burelo

Re manazarire lo siegue per piano

Re marsilio ebalucante in compagna

Re grandonio elargalia despagna

Tuti acaualo montano costoro
De pagani rezi ecapitani
Loro sopraueste rilucente edoro
Scudi in brazo loro lanze in mani
Re vurastante seuolto fra loro
Dicendo se volto amisi mei soprani
Tuti meseguitati aquesto trato
Epiarete quanti so ne abato

Elera sopra vn caualo meranesoro
Teribel cosa sera anedere
Quel corsser vela boca spinoro
Liscramente non sepuol tenere
Soto lo scudo se copre quel poderoso
La lanza basa per sar suo vonere
Done lonete la mazore calca
In quela parte vnrastante caualcana

Eptimo che rescontro su re salamone
Lhe signoregia tuta la bertagna
Durastante vn colpo lidonone
Del caualo labate sula compagna
Anino anoli belezier otone
Anzelier anzelino li sece compagna
Ricardo eturpino interra so destesi
Pagani core adosso eaueli prexi

Queli re pagani apresso li core
Queli re pagani apresso li core
Durastante feri astolfo vingilterra
Dacanalo labate agran furore
Balucante emarsilo lo tiene esera
Al panion lomeno con remore
Estendo 30nti costor preconi
Carlo mano cognobe suo bazons

Apianzer comenzo a gran pietade
Limperador dize o alto dio
Jo gran pericolo e tua christianitade
Se non prouedi aquesto ato rio
De falo signo per tua vmilitade
Tornamo adurastante chenezio
Serendo fra la nobel compagnia
Adate pesiderio de lombardia

chet

क्रिकार प्राप्त का का का

おいるのである

日の日の日の日の日の日

Che

エルないこれなど

afa

Eli Si Eli Ch

Ede guascogna abate re ugone

E poi abate guido de bertagna

Per terra zeta el bon duca sansone

Ricardo dormandia atal bisogna

E dungaria el gran re philipone

Marco e mateo abate conrampogna

E poi vete gamo de maganza

Durastante alui a baso lalanza

E fopra lo scudo dun colpo ferilo
pasoli lo scudo elarme elpeto
Delarzone per sozza dispartilo
Baino su preco aso mal despeto
Douera carlo menato so elo
Larlo che vete auanti so cospeto
E cugnato tuti baroni preci
Delagreme se so iochi azeri

Lasamo el pianto di carlo imperieri
Lozno adurastante el qual li mena
Amal partitistano nostri guereri
El bergognone signoz diviena
Tela batasa scontro visuseri
Lon quela lanza che par fusto dantena
Cin colpo lidiede durastantesenza falo
Sito perterra lui el so caualo

El caual li cade adosso

Onde el non se pote ben orezare

Da sarazini su preso erescoso

Preso alo pauton lebe amenare

Acarlo trema polpa vena eoso

Eniente sera suo lagrimare

Cledando preso visuier ase vanante

Lassamo carlo etornamo adurastante

Ebe de vender lo mondo se da vanto Sra le prese de christiani lui core Te la batala vede dudon santo Clcidendo e pagani agran rimore Chie costui che neda nosa tanto Se mose durastante agran surore El suo cibo era mele carne e late Seri dudon con lo caualo labate

Platelo dise aquel re de corona
Eberan durastante in brigata
Wente con la boca el parlar sona
Dudon leuose con la masa ferata
In mano sareco la franca persona
Lorando poco la sente piata
Brandonio di lucerna volta plarlo
E come lialtri credea menarlo

41154

ipeto artilo

al lim

guerai niena ieri

afto M

neclass

Dudon venendo che apresato sera
Erandonio a in man vn bastone
El pagan crida con la faza siera
Citen meco al panton per prisone
Dudon vedendo sua maza serra
Cierso grandonio vn colpo meno
Per panra de la maza che nol tocha
El sarazino gitose in sula cropa

Che aspetar non volse el siero colpo
La masa colse el caualo sula testa
Rompendo arme carne ossa epolpa
Worto el caualo sa sula campestra
Erido grandonio de te me descolpo
Li colpi tuo non son 3000 ne festa
Wale li parse ala fiera persona
Tremar se quel re de corona

Lafamo ormai questi caualieri
onuien chio tomi ad altobello
Esendo preso el marchese visuieri
Subitamente se mose el donzeio
El qual de visuier era scudieri
E torno done laso altobello
Che in su lerbeta sera refrescato
Soto unalboro staua sentato

Lenato leimo fauca di valimento

per refrescase li so capili vozo

Belli e nielati che paron vargento

E vi belleza zitauano splendozo

Elo scudiero con pianto elamento

Dise signoz tu fat tropo vimozo

Le preso el fiore de christianitade

E vliuteri ancora inveritade

Non va ricorda valda sua sorela

Libe per lui vsisti ve prisone

Worto saresti se non fosse quella

Elo suo fratello te recomandone

Tu prometesti alla real vonzella

De non tornare senza el borgognone

Ora tu stai in terra esta vesteso

Ton pensi a viinter che sta preso

Qual mai laire ofcura feturba
Per che la terra e contrari venti
Q la marina quando se descozla
Sigionfa le onde e mete gran spauenti
Naui galie menali aburba aburba
E cusi se mose esuo sicri sentimenti
Per alcobello enon ve para poco
Jochi e la saza aceisi de suocho

Lbiamandose o persona cativela

Loncbe saza saro to tornato

Ali passi voue sta aldabella

Che per leiva morte son tornato

Thon te recorda vela real vonzela

Quando el fratello tebe recomandato

Euliviero e menato prisone

Jo me poso come yn poltrone

Zoue guarda nel ciel voue sta apolo
Preso aimonti suo caldi puome
Con voce rota ymele pregolo
O franco solo mostra el to costume
Fermate yn poco el suo caualo piolo
Suso se zeta senza altro velume
El scudo in brazo el nobel caualiero
Toise yna lanza che lide el scudiero
i k sitt

El fusto grosso che parea vantena

E quela lanza fu vel bergognone

El penon aluento loremena

Altobello afetose nel bon arzone

O nostra vona tu sel ve gratia plena

Ton se tre ani chio lasai macone

per amoz vel pzincipo renaldo

Segnoz christo same fermo esaldo

Apreso carlone senta corona

E uni non e orlando ne renaldo

per vul segnor memeto la persona

Altro calo spirito veracomando

O aldabella o ferma colona

Ananti vul mai non vo tornando

Se liberato non e vostro fratelo

Presente anni non vengo senza elo

Alora con furía valo scudiero separte Su quel caualo che vrago paría E lominoro apolo chiama marte Solo soleto vene per quella vía Dela bataía tanto sapea larte Si ben soto loscudo secopia Che niente se vede el zoueneto Saluo lo scudo visiera ebacineto

Per tal tempesta core quel aferante
La pouere sa per laiere volare
La via li da lazente africante
Thon ne nesuno che io voia aspetare
Elitobello vete re ourastante
Christiani alui non podea ourare
Rota aueala lanza in man laspada
Elitobello core alui per la strada

Sonquela lanza che'fu vuliuiero
Sopra lo fcudo vurastante tocolo
Zito per terra lui eso vestriero
Ol passa el fiero chiarione
Lui el caualo abate vel sentiero
Zibate re argalia ere falione
E poi abate marsilio vespagna
Wal zisse balucante eso compagna

E poi abate grandonia velucerna
Ancora manadoro elepantino
Chi fara quelo chefua forza viferua
Pofa abate lo re biazardino
E anzeliero perfe mal gouerna
Connien che cafcasse el sarazino
Abate stantino elo re biorelo
Ciascuno fo abatuto da altobello

Poi scontro lo re de lesusaleme
Altobello lo feri con gran dispeto
Paso lo scudo spergo ogni arma preme
Lalma su portata amacometo
Altobello crida o gloriosa seme
Tu che portasti christo benedeto
Unaltro pagan trouo nela pansa
Laso el troncon perche rompe lalanza

In man farecbo vna taiente spada

La quale spada feze fare orlando
Proprio par vurindana lizadra
De beleza sandaua fomeiando
Alda gli lade per che non stese abada
Sopra pagni seua ben prouanbo
Lelzo elo pomolo era ve sino oro
El sero vela spada agran splendoro

Feri vn pagano fulelmo azalino
Unaltro ancora chadorana apollino
Altobello vn colpo li abandona
Lauita fua non vale vn lupino
Dorto lo fe cader enon perdona
Poi non afazar fuo colpi foprani
Poi vnaltro taiaiana la testa
Poi aunaltro la costa senestra

Lome vn gran fiume la marina sende
Losi leschiere di queli pagani
Altobello passa rompe esende
Domeni morti couerti son ipiani
Afusir dauanti lui nulo contende
Per asasar suo colpi soprani
Altobello 30nse done era dudone
Adalta vose cridando compagone

E come qui per tua vefera
Dudon apreso elo suo caualo
Lamaza menazaua senza contezà
Icorpi morti intorno quel balo
Altobello core con suo forza azera
Serendo sarazini senza falo
Tanto sece con sua sorza pr onta
Che oudon sopra el suo caual monta

Poi che insieme sono iduo compagni
Lostoro del mondo non banno paura
Essendo insiemi qui zoueni magni
Altobello aparlar se procura
Quel durastante che sa messo in lagni
Tosto rouerso sta ala pianura
Lorer voglio a questi pauioni
Per liberar carlo eli pregioni

Uedi dudon che aptesso sera

Mescolati christiani esarazini

Apie del monte la real bandiera

Azura esiori doro sono sini

Buardando e per naimo de bauera

Reducerse alui per li camini

Mentre chi vo costo aliberare

Andarete a naimo tutti confortare

ndo

tele aba

ganbo

lendy

Clerso naimo se mosse dudon santo
Clergene puro senza nullo deseto
Seruir christo desideroso son tanto
Themico dela fede di machometo
Elo non trouo sarazin tamanto
Che non li parta lelmo del bacineto
Ognun sucendo va dauanti aelo
Doza tornamo al zouene altobello

El qual va per liberar li pregioni
Su quel caualo lidic aldabella
Danda per terra fegni econfaloni
Acui parte lelmo acbui capella
Cercato bauea molti pauiglioni
Per trouar carlo ela brigata fnela
El campo paffa tuto eluelume
Lui el caualo gionfe presso el fiume

Per grande afano elcaualo afedato
Uedendo laqua chriera volfe bere
Lon denti elmorfo ha fi forte aferrato
Ebe altabello non lo potea tenere
E disse prima chera sbocato
Si che orlando non lo podea godere
Non lo caualca elconte per quel costue
El caual siero si zeta nel siume

Altobello crido o vio locondo

O nostra dona non me abandonare

El caualo del fiume trono el fondo

Del caldo bene se pote refrescare

Posa chelo bene el corsier foribondo

Lome piacque adio che non ha pare

El caualo con quel río costume

Ritrouosse ala riua vel fiume

Un salto prese soza poztalo
Altobello chera tuto bagnato
Con ambe mani lo caualo aniollo
Dicendo molto ben io son lauato
Cledendendosi lui el caualo molo
O caual tu mai oggi vituperato
De que farai omisero altobello
Altoza se resta soto vinalborselo

Maladicendo le desuenture tante E la fortuna che la si mal conduto Lasamo lui e tornamo adurastante Disse chi e colui che me abatuto Biastamando macon etriuigante El suo cauallo li su presto aduto Durastante su monto enon stete abada En man sareco sua taiente spada

Dauea gia el sole trapasato el monte El lume suo niente si monstrana Impalidito el zielo elozizonte Durastante in man la spada portana Per vendicarse di cosi sate onte Ad ambe mano echristiani asrontana Seri yn barone eluero testimonia Di neto tagilo lui larnie ela persona Era vel sole el lume gia mancato

Christian meschiati col popul sello
Si come piaque adio glorificato
Durastante scontro suo fratello
Pero che ogni cosa e obscurato
Re vurastate non cognobe quello
Eve la furia perche era caduto
Feri el fratel enon la cognosuto

Sopra lelmo lídie ad ambe mano
Quelo pagan vi gran valimento
Ebe se al fosse yn torrion sano
Andato sería sino al fondamento
Lelmo vi chiarion sece vulcano
per arte porta e per incantamento
Onde la spada torno verso el cielo
E chiarion senti mortale 3elo

Si forte vel fiero colpo fu stornito

Che li volse la testa el ceruello

Sopra el collo vel caual caduto

Marsilio ve spagna crida ad ello

A vurastante quanto bai fallato

Che ai morto el carnal fratello

Durastante lo dio macon rio

Adunche e morto el caro fratel mio

Beto la spada e leuose el bacineto
Dicendo caro fratel poi chi to mosto
Lol mio cotello mi pasero el peto
Dai fostuna per che fai tanto tosto
Tu sel mio bene e súmo vileto
Di me speranza e súmo confosto
Or mai non curo piu stare in vita
poi chio to mosto persona gradita

Era questo mezo chiarion orizose
Che ancora del corpo era stordito
E con superbia intorno striuosse
Sapendo come el fratel lauca ferito
Durastante guarda chadirosse
Chiarion strinse el suo brando polito
per dare a durastante in su la testa
Durastante ridea e sacca festa

Dicendo caro fratel tu ai răfone

Perdoname chi non ti cognofia

Che chi me befe cio che ha carlone

Cognofendote non te feriria

In questo balucante e falsirone

Infra lozo semese lo re argalia

Papa ve pagan loz vie la beneditione

Doi lo sece toznare al paulglione

Eust rimase la crudel bataglia

E christiani sul monte cot orapello

Ala pianura e tuta la pagania

Lasan costoro tornamo a altobello

Eli era ben armato el corpo amaglia

E soleto se vede quel vamiscio

Estranzan dos con bumilta le mani

Dicendo come tornar posso a christiani

Finisse lo cantare

Eronio angustio gregorio abroso
Quatro voctori ve la gesta santa

Tiesun vi lor non so desdegnoso

Edechiarar ni se tuta quanta

Per tuti quanti loro con riposo

Dicendo vala cima ala pianta

De spirito santo loro suron insiamati

Ties coro sumo stan con li beati

Lon anzoli arcanzoli e con fanti
Dauanti intorno stano adio padre
Lon polici foni e pelectosi canti
E la verzene maria sua madre
Done alegreza gioa e non mai pianti
Lon melodia e parole lizadre
E ame faza gratia dital gloria
Tor vo tornare ala lizadra bistoria

Jo son soleto epagan son tanti
Se la mia persona allor si manisesta
Adoso mecorreano tuti quanti
Durar non poria acotanta gesta
Dora ma suri ebristo eli suo santi
Sfesa e taiata bauca la sopranesta
E lo scudo in brazo tuto squartato
Tesun non lau. La mai asigurato

- Plan piano altobello di quel fiume
  El zoueneto aloza se desparte
  El zielo azuro e luna di gran lume
  Quasi zorno parea dogni parte
  Tlel boste de pagan di gran velume
  Entro colui che naque soto marte
  Jo ve dise come naque persiano
  Onde lui sapea ben parlar pagano
- Peroche fu primamente faraino

  Caualcando intendea el parlare

  Est dicea el grande el picolino

  Eli pagani rpiani stano arecordare

  Come era preso carlo siol dispipino

  Baino viluier di tanto afare

  Poi aparlar presse uno africante

  Che fu colui che abate durastante
- Apreso lui ogni re di corona
  Respose unaltro quello e orlando
  Che porta al fianco durindana bona
  O macometo auul me recomando
  Cledi come porta la persona
  Unaltro dise che uai barbotando
  Quel non e orlando anzi renaldo río
  Qual non adora ne macon ne dio
- Into questo altobello intende

  Gra se steso quasi ne ridia

  Saluo che la persona duliuser lossede

  E vi carlo che per signoz tenia

  E cosi trapassa e piu non contede

  Zonse vouera la gran baronia

  De re pagani agran pausglioni

  Doue sta vurastante eli pregioni
- Lome yedisse egliera si squartato
  Elo scudo elarme che cognosciuto
  Da nullo seria elsouene appresiato
  El parlar de pagani sapea tuto
  Ala porta de pauiglion su andato
  Subito carlo mano bebe veduto
  Fra meso chiarion e durastante
  Cliquer el danege li stana daganti

- Ben vede aftolfo eliari baroni

  E queli che sono di pagania

  Altobello diffe in christian sermoni

  Adesso comanzaria la batalia

  E non mecurerei desti felloni

  Chio chriarion e durastante diuagla

  Forte io temo mentre combatesse

  Che ti pagani carlo non veidess
- Si che pero voio lasciar larte
  Alcampo de pagan faro ritorno
  Lipianeti del ciel vedeno marte
  Con razi fiamizanti lume adozno
  Ogni cosa non rason comparte
  Celata non era stella nel tozno
  La tramontana el caro sa sua soste
  Altobello vici suora del boste
- Lasciamo el campo chera ve pagani
  Ulerso el monte vela vrieta stradra
  Lene voue staua nostri christiani
  Naimo e vudon persona lizadra
  De christiani ealtri capitani
  Altobello gionse che non staua babada
  Nullo lo cognosce per che era sera
  Zonto alpaniglion vinasmo vi bauera
- Maimo edudon facea gran lamento
  Penfando carlo aprefo con elo
  Ognuno vicea con pena etormento
  Solo rimafo cefosse altobello
  El zouene in questo entro ventro
  E come qui caro mio fratello
  Altobello vel caual zitosi in terra
  Inzenochiossi alduca naimo vi bauera
- Ben par che fosse entrato i zielo issole E caciata latenebra nel mondo Quando mosse le bumane parole Altobello zouene socondo Naimo con lui puncto non se vole Dicendo alzouene o gratioso pondo Laudando sía vio che sano tauemo E per te solo epagani venzeremo

Etostamente sece aparechiare
Dicendo oltra che ognuno goda
Eprestamente lo sece desarmare
Ee larme sua che sortemente soda
Lo suoco aceise etuto lo sece sugare
E yna vesta di marauegliosa loda
Tamo lo sece auanti lui sedere
Da altobello non volse patere

Sinche non muto vestimento
Sinche non pasa altro chiar matino
Contra durastante non mi pento
Clestir vozome dun fino azalino
Zurone per lo bono sacramento
Che li baroni e carlo fiol de pipino
Li traro stesi malnagio pozto
Opersopza del campo saro mozto

Por via amanzar tutí agodere
Melio che po ogniun iu afentato
Qui era ben va manzar e ben vabeuer
La nouela per lo campo in ogni lato
Che altobeilo vinfinito podere
Era fano vel campo ritornato
Li rpiani laudauan lalto re vi gloria
Sperando per lui folo auer vitoria

Or lasamo ichistiani in riposo

E toznamo vn poco adurastante

La zena so el manzer maraueloso

Closse che carlo sedese auanti

Come signoz del mondo gracioso

Li altri pzison atauola tuti quanti

Aspetato tuti come elucro me rasona

Edani insteme con queli re de corona

Poi che cenato ciascuno ausa
Re purastante se reduse aconseso
Con suo signozi e con sua baronia
Signozi so ve pico so gran périsso
Come abatuto so in questa pia
Da vno che pozta el campo vermeglio
In quel roso pozta la croce bianca
Tiusa virtu in quel spirito manca

Afai ne foño che andaua parlando

Che abatu fono con lui auanti

Le gran fozze del baron lodando

In questo fo leuato yn negromante

La voce alta efozte cridando

De che farai o misero durastante

Che credi tu che sia lo christiano

Quelo e ozlando senatoz romano

The alabatala vien descognosuto
Thon pozta el quartiero ne soprauesta
Sorse saparia chio lo cognosuto
pero che larte mia lomanifesta
Se piu la speti serai perduto
Thon te valera curaza ne elmo sin testa
pensa quando proueras durindana
Che de sua lanza cadesti sula piana

Trouo che de sua mano tu de mozire
Re durastante li respose aquelo
Adoncha dezo non poso suzire
Lasar di prison non vol nro fratelo
El negromante respose zo poi ziro
Odena li prisoni ecarlo tuo ribelo
In tal maniera tu camperasi
der carlo tuo fratello auerasi

Tanto el negromante procura

Poi che oriado euenuto ache renaldo
Che p superbia tuto el mondo no cura
Tato se sente vel corpo pro esaldo
Eultimamente li mese pur paura
Esendo ardito el sa tornar codardo
Re vurastante li prisoni se piare
Estuti quanti le mano sece ligare

Epoi fece vno stretolcomendamento
Senza far sonar stormenti ni corni
Lbe ognun separta vel suo lozamento
Uerso vel porto ciaschuno ritorni
Per far in lor passi tornamento
Poi fece montar inobel prisoni
Senza sonar stormenti selcuaron
Zirmati aquanto el siume ariuaron

Menaron carlo ela real compagnia

Tuti li fano pasar quel finme

Marsilio va sospirando verso spagna

Durastante al pozto con suo volume

O quata voia epensiero se guadagna

per che la luna non monstra piu lume

Costoro se parti chero sempre sozono

Menando liprisoni ecarlo a dorno

Christiani erano stati con bona guarda

Tanto erano luntano li vo campi

Ton lisi ente nostra zente gaiarda

Mente che sarazini sezeno vani

Doman per tempo nostra zete no tarda

Aumati sono tuti li christiani franchi

Taimo vi bauiera dudon e altobello

Otanta milia christiani in yn orapelo

Plana

fratch

O dio che cosa veder lebandiere
O pio che cosa veder lozo criama
O pio che cosa veder lebele chiere
Tuttorincipi baroni in compagna
Luzeno li bazineti eloz zimicre
Per vesender vel monte ala capagna
Altobello armato fra costoro pio
Ebristiant lo mirana come fosse vio

Poi in quel somo auea vna soprauesta Che la porto lo scudiero ouliuicro Alda lalauoro secondo mimanisesta Per che alabataia la porta elebero Arme lumante eso caual tempesta Sopra la monto molto lesiero Dudon auanti tuti quanti Naimo guidaua li altri baroni tanti

Uolo che sapiate che lazoueneza

E forte cosa poder refrenare
De christiani zoueni de prodeza
De toro schiere sa ueano afurare
Esendo del monte edelalteza
Per uoler con pagani afrontare
Tranache eloze trouano dreti
Cognoscete che pagani erano fuziti

Aloro efiama costoro deno volta
Douestano li real capitani
Odente che aquesti gaiardi seafolta
Douestano li real ppiani
Lridando fuziti son pagantalota
Altobello se strazaua le mani
Come faremo crido el zouene tosto
poi che pagani ne porta el sire nostro

Respose naimo tuta questa note
Lisarazini sono via caualcati
Sortuna anoi ba volto lerote
Al gran pericoli li christiiani batizati
Otanta milia son quest vele zente vote
Eben cognosco perche inostri peccati
Tute christiani sta in gran periglio
Or qui seuol piar sano conseio

Lon vinti milia tornero in franza

Aguardar ve carlo la corona

Che non mi piaze che la cha vemagaza

Latenga piu naimo si rasona

Tu altobello zouene ve posanza

Con trenta milia moustua persona

Siche vurastante che va verso ilpozto

Selo azonzi sa vendeta vi tal torto

Etu oudone va verso laspagna
Altri trenta milia menerai
Se marsilso menera la rial compagna
E con tua forza libertade li varai
La zente aconza nulo se sparagna
Ognomo visse caualcamo ormai
Li voi baroni se parti con tal guice
El vuca naimo caualca aparice

Sul fiume zonse oudon e altobello
Sexanta milia con loro pasaro
Aritrouati aun bel pratizcello
Dudon e altobello se abrazaro
Disse altobello caro mio fratello
Sapete enedete lo caso amaro
Jo non so sete vedero mai piue
Jo mi parto erecomandote aicsue

Alora se partiqueli doi compagni
Lun verso spagna laltro verso el mare
Q quanti afani pene doie elagni
Conuien che se babia di tal afare
Qgnuno ba trata milia cheri magni
per voler carlo mano liberare
Altobello che zouentude el porta
Uno mio core auanti la sua scorta

Non temperando sua zouene etade
Auanti tuti coze per li camini
Wente lui va cozendo per le strade
Ello trouaua molti sarazini
Auoler dir qui la veritade
Costozo aueano tristi ronzini
Eapiedi con lozo andauano tanti
Altobello li zonse epassa auanti

Con simel zente zostrar non vole
Come li zonse e poi passa via
Cozendo per pian fozte e per cole
Frase dicendo verzene maria
Che verbu caro in ti sucarnar vole.
Umele ve pzego graciosa e pia
Chel caualo mio coza pzesto ebzaue
Auati che durastate intra in naue

Morendo per sua man e misera cosotto
Aliberar carlo equeli prisoni
Ultimamete lui zonse al porto
Ucte in naue stendardi e penoni
Se mai lo zouene aue desconsorto
Or comenza con piu aspri sermoni
D padre dio re glorificato
O dio per che mai si sorte abandonato

O glorioso santo quane batistà
El qual tengo per vero deuoto
De che fara la mia persona trista
Signor costoro non poso auere anoto
Ucdo la vela alta su larboro mista
E per sgionsar le grande vele deboto
E carlo eli prisoni tuti stano nelalto
Oime topino per che e tal distato

Altobello core fopra lamarina
The laqua falfa el caual fino al peto
Epoi cridana con voce farazina
O purastante el te gran pefeto
Signor tu sei de la zente paina
In gran virtu in forza piu eleto
De per che fuzi pagan si vilmente
Esendo ttsignor di tanta zente

Desmonta e non serai vituperato

Ben poi veder chio ta speto parlando

Per che susi che non sei tu cazato

E non creder chio sia el conte oslando

Te quel renaldo valo lion sbarato

De questi vo teuo hen segurando

Sapi chio son vn pouero zoueneto

Clenuto con saltri pusoni a dileto

Desmontar e disposto durastante
Uledendosi dir si fata pergogna
Tosto alui sacosto el negromante
Signoz non curar si fata rampogna
Questo e dilando capitan dangiante
Leuele stana aponto ali zigogna
Tanto sape el negromante parlare
Durastante leuele seze sgionsare

Era bon vento ela naue va viaj
Quella de durastante dreto se tene
Carlo su la pope elaltra baronia
Lognoscendo altobello molto bene
Dicea limperado: virgo maria
Poi che conduto scai a tante pene
Ellmanco lui tu debi aiutare
Lbel si se anega in questo crudo mare

Poi che noi semo tanto mal conduti
Aiuta lui che franchera nostra fede
Emi e questi altri scuedeno vestruti
Se tu non ai signoz ve lui mercede
Altobello crida con gran pianti eluti
E vurastante niente alui non crede
Altobello vedeche in tuto camina
La nauce poi lui psi ve la marina

Erano in questo zontó licristiant
E interra erano molti sarazini
Altobello su siliti belli epiani
Cledendo auanti vise questi paini
Lui crida caualieri alti esoprani
Taiate apezi qusti cani mastini
Non piu che vito christiani sono acosti
Questi sarazini sono tuti morti

peta

e otlan

feltm

Altobello non li posemano
Uergognose aferir tal gete
Pos che destruto su ogni pagano
El zouene separti amantenente
Auanti va come capitano
El duca de valenza prestamente
Seseze contro el zouene suaue
Dela zita li presento le chique

Altobello par chelo regratiase

Lontenereza lizito braza colo

Le chiaue li rende che so guardase

In primamente in bocha basolo

Poi comando che ognomo solazase

Lon lo duca posse entrar solo

E alguno altro barone abrazo

Ultimamente zonseno alpalazo

Emontando se seze desarmare
Eretrouosi tuti nela gran sala
Lozo tauole aconze per manzare
Tula cosa ale viuande non sala
E poi che seaueno tuti aleuare
Eli scudieri corendo parche bala
El duca asentose ealto bello
Tuti do manzo in yn piatelo

Altobello non manza niente
Pensando acoloro che sene vano
De che saro o misero me volente
Pagani se poztano carlo mano
El vuca respose volcemente
Oza te confozta o nobel christiano
Sin che ozlando erenaldo sa tornata
Poi faremo sopra pagani armata

O ueramente tuti moreremo
O carlo mano nostro imperadore
Per forza ealtri di prisone traremo
Altobello respose atal tinore
Se questo che tu dise aspeteremo
In questo mezo carlo nostro signore
De durastante edasaltri sara morto
Perdaremo la speranza eloconforto

Siniste lo cantare

Al ziel vesende la verzene mana
De quela verzene pura epia
Che so sia ve ioachi e visanta ana
E pura esanta gratiosa epia
Recoro sempre auui chiamando
Per non intrar nela falaze via
Che ogni anima vamnata semore auoie
Altristo porto velle eterna voie

Dal tristo porto si crudel in eterno
Li guardi la viuina maestade
Dele anime nostre fazendo gouerno
De 30 pregamo per sua bontade
Che me conzeda nel regno sempiterno
E vame gratia per sua viuinitade
Chio sapia recontar la mia istoria
E far ve franchi cheri memoria

Jo volo per zerto che vna galla
All vostro ve mando aparechiando
Allizentiate questa gran baronla
Jo solo soleto uegnero montando
Elo caualo eancoza lerme nila
Cisbergo ecozaza bazineto ebzando
per zerto re ourastante uolo seguire
Se lo sosse sorto oi vouer mozire

Respose elduca questo non faro mai Tion uoso che mozi per mia casona Disse altobello asai parlato bai Liochi in testa pareno do steconi Se tostamente questo non farai Zurote per quel dio di pasione Tozote la signozia per tal desfalto In tuo luogo zemetero unalto

Poniamo chel fose zouene pouerelo
Ulertude li auca dato natura
Prima era gracioso molto bello
Per bonoz la mozte niente cura
Sentese sorte lizadro e isnelo
E nontincrese poztar sua armadura
Prima questo tanto sedeletaua
Che de auerla sepze indoso desiderana

E ancora sentia vel legnazo
Del nobel sangue ve re persiano
Libe al mondo no su mai vn piu mazo
Lonie voresche serise con so mano
El vuca ve valenza molto sazo
Ucde la suria vel zouene capitano
Umelmente respose alchero
Euerete zo che auut sa mestiero

Aparechiaro 30 che auni pare
Altobello vise spazate tosto
El varonazo voio licenciare
El vuca che lo vede così visposto
Se io me vouese quasi anegare
Darauola sono leuati e stano acosto
El vuca e esso parlando vicea
Che aparechiata sosse yna galia

Al suo piaser ausa li marinari

per lo suo oucato boni e suficienti
El ouca alora se var molti venari
Azo che anaucgar fosano atenti
Aconzar la galia non sono auari
Eremi esarrie vele e somimenti
In tre zomi la galia so palmezata
De zo che sa bisogno su aparechiata

Cledendo altobello chela iera fornitaj
De ogni cosa che li sa mestiero
per par licencia ala brigata siorita
Altobello mota sopra el bon pestriero
El puca apreso canalcar lo innita
Ela sene vano bene e volentiero
Suora pe valenza poue sta ibaroni
principi puchi tranache e panioni

Radunati tutie altobello vise

Achi benedia achi segno con mano
Ecomando che ognuno se partise
Clerso parise voue vuca namo
Zo che comanda ogni bo lobedise
Soleto voio seguir carlo mano
Epiani seno el so comendamento
Partinose e lui ando contento

Lafal

Air

中中中西中西中西山

Faces

क्षेत्र प्राथित

Carl

DUT TO BE

Afai s

Pad Das

Incotal guifa paso el primo zorno

Pos lo segondo tuta sua armadura
Sece meter i galia quel zouene adorno
El suo caualo de sorte natura
El ducha e altri baroni atorno atorno
per che se mete asi forte ventura
In sin al porto ognuno acompagnolo
Ultimamente in galia lasolo

Poi che in galia altobello sipose
El vuca e ialtri si vise adio
Lo patrone li marinari ben si respose
El tempo era bono e niente rio
Sgionfando le vele che maraueliose
Onde con la galia via sene 3io
El vento bono aue inueritade
Toznose el vuca ventro la citade

Lasemo andarcel zouene garzone
per mar nauigando con gran lagna
E retozno a quel bon oudone
Driedo marfilio neua verso spagna
Citimamente asai pagani pione
Sape come la real compagna
Durastante limena agran consorto
Dudon trouo de guascogna el pezto

Efece far sua zente despartimento
El duca de guascogna aue aparlare
El qual presto li se comendamento
Una galia li sece armare
Dal cielo prouede dio bon vento
Ecaualo e arme se cargare
Solo semese per la marina
Laudando dio esua vertu diuina

Lasamo andar dudone e altobello

per mare e tornamo adurastante
E achiaro so carnal fratello
Che menana carlo eli prison tanti
Carlo pianze disetopinelo
Tlepote orlando nobel sir danglante
Dai piu non te vedero baron gaiardo
per che me connien morir seza tardo

Al renaldo principo castellano

-perdonanie se mai to fato osesa

-perche la colpa e stata de gaino

-per contentar lui ala deste sa

Dio ve guard stuti do darie mano

-perche de nostra te sett desesa

Siaue recomadato altobello e dudone

Eio moro in questa ria prisone

ene ada

n fi refe

rio

ide

ran lag

arabelid

Sacea carlo con gran lamento
Pianzer faceatialtri de pietade
Piu zorni vano fenza falimento
Come piaque ala füma trinitade
Turbo fe laire el cielo tepesta enento
El mar sgionfa agran crudclitade
Ben la mita de pagani sanegaro
Balie nauili afondo somersaro

Carlo dice o christo omnipotente
Defaci in sieme tutt anegare
Morando noi aquesta ria gente
Latri rpiani securi porano stare
In cielo lume non paria niente
Do zorni la fortuna aue adurare
Elsterzo zorno el mar fo suaue
Durastante solo trouose con so naue

Afai venero apreso delo

-perche cognobelo alsuo confalone
Durastante se chiama topinelo
Dicendo anegato sara chiarione
Ucider me volo per amor dello
Se lui e morto lo non camperone
Unente con pianti e sospira se dolsa
Re chiarione con so naue aparira

Apreso quello to re arcaraino
Quel re vi sozia e quel ve la tana
Re ve vidra sera li zito vicino
Re ve vamasco eso gente africana
Adurastante cha lintegna va polino
Tuti sacosta quella gente strana
Sra questo tempo arrivo anzeliero
Adurastante quel pagan gueriero

E con lui fece yn conseso moderno
Quela real persona maledeta
Come turpino scriue in so quaderno
Fra lozo sono molte parolete
Dise re anzeliero le inuerno
Per mio conseso qui posarete
Del pozto de mastecani qui in sozia
Zicanto le seche de barbaria

Lon vostra gente qui verefrescate

Da mi non vimanchera la vituaria

Larlo e nostri pissoni ben guardarete

E insiamo soza de questa travaia

E poi venuto el tempo de listade

Cleramente perlo mare de vasa

Siche toznar porete in vostra terra

Perche distade el mar fa, poca guerra

Durastante e saltri piaque quel conseso
Tel porto de masticant senandano
De la marina campano el gran perso
Sopra de lo lido del mar desmontano
Durastante guarda e da dipio
Soto couerta de la naue trouano
Soto la guarda piu de baroni cento
Doue sta carlo esaltri mal contento

Era el porto doue sta la gente ría
Diece mía lonzi de la terra
Soe de tunes la gran barbaría
In questa parte sel mío dir non erra
Trauache e paulon ben se metia
De durastante la real bandiera
Lo re anzelieri quel pagan de vasa
El campo sece fornir de vituaria

In tal mainera seuano gouernando

E vurastante con tuta sua sente

Altobello edudon chevano nauigando

Conusen che torni anaimo veramente

Macario signoria vespode stando

Oldi che sece el traditor fradolente

per vespeto ol bon naimo ante métire

Queli vo prisoni macario se surire

D' lasamo la christianitade

Etoznamo vn poco in barbaria
Doue sta durastante in veritade
Etuta quanta la so baronia
Ben che in mar nauca gran quantide
Tiente dimeno asai ne ausa
Come lo libzo di questo rasona
Era con lui molti re decorona

Da come plaque alalto vio viulno E qual aiuta ogni suo perfeto Durastante per metersi in camino Per chel mare eto:nato neto Adileto andaua acanto yn zardino E re anzeli ri ealtri asuo conspeto Aquel zardin fermose vaun canto Aldendo ventro yn suaue canto

Durastante aldir lacanzon vole
Suardando la vonzela molto sedeleta
Lbe canto era volze ele parole
parche le porga vna zoucneta
Fra le stele non luze tanto el sole
Lome fra quele fa quela perleta
Thon sia nesuno che vel mio dir seingäs
Zucoza costei non auea quindese anni

Ennuien chio vica vela fua beleza

Brande e zentile e piena voznamento

Un filo ve perle ala fua bionda treza

Fra vun vrapo el fuo vestimento

Aviere preziose agran richeza

Equale era ve gran valimento

Su lo capelo ha vn filo vozo

Durastante sta veder con lozo

Questa vona sechiama anzilela
El suo nome el vero non mentia
proprio lapare la viana stella
Tanta beleza in suo persona aula
Durastante visse chie quela
Che vamor strenze la vita mía
Ulerso anzeliero atzando la zilia
Dise anzeliero ele mia sia

Disse durastante io lauo per sposa

Come tu sai quatro fratelli siamo

Disse anzeliero pensa daltra cosa

Questa e promesa al fiol de brutano

Durastante disse questa fresca rosa

Conusen che labia anzelier p certano

E re brutano epicolo signore

Paro none ame disorza ne divalore

Che

THE PER TO

Serca

か川水工中中部

Elpr

いのの

De l Dies Con

be tu

Sig

Ela OT

Ma varla ame per meior confeio
El mio vorato anelo in mano porali
Etuti e pagani schaffana elselo
Tuti coloro che refufieno rebeli
Cloio per me questo valente zio
La fia tua chaochi si beli
Re anseliero visse niente secrede
Desposto son ve mategnir mia fede

Respose purastante non piu parole
De tua promesa asolti se parlando
Di mai el caldo che fresche viole
Per tuta pagania manda el bando
Lhe cadeuno che la tua fiola vole
Atunis se vada apresentando
Lhi vencera la ordinata zostra
Per sposa auera la filiola vostra

Jo so chel fiolo de brutano e valente
Lhe p nome se chiama brandouino
Aquesta lui uignera prestamente
E a tre re dei popul sarazino
El qual de nui sara uinzente
Doni a tua fiola la nello doro sino
Ere anzeliero questo consentia
Afar quel che durastante polia

Or qui nel zardino fo bela festa Durastante guarda la bela zoueneta Canti vamore li facea rechiesta La dona de sua voia lo dispeta Clenuto loza eritozno in questa Atunis quela cita bela e neta Reanzoliero ealtro confeiando Per tuta pagania mando el bando

Che quel che polese sua fia anzilela Clenga in barbaria esa aprouare Una zostra relucente ebela Equel che vence per suo operare rescard Per sposa auera quela vonzela mog T Emezo vel suo reame livol vare In cotal modo mandano li cozieri Con questa nouela per via e per sentieri

tra con

010

orebeli

TILE 310

fected

ndo

onlin Tercando gran parte de pagania Poztando lozo fi fate noncle In poco tempo afai fene fapia Re e baroni armati fula fela Lutine vano verso barbaria per esser in quele zornate bele Principi ouca e re oi cozona Acotal zostra zascun fi raduna

ipand El primo che vene fo el rebianco L'be signozi chia vno paise nouo Signort in questo 3a non vegno manco be ned Parente De reanzeliero come trouo el band Uno baston de ferro porta al fianco olarol De mia opinion non mi rimouo Diere milia fo so baronazi Lon lui cinquanta milia boi feluazi

The tuti aueano forma de siganti Poniamo che pochi nefolino armati In man poztavano bastoni, gravanti De legname ede ferro era ferati Signozi ebaroni e re vene tanti Che dir non se porsa aquesti quant Ela nouela per monte eper piano Omai zonto era al re biutano

Onde el pagano ebe chiamato el fillo Edifeli perduta ai la tua sposa El fiero lione 3a meso el 31110 Durastante persona poderosa Thon ti impazar efarai mio confeio Aquesta zostra tanto afanosa Se durastante te va yn colpo forte El mondo noti camperia vamoste

Brandonino torno palido etento Oldendo le parole vel caro padre Aresponder 3a non fo infinto D bzutano mie force lizadre So teasanere che nulo vale equanto Lu me igenerasti i corpo de mia madre Quando vederaftuta la mía pofa Berai contento auer fato tal cofa

Sa de la nostra gente apparechiare Prouar voio ourastante sula sela Teder voio se lui me voza robare La mia sposa chiamata anzilela Wile fauile volerano per aire prima ebio perda la mia vona bella Brutano io vede of tanto ardiment o Subito fe far comandamento

De sua gente funo ben tre mile Ancora meno vnoaltro fiolo Darme lumante ede chiare fauile Laualcare brutano con so stuolo Or tornamo ad altobelio zentile per lo mar nauigando lui folo Sape che ourastante era in barbaria Lui in quela parte prefe la via

Ma come quelo che naque foto ponto Che non li vale vertude adoperare L'be sempre la fortuna la vefonto Nauigando fu turbato el mare Decrudi penti non se porta el conto Elo mar se comenzo asgionsare Lon le fiere onde elaire era biuno Hon pare sole ne sela ne luna

Dozorni la fortuna maledeta
El terzo zorno ancora sirabiana
El patron a parlar piu no aspeta
Tuti siamo morti e poi se izenochiana
Ananti altobello signor persona pseta
De vui piu che di me si me agrana
La fortuna ci mena aropere emorire
Nele seche de barbaria anon mentire

Sioli ognuno serecomande adio
Sauete fato nullo gran falimento
Azascuno zi perdoni el suo fallo rio
Basateui in boca de bon talento
Dero che piu aidar non ve posio
Altobello aloza piglia el guernimento
Sarrie arbori ogni cosa spezaua
Antene euele nel mar andaua

Lon pianti inboca zascun se basone
Lun lattro misericordia sa vimando
In questo mezo sirompe el timone
Lome falcone lagalia va volando
Nui semo morti visse el patrone
Eltobello asora seua spoiando
Eogni vesta e zouane valororo
Saluo la parte voue piu vergognoso

Insenochiofi eozatione fazia
Auna ancoza femese auanti el peto
Doue depenta la verzene maria
Imbzazo auia elsuo fio benedeto
Pianzendo altobello cusi dicia
O gloziosa madre del suo conzento
Arecozdeue del vostro altobello
Che sempre nel modo auiuesto ozfacio

Esendo picolo vel vel mio gran reame

Lazato su con mio fratel troiano

Deseruir vosto siol aui brame

E quel lion vel sir vel monte albano

Mente io steti fra quele zente grame

Onde ladoraua con le zonti mano

El mio fratel ebel quartier asai

E posa me batezai come tu sai

Le gran proue per exaltar tua fede
O fato contra la zente de macomete
Baino poi me in gano mi come rede
Onde che carlo memefe in prisone
Poi in quela che i tuto ben secrede
Per piu velte la vita micampone
Dela pregion aspera ria esela
Lampai per vertude dealdabella

Poi analenza el canalo nel finme

Per lo caldo me fomerse fin al fondo

Meneusi che apena vedea lume

Poi pasai el campo velpopul furibodo

El fuzir ve vurante el suo costume

Poztone carlo glozioso pondo

Mon pzego tato nra vona che me capi

Senon pur carlo eso baroni franchi

Ecc

Uet

DUBE EUD

Dic

Bro

20

Losi pianzendo laimazine tenia
Dauanti al peto eforte lacrimando
Fra questo tempo percose la galia
Tuta quanta serompe edesbaratando
Altobello la cana su lo peto aula
El patron etuti seandauano negando
Saluo che altobello mente se sente
Sta sopra laqui che christo liconsente

Finisse lo cantare

Adre superno che nel comenzare

Tu desparti la note dal 30200

Leuage stele bauesti aconfermar

La in lor viazo tute vano dintomo

La luna sesti creser emancare

La fiama el sol fazesti tuto adozno

Ebe li alimenti adozna con so lume

Del zielo tu gouernasti el gran velume

Su nel superno zielo esanto regno
Souerni erezi nel beato cozo
Li anzoli iutorno stasenza retegno
Ouer confalonier de rezer lozo
Li ordeni desati sta ognun benegno
Clardando la tua saza caro tesoro
Eusi gran media chio possa guardare
Oi voio tomar a lasato cantare

Epoi quela verzene maria

La cui fidelmente auia adozato

Per campar va mozte tanto ria

El mar sopza londa la poztato

Propi fulo lido ve barbaria

Una matina laqua lauc posato

Lome lui naque era sposado e nudo

Niente se sente per lo asano crudo

Ecofi Rando quel corpo veletofo

L'be fosse morto parca per certano

Si come piaque a christo piatoso

De la pasaua lo re brutano

Uno vi suo baroni piu velectoso

Uleder lo mar si fecesprosimano

Onde el caualo alquanto spauentose

Equel pagan vauanti ase guardose

finalia

ea long

pulful

colon

condo

a che mi

enia

actima

ife la gali edelbara

reto mi

ano nep

istola

nel cont

e dal an

ti acont

connic o

ncare

10 3003

n folia

gran p

regni coso a retra r loso o tefori Uete el corpo vel zouene altobello,
Su la riua del mar zaser nudo
Lbe mas polido intaso epenelo
Ouero zoto ponendo so studo
El mondo non penseno si bello
E aquel pagano li parse crudo
Uedea vesteso che parca mozto
Dise foztuna perche tanto tozto

Dicendo' el pagano medici non suochi
Dorte ha scolorato el piu bel volto
Eran cusi li vo piu real ochi
Che tale al mondo non ebe vesolto
Zeta sospiri asai e non pochi
Elle belle membre dela vita tolto
Ela lo re brutano so ariuato
Che ve la voia parca impazato

Brutano che lo vide cusi languire
Dise ali so barone dime che bai
Che de lo corpo tese asai sospiri
Pregote che melo digi dimai
Dise el barone so te loud dire
Se te piaze signoz tu lo vederas
Uno corpo dicanta belleza
Creato per certo de la suma alteza

Ello e a fai piu bello non era branduino
Worto za fe ful lido acanto el mare
Quando lui naque macone e apolino
Se peleto de tal beleza fare
Dife brutano monstrame el camino
Samelo yeder e piu non demorare
Tuti corseno yerso la marina
Done za fea la beleza diuina

Ognuno crida o macone che peccato
Aueder morto si bel zoueneto
Re brutano laue tuto reguardato
Sorte li vole eparli gran vefeto
Ecomando che fose soterato
El sol in questo li staua sul peto
El fredo core chel caldo sentia
Onde alquanto el peto li batia

Un vechio pagano sene so acorto
Eucde el peto che li bate alquanto
Scaldate costui che non e morto
Re brutano sentando in tanto
Elo viuo ognuno ebe consorto
E re brutano se spoio suo richo mato
Adoso ilo 3ito de bon talento
Dmolti baroni lo so vestimento

Ultimamente tanto rescaldolo
Lbe conforto el spirito asanoso l
Liochi aperse che del mare era molo
Esta sestese alquanto sta spauroso
E plan pian christo re chiamolo
Ela sua madre chiesa el suenturoso
Ware fortuna si lauía scampato
Ben luiso pur male arsuato

Adalta voce chiamo lui macone
Cimelemente auni me recomando,
Brutano rispose o zonene garzone
Pregoti non ti vadi sconfortando
Se fortuna de zo te sia casone
Apiu altri intervien navigando
Ora rengratia macon nostro idio
Che ta campato de tanto perio

l III

Jo bo voi fioli etu terzo ferai
Subitamente chiamo biandouino
Dicendo questo come fratello tignerai
Elo como lo azeto acapo inchino
Costu auea vestimenti assai
Facendo vegnirivo vestito dozo fino
Uestito so ebrutano guardolo
E visse costui vozia bon caualo

Tanto elo grando esmesurato

Per lui secevegniron destriero
Altobello suso si li so montato
Elo non era per suo mestiero
Che quando con le cose la serato
Apena posta el nestro chero
Re bsutano caualcando alui saduna
Edemandolo dela sua fostuna

Altobello respose esser picolo in fante
Mori mio padre signoz perseto
Aremo cozseno zente tante
Lazato io sui essendo picoleto
Un mio fratel se seze marcadante
Asai laiuto el nostro macometo
Anendo aquistato vna gran richeza
Meseme in mar con vna gran vageza

Ezo che mai guadagno nel mondo
Mede per che pasase nela sozia
La nauc elaroba ezita al sondo
E perduta nostra mercadantia
Come vedete signoz mio socondo
Ariuato son nelagran barbaria
Como me trouasti roto esposato
Pzegoue chio visia recomandato

Respose brutano tu sei ilben venuto
Jo bo gran regno ericheze asai
Tel mio paese saro rivenuto
Ebel che te piaze va mi averas
Lon amore respose los perduto
La zente mapela sempre mas
Brutano visse permacone vio
Jo te tignero come lo siol mio

Clero che nui bauemo impra noiofa
Con ouraftante fignozestre
Almio fiol vol tuoz vna sposa
Brandouino non li vol consentire
Questa cosa fara asai pericolosa
Se con bonozio mi poso partire
Ton ootar de tua perduta marcadătia
Rico farote alla tornata mia

El zorno canalcano fina ala fera
Quel canal foto glicra alenato
Tel posar lalto zorno venuto era
Per morto quel destrier fo lassato
Sopra vnaltro che anea mior ziera
Altobello che sperduto era chiamato
E altramente era cognosciuto
Brutano etuti lo chiamana spouto

Ciltimamente apresso viere mia
Sonseno atunis la gran zitade
Tranache panioni enituaria ania
De zente aneder gran quantitade
Cierso vel porto vezato lor sizia
Done son lenane vitanta nobilitade
Ciete vna nane alporto aprosimano
Donera li prisoni e carlo mano

Re brutano voltose allo sperduto
Dizendo alui voi tu vedere
Larlo mano come emal conduto
Lui respose signoz sel ve in piazere
Clolentiera ben laueria veduto
Qual apagani sa fato mal volere
Ozlando crenaldo vesse un mio fratelo
Bzutano respose usen mego vonzelo

Al porto demasticani costoro desmotaro Ere diutano el fiol diandouino Sopra lascala in naue assai montaro Elo sperduto apreso lui vicino Questi pagani tuti quanti secalaron Soto coverta dove lo fiol di pipino Con vinti doi baroni soprani Re principi signori ecapitani

Carlo etuti e ognuno e incadenato
Apreso limperador senta visuiero
El daneise vaiero sta dalaltro lato
Re salamone egaino dapontiero
Elo sperduto ala porta sta apozato
De non esser cognosuto auea pensiero
Esopra tuti de gaino se guardaua
Ebe apena el capo alora mostraua

Dente vedea la baronia franca
Re brutano a carlo facostone
La man limese nela barba biancha
Epiu di cento peli li cauone
Dise lo sperduto la insticia manca
Come lo consenti dio di pasione
Lome vn vil pagano traditore
Deta la mano asi alto imperadore

tocra

is de

ia ania

Ino

uto

olere

nio frat

oonsold

Dime valeroso conte orlando
Dime renaldo se questo vedesti
Jo credo ben che con to taiante brado
Brutano e tuti questi paganivcideresti
D misero altobello sospirando
In sorte ponto al mondo no sisti
Se aucsearme zamai non sosriria
Ebe a carlo sosse stata tal vilania

De lacrime tuto el viso sibagnana
Quel ato ebel se brutan li dise tanto
Brutano e tuti sopra ritornana
Clede lo sperduto che sacea grà piato
Con le mano liochi se sugana
E re brutano strense lo pugno alquato
per che piance sperduto mio vicia
Da te nesuno sato vilania

Ami mi par che tu abi pietade
De carlo el qual e nostro ribelo
Dise lo sperduto vui vite la veritade
Orlando conte veise vn mio fratello
Ebe con marsilio passo in ripianitade
Jo me ricordo e pianzo per ello
Dise brutano vate confortando
Ebe carlo e pso e renaldo e orlando

In lingua francesca piano enon forte
Dise lo perduto fra se tu nementi
Coloro che fano se batase forte
De tutti sarazini non ano spauenti
Pos prego lo re brutano atal forte
Or fami signor de ti contenti
Desender voto poschio lo veduti
Dame vna spada veideroli tuti

Brutano respose o zouene infante

Consentir non ti voio per vio macone

Se acozdar me pozo con vurastante

Jo te prometo valente garzone

Menerote qui carlo vauante

Poztar tu pozai in man vno bastone

Senza varli ve mozte ria rescosa

Romperali medzi carne osa

Edito questo tuti de la naue
Brutano elo sperduto esaltri desende
Emontano suli canali suaue
Clerso de tunis el cansin prende
Apena sarebe deto tre volte aue
Che la sama de costoro si destende
Propio atunis de barbaria
Come brutano eso stol vensa

Questo sentendo lo re anzelieri
Desposto son contra lui andare
Subitamente molti suo caualieri
Per tunis lui sece aparechiare
Che zaschuno montase adestrieri
Beato quel che piu presto puo montas
Durastante trouose nela citade
Clenir ne voio in bona veritade

Esopia vn gran caualo monta
Lon molti re che apzeso lo seguitaua
Re anzeliero sermata sua ponta
Ben viere milia o piu la compagnana
Soza ve tunis va no senza onta
Ala campagna ve soza ariuaua
Desarmati vano apaso piano
Sra questo tempo zonse lo re brutano
Lini

Durastante guarda che valonga louide

Tosto lo cognobe in quelo loco

Econ la boca niente lui ride

Liochi auea azesi che parea soco

Tnto sestruze esse steso conquide

Lon sumando sauea apoco apoco

Equando in sieme se scontro la zente

Durastante non soferse niente

Uerfo lo re brutano superbo cote

Lon la man samcha lo prese per lo peto
Disendo alui o falso traditore

Edalato alui se trase yn cortelo
Se tu uenuto per mía vona tore
Ansilela che sono mío vileto
Brutano vede la stera sigura
Tion se mose tanto a gran paura

Cledendo el fiero ato altobello
Subito recognobe quel paino
Era se vise oime costus e quelo
Percui al mondo so usuo topino
Tullo bomo non ardir contra elo
Costus tien preso uliuser paladino
Ecarlo mano qual e mio signore
De christiani el baronazo el fiore

Eper lo peto tien lo re brutano

Che me campo fu lido velamarina

Eterno vio poi chio mifezi christiao

Con riverentia mia anima topina

Signori io me pono nela vostra mano

Ede tua madre verzene regina

Operecomando come gra peccatore

Inverso vurastante altobello core

El brazo preto aue nelaiere leuato
Nel qual do porfe forze pronte
Laman el pugno tenía ferato
E duraftante feri fopra la fronte
Prima chel pugno non abía calato
El fangue feze ufir con grande onte
Epoi piu alui facofta altobello
De man li trafe el ponzente corteio

Ere biutano ancoia de man litrafe Douera la fua gente fu reduto Parue che tuti esarazini parlase Che ben asato auea los perduto Durastante del sangue bagnase Tion era vio dessere batuto Uedendose ferito duno scudiero Ereuoltose al re angeliero

Dicendo alui questa gran vilania
Solo me afato per la tua persona
Partir mi voio con mia baronia
Zurote per mia fe e per mia cozoa
Destruzero te etua compagnia
Re anzeliero verso lui sermona
Perdoname re ourastante apzesiato
Tiel mio teren non sia omo oltrazato

Que te auia fato lore brutano

Le oltrazato lai cosi vilmente

Ben afato lo scudier soprano

Quando aiuto el so signor presente

Seme dessidi so non te curo vn grano

Ben che deme tusci piu posente

Aiutarome con lauera rasone

E dito questo elre brotano pione

Emenolo atunis la gran sitade
Re durastante auanti lozo sia
Driedo lui va gran quantitade
Laso sente chi ha doia echi ridia
Alpalaso de gran diversitade
Smontão tuta la gran barania
Durastante nela sala auante
Domandava le sue arme emal pensãte

Desmonto in sala con el cortelo
Apresso re brutano ebrandouso
Staua sempre el souene altobelo
Durastante parea vn mastino
Eridando vise osme questo equelo
Che mio sangue sparse el farazino
Sra questo tempo echo re chiarione
De yselar ysen con lo suo salcone

Clete ourastante cost sanguinoso Ridendo chiarion verso lul core Dizendo fratel mio veletoso E adeuenuto questo per tuo amore Che in tua vechieza sei sato amoroso Edaltrui la moier voi tore Se macon te conduca in paradiso Dime fratel chi te de neluiso

uto

duto

nafe

KTON

aronia

la com

ano

i picio

ito the

ofence

one

o plan

de sta tade iridia

nal poli

Durastante per voia non sa resposta
Ela spiume liesse soza veli venti
Ebiarion aotonelo se acosta
De vime come el sato el convienente
Respose otonelo la colpa e vostra
Brutano sencuensa pianamente
Durastante per lo peto loprese
Gula fronte lo ferí quel 30uene cortese

Quale quelo fa chio labia veduto
El nome suo me sa as uer auanti
Cledi signoz quelo che e cresuto
Clin mezo brazo soura tuti quanti
Quel zouene se chiama sperduto
Clarda el bel viso esuo sieri sembianti
Ancora in mano tien quel cortelo
El qual de man tolse al tuo fratelo

El corpo adato elanzelico viso
De poco tempo era sua zoueneza
El pagan vise costui vel paradiso
Per zerto e vesero vela suma alteza
El durastante se volto con vn riso
Fratelo mira lo tuo rio pensiero
Eldoncha te voi meter como scudiero

Zropo saristi tenuto rio esalaze
Esendo come sei signoz velmondo
Jo voio fratel che tu sazi la paze
Lon lo re brutão equel scudier secodo
Poi ala zostra chi sera piu veraze
Zuera la vona con lo capo biondo
Respose vurastante sa chela sia mia
Esa fratelo so chel tuo coz vesta

Rechiarione neua ad altobello
Lbe pase venga afar con ourastante
El souene parlo uerso di quelo
Suarda non mete far dauanti
Quando sonsi questo mio costelo
Lbe la tua vita non valera vn bisante
Lbiarion respose non ti cososare
Lon mio fratel lapase debi fare

Afai te basta che tu lai batuto

Edel mior del popul pagano

Lostoro te chiamano losperduto

Or fate paze etocali lamano

Acotal vito za non stete muto

per auer la paze el re brutano

Lon durastante chera fior del mondo

Alui meno el zouene socondo

Re chiarion per mano lo piendia Oltra che la paze sia fata Durastante vauanti vi se vedia Colvi che li viede si maluasa bota Per la gran stiza quasi pianzia In altra parte la faza auoltata Chiarion lo biazo si piese tostano Ealo sperduto se tocar lamano

Durastante con sospiri eguas
Ulerso sperduto edise o zoueneto
De cosa chio non asazai mai
Tu mai sato asazare almio vispeto
Respo losperduto piu sauso sarai
A non prender altrui per lo peto
E saria io bene vn traditore
Se aun bisogno non aidase il signote

Chiarion dise eldize louero

Or oltra el bando vada dela glostre

Re anzoliero come sire altiero

La sia anzilela abrandouino mostra

Ognuno qui si leui depensiero

Che costui ben par laluce nostra

Si ben formato e lanzelico viso

Che ben creato par nel paradiso

Ansilela amaua brandouino

Che gran tempo a zurato fo marito

Donor grando si fece a capo inchino

Pregandolo chel vouese esser ardito

Lontra vurastante sul camino

Si tu perdesti asi fato partito

Jo me varia la morte volorosa

Prima che ve vurastate fose sposa

Per macometo brandouino respose
Jo venzero perche ola rasone
Emente parlauano tal cose
Ecote ourastante echiarione
Doue anzilela mente sascose
Durastate superbio biastema macone
Anzoliero bumele alui sacosta
Edise sine aocto zozni sera la zostra

In cotal guisa laue bumiliato

Ueduto la vona ciascun va fore
Tlelo palazo elo conseio ordenató
De tunis ensia ogni signore
Ala pianura ciaschuno alozato
Lotauo zorno monstra suo valore
Uno stecato che volta quatro mia
Doue vouca esse la zostra ela paria

Elo re bianco efato capitano
El qual ve anzolieri parente
Eposto so alui el bastone in mano
Che torto guardi con sua gente
Sesanta giganti auea questo strano
El mondo se tenia quasi aniente
Fuora ve tunis ciascun e andato
Re bianco va lordene velo stecato

In tre 302mi tuto lo fece fare

El qual e per ogni quartiero vn mio

Edefici de legname fe leuare

Re anzeliere caltri re aconselo

Lotra durastante nesun poza durare

Dise brutano io meto mio fio

Tropo me par maluari partiti

Se la 30stra sera aferi politi

Refpose chiarion ognun sarma bene
Chi riceue mozte sene abia el vano
Chi vence la zostra adesiate pene
Piase anzilela per guadagno
Brandouino che niente teme
Diseasuo padre venon vedate lagno
Cust ponzera el bon sero mio
Come quel ve vurastante rio

Ormai sei 302ni sono pasati
Elseptimo ancoza si pasaua
Aloza pagani tuti sono aparechiati
De arme ede cauali niente li mancaua
Lontra ourastante sono entrati
Ferir sopza lui ognun pensaua
Chiarione sape tal mestiero
Dise elue salera vostro pensiero

Or tornamo al zouene sperduto
Sub campo e con brutano e bradonino
Brandouino vise tu serai venuto
Mego ala zostra voman vamatino
Euedera che io sero eltuto
Questo te zuro per vio apolino
Respose el sperduto io vero lietamete
Pregoni asai che vui siati vaiente

Brandouino vise bona vosa a30
Sperduto mio ben lo vederai
Che fra costozo non auero para36
Dise lo sperduto se questo ferai
Quela vona ve alto ligna30
Se sei valente per sposa auerai
Or lassamo ormai star questo moto
Pasollo septimo 30200 euene loto

La matina per tempo piu ve mile comi
Se oldina fonar vi quela gente fela
Or chi vedese lipulidi ochi adomi
De quela che se chiama anzilela
Asuo belece convien chio ritorni
Lucea piu che apollo e piu chastella
Auoler dir de beli vestimenti
Che lei se mese ireali ornamenti

Da

Duno drapo doto costei se vestia
Drido edauantia vno arboro voro
Eleramele le quale spandia
Erano fate de si bel lauozo
Ognun direbe che per negromantia
Sia lauorato questo gran trisozo
Su per le fronde lauozato aoreli
Chel parea propzio che cantaseno elli

Acotal modo la dona a lomanto
Uno filo doro ala dotata treza
De la fua camera infi intanto
Che chi la vede gode dela alegreza
Pagani dizeano per macone fanto
Costei e creata dela suma alteza
Almondo non aduse mai si bello viso
Onde creata la so in paradiso

Reanzeliro la prefeper mano

Fora velpalazo quel vifo fereno
Lui ediere milia del popul pagano
Costei monto sopra vn palas reno
El padre con lei va prosimano
Ognuno mira le sue beleze apieno
Re bianco nono capitano era
Chusi insino fuora vela tera

cimi

ente

Auanti colei ya par che elsole
Sopra la teita yn bel orapo doro
Era del mese deroce edeuiole
El mondo deuerdura da splendoro
Qua dica ormai chi dir vole
Sonti sono doue el gran lauoro
Un pergolo delegname lauorato
Soprasili monta quel viso rosato

Daquatro vechi era acompagnata

E questi vechi si la conseia

Chi meio si proua acolui la sia vata

Per sua vertu eper sua rentileza

Da costoro sera sententiata

De chi vie esser la vona zolia

Adir la quantita de vone ede vonzele

Piu ve mile che aueder erano bele

Dia pagano domando larmadura
Lore pagano domando larmadura
Solo per amoz de queli ochi adozni
Danzilela bela per natura
Oz conuien chio abia afar ritorni
De questa zostra che sera si dura
Dela qual zostra seguira rie sozte
Che molti gran baroni riccuera mozto

Dimai aueder grando epicolino
Lbi sera el primo che liuora in trare
Closo che sapiate che sera brandouino
El qual so arme vol vomandare
Clibergo ecuraza elmo vazal fino
Che in tuta pagania non a pare
In zenochioni losperduto sa loro
Abrandouino mese vo spironi voro

Bambieri ecofali poi li mese losbergo
Esimile armolo vele braza
El sarazino che auea forte nerbo
Ancora limese la forte curaza
La sopranesta con ato superbo
Zenta laspada elelmo li alaza
Etuto venerde auea so vestimento
Tel campo verde tre stele varzento

Aduno simile era lauorato
Quela sopranesta velpagano
Subitò el corsier so aparechiato
Chera tuto baio per certano
Che proprio parea baiardo creato
Se non che ve tuti piedi era balzano
Simel canalo non a sarazinia
Armato brandonino sulania

El scudo ela lanza epenelo

Tuti sono con tre stele varzento
De persona gaiardo el pagan zoueneto
Elo bel caualo elustro guernimento
Losperduto li vise osegnoz bello
Sa che monstre el vostro ardimento
El preso lui losperduto acaualo
Con yna lanza el siegue senza falo

Simile pnaltro bono scudieri
Laltra lanza apreso li portana
Intro ne lo stecato re anzelieri
E re brutano che aueder stana
La guarda sa viere milia guereri
Sesanta giganti lo stecato poltana
Ele pone aueder alo zentro
Brandonino so el primo chètro detro

Con quelabela ericha fopravesta
Dove stava anzilela ventro senezia
Elo belo elmo levato vetesta
Ben poi star cara vona mia
Anzilela li fece gran festa
Macometo che a gran forza ebalia
Tiel zostrar te faza pro cardito
Si che fignor te vorai per marito

Dacanto los perduto iscudier staua

Ognuno in mano ausa lalanza pozente
In questo tempo ogni corno sonaua

Brandouino semese lelmo dipresete
Dela dona ben sicombiataua

Et ela se inchino asai reuerente
Per quel stecato prese dela piana

Dentro entro el gran re dela tana

El qual crida lo uoio anzilela
per mia dona elegitima sposa
Brandouino li respose inquela
per mi lauoio quela amorosa
Ognuno abassa sua lanza epenela
per darse insieme morte dolorosa
pela dona innamorati sono sisorte
Ebe lun nelaltro non cura demorte

Ultimamente costoto se scontraro

Lo re de la tana el 3 quene brandouino
Do colpi su li scudi se donaro
Oda come lautore in suo latino
El gran re de latana costo caro
Ebe abatuto so in sul camino
Oda pagani cridana vina macone
Bradonino ananza perche ala rasone

Da poi quelo vene lo re de foria

Lon brandouino costui destidose

Escontrose in sieme per la via

Do fieri colpi costo donose

El re de suria la pezoze ausa

Che per lo ferire indriedo reuersose

Ognuno crida fozte de quelo

E da pol di lui vene re otonelo

Basto seria aquel gran troiano

Soe de priame ector so sio,
Quel brandouino chero soprano,
Aquela zostra non auia someio
Quanti ne scontra ne zeta al piano
Re durastante con yn grifo zio
Uerso brandouino core arditamente
-der vadagnar anzilela piazente

Ben che elsuo pensiero vene vano
E in quela volta suo pensiero se falo
Re biandonino chero sopiano
Zoso la bate vel cozente caualo
Quanta alegreza ania aloza biutano
Uedendo el siol in cotale stalo
Zipieso lui era lo bono sperduto
Le fracheza de biadonino ane veduto

Espese volte guardana anzilela

Parlana vela che lania fi oznata

Pin volte lo sperduto fra se fanela

Se questa vona fose batizata

De beleze e apreso aldabella

Porebe star tanto edelicata

Ben se poria vir atondo atondo

Queste son le pin bele vesto mondo.

Mon desprissando lalta principesa
De montealbano madona beatrice
Ebradamonte che sta apreso desa
Ebe de beleze a tanto melicie
Ben guarnita e ben comesa
Zentile ebela senza nequicie
Se porsa cercar quanto el sol scalda
Auantazato sopsa tuti madona alda

Or lasamo dele done tal parlare.

Per chelautor venga miga ascoro

Ebe per voler anzilela guadagnare

Lon la lanza in mano se so meso

Lon brandonio seuosse scontare

Per sua vetura in terra ando groso

Abrandonio redopia la lena

El caualo balzano gran tempesta mea

La zente crida vedendo cadere
Re ve vamasco che auoda sela
Qgaun visse macon lo vi podere
Eueramente la nobel anzilela
Sarlo seria contra el douere
Ebe promesa so alui la vonzela
Re vurastante la vuol robare atorto
Rason seria se lui sosse morto

Delifola e lozo fignozia perduta

Ben be trenta ani malamoz loguida

Anzelilea fi bella ania veduta

Clerfo alei auoltamente crida

Or per fozza conuien chio tabi auuta

Oz in questa zostra conuie chiocongda

Ozcon chiamo el suo eterno ione

Con gran superbia el so caual mone

Quando podea el so caual core

Lon gran tempesta contra brandouso

Per oemustrar le sue franche proue

Lredendo abatelo aterra sulo camino

Beu che sua credenza poco zoua

Quando scontro quel zouene sarazino

Lo franco brandouso verso lui vene

Di presto coreche viel con pene

Che contra fozza si lebe ferito

Ognuno in sieme vn trato se percosse

Ere vel paere perduto per terra ezito

Fozza che auese niente lo rescosse

El suo pensiero in tuto ebe falito

Lo franco vandouino nula se mose

Ben sepzouo come franco campione

piegose aponto come yn torone

Oquanta zola naue el re biutano
Uledendo al suo fíol tanta posanza
Ebe lus abatea ciascun pagano
Nulo puo restar asuo aroganza
Re ourastante ebruto e vilano
Oldendo osr ne auea ootanza
Per macometo che non so busardo
Questo eun baron molto gasaido

Per yadagnar la vona zolia

Lon gran ardir lo revela tana

La lanza inmano el caual monia

Ancho guadagno la dona superna

Anzilela bela in tal modo dizia

Macon in te la zentileza strana

De rebrutuno so sopzano sio

Anchuo lo guardi vapericol rio

Piu che mai la fozza radoplata

Albel tornielo marcadanti econti
Sia chi volia deassa africa europia
Che star posa asuo colpi pzompti
Come se leze nelantica copia
Che de quela zostra libaroni afronti
Quanti piu nescotra dequele zete mate
Lozouene bzandouio tutti abate

Dela de qua brandouio feua voltando
Poztando in mano la sua lanza tonda
E batasa ezostra domandando
Ton enesuno si fiero che li respondas
Dela ede qua lazente va parlando
Dicedo dibzandouin fia la dona bioda
El pauson durastante intese
Che la vitozia domandana suo arnece

Uenga mie arme crido durastnte
Jo meso tuta questa pagania
Duchi principi dela leze africante
Tuti valenti cheri de vigoria
Era con lui lodio triuigante
Che anzilela purnon par che sia mia
Jo lauero dise cridando forte
O per suo amore auero la morte

Learme li vene deboto dauanti
Durastante se comenzo adarmare
Or oldirete con quanti sembianti
Latro barone se comenzo adobare
Do scarpi dazalo temperanti
In primamente se comenzo asiubare
Epoi queli che larmana prestamente
Limise doro do spironi lucente

Subito armato acaual monta durastate
Alazostra zonto dise biandouino
Del campo piede chio te destido auate
Eambi dozo aserir si sizino
Amezo corso se trouorono auante
Bradouino non se psego quel paino
Durastante si de vn cospo sodo
Abrandouino oldite in questo modo

Also despeto eltrase fora delagropa

Louien che in terra bradonino cascase

Dicomo qui lautor non toca

Per forza connien che lui senoltase

Perlo volto ancora de sanguie debota

Lon tanta suria parue chel tocase

Che de terra niente se sape lenare

Lo spduto desmonta ecorselo aintare

Edife suso che poco honor auemo
Equistato per questa prima volta
Dice che doname meio faremo,
Dise bradonino la vita quasi me tolta
Thede durastate quel colpo estremo
Lhe sua persona a potentia molta
Lhi medese el mondo e la dona zolsa
Con lui vnaltra volta zostra no faria

Con fatica el pagano de terra leuose
ponamo chel fose asai aiutato
Elo sperduto acaualo montose
Al pausone brandouino e smontato
Lhe de so arme tosto desarmose
E per la precosa fosse acolegato
Re brutano yene al caro sio
Dise macon ta capato di gran perio

Affai almondo e dele vone bele

Afare con nul vota parenteza

Lafa star siol cotal nouele

Re vurastante a tropo gran forteza

Brandouino ben se consorta con quele

Brutano a yn siolo ve piu zoueneza

Uolse far uendeta vel fratelo

Durastante simile abate quelo

E molti re che portauano corona, Abare emete alor gran paura Uerso de lui non andaua persona Auoler prouar sua sorza dura Or mai tuti queli pagani rasona Anzilela la nobel creatura Louien che questa dona gratiosa de durastante sia peraze sposa

In cotal gusta stete tuto el 30200

Adurastante nulo non respodia

El pagan se fece leuar selmo adomo

Douera ansisela oreto se nesia

E salutola sensa far sosomo

Dicendo bene stagate vona mía

El suo saluto ala vona parue oltraso

In altra parte volto el so visaso

Fra se vicendo o misera topina
Seio vigniro ale mani vi costui
De che sara la mia vita meschina
Odiandolo piu che mai altrui
Ananti chio venga asi ria visiplina
Posa che non me pote aner colui
Brandonino a cui io sui vonata
Ucideromo inquela zornata

In cotal guisa la zouencta bela
Le pene suo ziua rasonando
El sole ormai velo lume siribela
Re biaco se la guardia e mada elbado
Ebe vomane ognuno monte in sela
Segondo lordino aloro vonado
Ebi venzera la segonda zostra
Zuera lanzilela a sua posta

Durastante echiarione se partene
Al paulone scuano descrinare
per obe conuien chio saza ponto quie
Dela dona el suo bel retornare
Ela cosa conuien che abia sine
Decui vui medouete perdanare
La dona sitrouo nela sua zitade
Pagani alcampo tornano mueritade

Sinisse lo cantare

Egnori per seguire lemie rimi
In molti cantari pricipio si o sato

Lome so sizi neli cantari primi

Pregoue che me sia perdonato

Che queste opere prima anni sistimi

Lorezete doue so ho falato

Sequendo el primo modo so coreto

Or tornamo per dare anni dieleto

Or lassamo quele cose cel ste

Edel zielo so ati riuoluenti

Si come lecorse elestele preste

Fano lor camini per aiere leuanti

Qual pianeti bumeli erubeste

Lezenti fati grandi aparamenti

Pagai seposano sino alchiaro zorno

Ebe ala zostra deno far retorno

Sa cra phebus condorate chiome Clito fuora vel balcon oziente Aluanti el caro quatri cavali come Per lavia vano si soauemente Eo pirolo eton elor nome Dalo reposo seleva prestamente Per veder queste vitima zostra De cui sara ansilela nostra

Ladona monta sopra vn palafreno
El quale tuto quanto era morelo
Zuanti vn garzone de beleze pieno
Sili porta el capelo elo mantelo
Spesso se volzena a quel viso screno
Clolete niente dizea quel zitelo
Zuanti la sua dona intendia
E apresso el padre ela esaltri yensa

De sarazini el fiero stridore
El pare biati sono tuti quanti
Li sarazini ebe debeno zostrare
De se faza ormai ebi vole ananti
Labela dona doner conquistare
Lultimo zostra polida e bona
El mati sono tuti re de corona

Con anzilela bela anzelicata
Stano quatro vechi in so compagnia
Per cui sera la zostra zudicata
Tuti spagani mente liponia
Ognuno oizea questa sie fata
Wandato fra moztali questa ela
Da macometo che sta in paradiso
Per sar veder auni cosi bel piso

Questí reali con lozo armadura
Aspetando pur che venga ourastante
Che acozdatí sono in tal misura
Ferir sopra lui tuti quanti
Per non li var quela bela creatura
Re chiarione vete questo auanti
E non volse che lo fratel scarmase
Ben che ourastante niéte curase

Ebiarion diselasali comenzare

E poi fratelo mio tute armeral
Durastante per lui contentare
Disse fratello sa 30 che vozai
Qui re pagani non puono piu stare
Fra lozo comenzano 30st rare assai
Wolti feriti neson scalualcati
Warchesi pzincipi cre incoronati

De mai e apresso amero zorno
Durastante sta al pauson sino
Altro penso far mi ritorno
Tuto fracato se posa brandousno
In compagnia auea losperduto adorno
Lecride se oldina pelpopul pasno
Delorzostre ede lor gran remore
Losperduto pe pauson usi fore

Aseder semese soto vno arboselo
Solo soleto comenza gran pianto
Fra se vicendo o misero altobello
A cui fortuna a fato valmazo tanto
Morendo mio padre cusi picolelo
Tolto ze so el nostro real manto
Scazato el mio fratel troiano
Solo vo castelli ze reniase in mano

In cui castelli guardavano tute done
Eli se posavamo asai povereli
Cusi cresendo dentro queli 302ni
Magnificando queli do casteli
E molti altri aveano soto el penoni
Essendo nui si forte 30venzeli
Troiano intese la fama dozlando
El suo quartiere andava adozando

Eio de quel renaldo di fanta prodeza Auendo vdito e recordato
E quelo io adorana in mia fanzuleza
Seci depinzer el lion ibarato
E poi piaque ala fuma alteza
Thon cognofendo quel che ma creato
Che orlando erenaldo núi vedefemo
Jo e mio fratello poi se batizasemo

Ne la cita de persia con gran brame Re valerano e sioz de spina inimiri le Come piaque arpo vento so el reame Ben che orlando tomase apariri Eio per veder zente soprane Ueni presente a carlo easan dioniri Ne le batale de re pironelo Renaldo lasat in persia e mio frateli.

Stor de spina il de in persona
Troiano sece re elei regina
Cienene quela suma colona
Renaldo e orlando paso la marina
Quel traditor de gamo ebe non sogna
Con suo mai dir se mia mente topina
Corozase con limperador carlone
Iniustamente me sa star in prisone

E se non sose la creatura bela

Ben morto ser a cust zouene infante

Per la virtu de la lucente stella

Usi de la prisone con pene tante

Bone arme e caualo mede la donzella

Per vegnir ala guerra de durastante

Uenia pensando dauere bonore

Se lui non suria come traditore

In quela rota fermo alcza staua
Benche degno non foie tuta via
A pzincipi de ppiani io domandaua
per la mia fama zascun me obedia
per zonzer durastante za no tardaua
per amoz me se misi in vna galia
In barbaria me rompe el mar crudo
Onde con vita campai apena nudo

TET DED OF

DI TIO

公路の日本の

Efele

Lbe

Din Lbe Elo

5 40

Diffignozio fon fato feruo
De vn pagano el qual io non amo
Mancame lardir ponfo eneruo
Deuieni mozte pero chio te chiamo
Thula altra speranza io non mi feruo
Espaza tosto elmio voler bzamo
Thon vedetu chio chiamo e crido fozte
De vieni tosto desiderata moztei

Dala risposta aquesto topinelo
De tanta paura cazalo di foza
Ad che sei zonto o misero altobello
Doue la fozza doue la grande onoza
Ai troiano misero caro fratelo
De persia tu sei re e signoze
E non pensi mia aduersitade
Altobello e in tanta pouertade

A non poder auer arme ne destriero

Etu ai arme e cauali tanti
Sio de reson fato scudiero

Or mainta rpo con tuti isuo santi
Done sono li re eli cheri
Li quali o mozti e molti giganti

Tristo colui che cade in pouertade
Ton li valeno ne sozza ne bontade

In cotal planto fena lamentando
El 30ueneto graciofo efino
Uno scudiero louete lacrimando
Subitamente cosse abzandouino
Dicendo signor mio sospirando
Jo a30 veduto soto yn bel pino
Con pianto elamento lo sperduto
Per pietade os quel son partuto

Brandouino che apena se po orezare

Lon voce aquel scudiero respondia

Ora vatene tosto aguardare

Se nesuno lia fato vilania

Dauanti ame lo debi menare

Chio te zuro perla sede mia

Se nulo de vostri la oltrazato

Longien che in tal zorno sia impicato

CTUCO

NETTIO

i ferua

rido fa

Oldendo questo quel scudier core
Ellarboselo doue sperduto stana
Dicendo alui o zonene di valore
Tion pianzer piu epoi licomandana
Clien tosto al nostro signore
Elo sperduto tosto se lenana
Per vbedir quel che vol bradonso
Pianzendo va al panione doro sino

Equando ventro al pausone entrone
Lon reverencia el viso sescose
Lon ambe mano el viso se sugone
Brandovino con parole vmbrose
Dela cason presto li vomandone
Ediseli o bele graciose
Perche piancistanto mal contento
Seme lodi lisaro gran lamento

Esele nesuno de nostra zente

Lbe taza osero o sato indrito

Dimelo tosto o zouene valente

Lbe morir lo saro in to conspeto

Elo sperduto pianze fortemente

Signor niuno ma fato dispeto

Piango elamento de la siera fortuna

Ulerso mi voltato ala saza bruna

Jo bo vn fradello quale marcadante Niente meno via fato darme Lauali edestrieri carme atante Sospirando conuiene recordarme Ais signor tornato son uil fante Lhe in tuto uoto desperarme Seio auese caualo e armadura Lo durastante me meteria auantura

Ecrederia da lui esser nincente
Tion altro che lonor neuoria
Bradonino respose prestamente
Se nenzi fa che la dona sia mia
Darote le arme elo destrier corente
Elo sperduto che le parole udia
Signor la dona fara alto comando
Libero dame arme cauolo e brando

Dife brandouino lo tedo mia fede
Se dela zostra auerai uitoria
Learme mie che simel non secrede
Darote con lo caualo cotanta gloria
Lo sperduto za non parue rede
per far de tal satopiu memoria
Lasede seseze dar senza falire
Poi brandouino learme se uenire

Apresentate fono senza dimoro Llo sperduto inziparelo sposose Scarpe dazalo edo spironi doro Bambieri cosali el zouene calzose Elo sbergo che ualia uno tresoro de le braza ancora adobose Sopra la panciera una bona curaza Sopra uesta laspada eleimo salaza

Denato lifo quel balo balzano

per fine aterra de maia couerto

Ebe parea quel de montealbano

Fose el bon basardo perlo certo

Sperduto abrandonino toco lamano

Tota figno le parole aperto

Dra te posa per macon mio sire

Quela bela dona non ti po falire

Sentendo yn poco poi tolta licencia
Da ourastante benigno combiato
Monto acaualo esece despartenzia
Edentro la cita so ritornato
Domente epoi ala presencia
De re anzoliero so andato
parlo alui per cotal ditato
Doue durastante ai lasato

Jo andai con lui fine al paulone

E aueder sua nobilitade

Thon credo che sia bo di macone

Crease mai in bona veritade

Thon e nel mondo piu foznito capione

Con tuti li suo vsa caritade

Molto macometo vea amato

Che va fato degno de tal parentato

Perche lui e piu nobel ho vel mondo
Euui sapete che le gran signore
Baiardo pro e ardito efecondo
In lui regna posenza e gran valore
La vostra nobilita non trona fondo
Zuni ea vostra sia porta grade bonore
Zascun ora lui se frazela
Tanto e infiamato ve anzilela

Cust alquato de lui rasonando
Dicose varie epoi tolse licencia
Sperduto re anzoliero vien parlando
Quando sera mia sia sia so presencia
Quanto tu poi landeras consortando
De durastante la sua gran prudencia
Dise lo sperduto no bisogna tal semeta
Diu chal mondo dona par conteta

Poi se parte el zonene acorto

Ad anzilela zonse vona piazente
Rasonando con lei molto scorto

Dona ve quel che so te vigo abi amente
Tro ordine penso che abon porto
This lo meteremo zertamente
Euni piate cotale pensiero
Come vui parlate a re anzoliero

Fate madona che sapiate dire

Quado auro padre andarete aparlare
Dicete padre mio con martire
De yn pensiero che fra nui recatare
Re carlo esuo baront pozano suzire
Enosta festa aueria aguastare
Chel posente esozte carlo mano
Poria pmeter qualche gran vadagno

Aqualche nochiero pedota o patrone

Equalche bono evalente navigante

Farli vi tresozo gran promisione

-pozia suzir perlo mar salante

Bichio pesato ne la mia intencione

Beria che vui vicesti a vurastante

Che carlo etuti quanti isuo christiam

Facese andar nela roca vemasticani

Esubitamente fo aparechiata

Lon lei mena solamete vna cameriera

Dauanti al padre fi fo andata

Parlo alui acotal maniera

Anzoliero per mano la piata

Dicendo che nouela tuta in terra

Padre vise ogran suspicione

Che non scampe vna note re carlone

Siche mandate fignozadurastante
Perche non guasta la nostra alegreza
Quando faremo la festa zoiante
Ebe non ze toznase in grameza
ZDandate vn meso alo amirante
Re carlo mano voue la gran fozteza
Per meterlo de guardia piu seguro
In masticani deventro al gran muro

Se meta carlo ogni fuo barone
Incontinente fe chiamar lo sperdute
Eluene prestamente inzenochione
E re anzoliero se so metuto
E incontinente ancora chiamone
Lo so cameriero lo signor saputo
Ulene va lui esi li parlo con bocha
Portame li chiaue vela rocha

Eblarione del corpo fu belo
De virtu non auía parí in farazinia
Solo el batesimo mancaua ad ello
Ogni cosa bene compito auía
Auea soto vno corsier morelo
Ebe piu chal vento lo portaua vía
Sauiamente zonse alo stecato
La porta aperta dentro so intrato

ni recu

tanofin

affaire

omano

gran w

Demah

andati

iera

mata

如何的

nicion

DER PEG

offi

**MIN** 

**FI** 

octio

Danuno vicea o macometo aiuta
Lbiarion sie tropo valente
Questa zostra biandouino a venzuta
Lbelo non la perdera al so viuente
Lbiarion lo sperduto si faluta
Dise biandouino veramente
Lbe sosse biandouio vel fermo credea
Lambi dozo vel campo piendia

Umelemente e piano lo sperduto
Dio sapete che ala vostra sede
Seruir e in mano rota qui conduto
Pregoti che de mi abi mercede
Cledete chiarione echi venuto
Lhio sia lo sperduto elo non crede
Per altra volta pronai so posanza
Clenzer pertien mia speranza

Edito questo foto lo scudo si ferra
Lo sperduto sopra quel baio balzano
El corpo chiuso auea per tal mainera
Lhe niente seuedea el bon rhiano
Altro cha velelmo lanistera
Dalaltro canto chiarion pagano
Elor corsier con suría se mose
Done era anzilela ricontrose

Ognuno ferma la lanza su lo scudo
Scudi earme pasano in quelo stalo
Chiarione reccue el colpo crudo
Casco per terra lui el so caualo
Elso sperduto pasando nudo
Jo scampas valo mar senza falo
Se vui poneti vostra santa mano
Spiero ve liberar carlo mano

Amano si mena suo caual astante
Quanto puo va verso pausone
La nouela sape re durastante
Ad alta uoce biastema macone
Ju doso aueale arme tute quante
El sorte elmo in testa si zitone
Alazati con tre lazi doro
E vn bon corsier vene senza dimoro

Releuato che parea vn pozeto

Louerto voro ede minuta maia

Sopra falto el pagan matedeto

Lhe almondo par nó auca in bataia

Un forte scudo ananti lo so peto

non cura laza ni spada che taia

Questo scudo edeoso ve lionfante

Lábrazadura cadente voro lumante

Equel scudo ourastante acolo

Sito e presto si ane imbrazato.

La grosa lanza con lo penon piolo
Che ben parea demonio descatenato
In la uia chiarione scontrolo
Che apiedi elso canal auia menato
Durastante visse secondo chio veduto
Parme fratelo che sei stato abatato

Respose chiarion tu vize el vero

Laro fratello se tu tene vai

Biandouino e toinato tanto siero

Ese tu zostri con lui tu perderai

In questo vito sarma elsir altiero

Che de vasali neauca asas

Poi chiarione sul caualo morelo

Drieto va durastante so fratelo

Sula gran naue monto con fuzore
Queli pagani entra foto couerta
Cridando a carlo imperadore
Ti ela tua gente ora ediferta
Econfuperbia preise quel fignore
Carlo crede la so morte certa
Limperadore sua gente suaue
Fono trati tuti ve la naue

Credendo re carlone, gire ala moste
Clerfo li psisoni so baroni vicea
Umelmente ve rpiani el sire
Se mai fosti alo servicio mio
In pace postate questo martire
Mosendo el cospo lasa avera vio
Se osi noi saremo martirisati
Nel paradiso andaremo fra beati

Pianzendo tuti imansueti agneli
Azeso carlo eligati tuti quanti
Clerso la roca de masticani eliMenati fur da queli africanti
Altobello da lonzi si vedea queli
Liochi suo non retene de pianti
Cledendo quelo carlo imperadoze
Menato da pagani asuroze

Re purastante aquesto so veduto
Eprestamente vardo verso velo
Che cosa equesta caro mio sperduto
Le lacrime teuedo scudier belo
El 30uene che sempre proueduto
Respose orlando me veise vn fratelo
Uledendo carlo con tuta sua seta
Beue piacese ne faria vendeta

Dise ourastante vate confortando
-poi csie menato auero anzilela
Tela mia cita te prometo zurando
Decarlo mano eso baronia bela
Fare neporai al to comando
Ela mia vosa za nonti ribela
Se vorai carlo enullo ebistiano
-per macone so telometero in mano

Respose altobello io ve regratio asai
Dele proferte vostre ferme esane
Auostro piaser sero sempre mai
Carlo ne la roca de masticani
Eso baroni menati sono aguas
Percosi dele gente rie pagani
Nela roca in la tore improsondo
Carlo eli baroni so mesi, improsondo

Lasamo carlo el baroní nela roca
Elo sperduto che volsar ritozno
Cotal parole adurastante toca
Con tua licencia piu non so sozno
Re durastante li auersi la boca
Salutame re anzeliero adozno
Quale io tengo p pare e per parente
Sanzolela saluta dolcemente

Edialei chè la fedia bon conforto

peroche preso se apresa el tempo
Elei eso seremo abon porto

Onde el so core el mio sara contento
Elo sperduto zouene acorto

partise alora vela sembiamento
Ala citade ve tunis sacosta

Onto el palazo esece la risposta

Esimelmente parlando ala bela anzilela
Dicendo quel che ourastante liadito
Oldendo 30 la 30ueneta bela
Orlo confonda macometo
Dise lo sperduto o real vonzela
Durastante voman sera chi verto
per veder vostra bela ereal persona
In compagnia de molti re de cozona

Mal sia venuto lui per mile volte
Anzilela aquel vito respose
Elo sperduto le parole ascolta
Oi cara vona elze sia altre cose
Se vurassante vien con zente molta
Respondi con parole graciose
Lasa fare ami setu me crederas
Disc la vona faro zo che vozas

Con forza econ superbia asai sedosse
Clostose aluno veli voscudieri
Dele do lanze luna lo sperduto tosse
Nelo stecato volto el bel vestrieri
Durastante cheueto tosto sinosse
Sula zostra quel sarazino sieri
Emonto su vn teribel egran caualo
Per far la terza zostra senza falo

El fo sperduto verso el ciel varda
Umile vise christo padre omnipotente
Or chi direbe elsir de durindana
Che auederme fosse qui presente
Ben virebe la persona gasarda
Che lo mio corpo non val piu niente
Se renaldo me vedese tanto rio
De che virsa el caro signor mio

Ben virebe chio fosse el piu tristo

Chelo a in questo mondo p so seruito o

Thon menorebe quel renaldo visto

Con superbia ira stiza esurore

Wai tal veneno cito basilisco

poi sopi adelo sperduto errore

Ben forte enotricato in guerra

Soto lo scudo lo sperduto si serra

Dalaltra parte lo re durastante
Li cauali core più che vento
Le lance base con li feri lumanti
Li do signori de tanto valimento
Lun crede a rpo laltro atrivigante
Scontrati sono de mal talento
Donose do colpi soto li scudi
Pasose le arme sin acorpi nudi

La lanza de durastante sece salo Perche se rompe euoleno itroncons Elo sperduto piu chiaro cha rpalo Adoso durastante carcone Sito per terra lui e el bon caualo Equel caual adoso licascone Mel cascar che se quel gran signoze Tuto el campo leuose aremoze

De brandouino sia lanzilela
Dapoi che durastante e caduto
Durastante con la mente dura e scla
Leuose dreto quanto lui a posuto
Emal pesante quela spada bela
El gran sarazino de sorza sornito
Dicendo o brandouino tu non aucras
La dona se con laspada non faras

Re anziliere re bianco el re biutano
Apieso lozo lo bon chiarione
Thelo stecato entrati amano amano
Dicendo ourastante tu non ai rasone
Sa lo sperduto ausa laspada in mano
Cioleua desmontar 3050 de larzone
Li quatro vechi la sententia adato
Eanzilela abiandouino sia donata

Oquanto rencrebe al bono altobello

The la bataia volentier compir volia

Ucider ourastante mozire elo

Ma poi chel vete la oona iulia

Data abzandouino come fauelo

Altobello el bon caual volzia

Efecelo saltar foza oe lo stecato

Uerso vel pauson fo retoznato

Edelí do scudieri luno ando auante
Doue staua brandouino so aparuto
Salutolo alora per dio trivigante
Lui respose che sia delo sperduto
Qual auento lui o durastante
Respose lo scudiero ela perduto
Brandouino aldendo cotal deto
Biastemo apolino e macometo

Eben vozia aloza esser mozto

Ma pzesto lo scudiero li vicia

Laro signoz mio vate consozto

Ebe vostra sara la vona zolia

Durastante e caduto esta a rio pozto

Lo sperduto auento per sua gasardia

E poco stante signoz lo vederas

Onde contento de zo tu seras

Mon piu che vito lo sperduto ariuato
Edesmonto vi quel baio balzano
Etostamente siso vesarmato
Leuate su vise quel guerer soprano
Perche sarate tosto anisato
Dal sione ve re edel to padre brutano
Mostra bona voia elassa melanconsa
Per te azo venta la vona zolia

Brandouino respose asui sempre mai Sperduto zurote de farte contento Nel mio regno de 30 che tu vorai Ueli concedero so de bon talento Wentre che lui sa proferte asui La anzonse el grande amouimento Re brutano e chiarione in persona Re anzolieri eastri re di corona

De lozo cauali sono in terra smontati
Questi re auanti quel pausone
Aperto ventro tuti sono intrati
Douera brandouino tuti andone
Ere anzolieri comenzo tal vitati
Abrandouino al nome sia ve macone
Uento aucti la vona zolia
Uenite asposar la fiola mia

Posche lei yaspeta con gran brame
Uenite tosto eper sposa lauerete
La nista vel mio regname
Per sua vota vui si torete
Emolte riche zole ebele grane
E per suo amore emio vui posederete
Chiarion crida sparate ormai
Quando si bela vona tu auerai

Che altri che ati voila esser degno
De auer tal dona ede virtu soinita
Tatura la sata agrando inzegno
Dar e tal dona epoi guardo lo spduto
Tento lo viso in piu parte loziglio
Da siericolpi che lauea recenuto
Dise chiarion se macometo menasa
To biandonino mati sei sta in batasa

Non me pare marancia di questo el come Questo sperduto e pien dognibontade Durastante esaltri emi vergognone Ognuno ecascato in bona veritade Simel corpo me parse per macone Quando fosemo abatuti in resanitade Chiarion sacosta alo sperduto Doue sei stato zouene che si to veduto

Lbel tuo viso sie percoso etento
De vime la verita se tu sei stato
Ala zostra coliu che za vento
De la vertude diandouino elodato
Sperduto atal parole sta sinto
Alui parse che lauese milantato
Lbiarion dise oz oltra afar festa
Ancoza lopera si sia manisesta

Dr chi semo agran bonote

Brandouino da tuti acompagnato

Clerso lo stecato vano agran remote

Durastante sera lota totnato

El pautone pieno de río dolote

E ponto 3a se so desarmato

Saluo che leimo si leno de testa

Biastemando macon esua podesta

In lo stecato iera lo viso belo
Ela dona quando vede brandouino
Lui lide lonor de lo anclo
Brutano listana anzilier vicino
Done edonzele stana in lo drapelo
Emolti re del popul sarazino
Lomenzano adanzar pian piano
Brandouino e anzilela amano amano

Adurastante al pauson la noucla

Lome biandousno esaltri danzaua

In quela sera la bela dunzela

Armato sera equesto no comportaua

Luto stana armato de so arme bela

Saluo chalelmo alui mancaua

Sopia de larme un mato oltra mesura

De durastante dirone so sigura

Quatordese pie era cresuto

Etuto era negro come carbone
El capo groso li capeli arizuto
Per somir de lautor sua intencione
De sua virtude ode so volto bruto
Aputo apunto ogni cosa dirone
Ala fronte grossa ciochi picinini
Parea che zeta suogo sera e matini

toelcom

to yedge

310

icato festa

an renny

love

o armani

El nafo in sufo auea strauolto
Brandt auca lilabri de la boca
Quando parlaua có inperbia molto
Eper queli lauri la spiuma litoca
Si come lui era bruto de volto
Laltra persona linstoria ritoca
De lo corpo era belo el sarazino
In boca auia doi osani demastino

Ormai vo dito comera formato
In voso vn vivergo di maia pura
Emal pesante auea cento alato
Uno manto rico voso vitra mesura
Del pauione insi quel despietato
Ulerso lo stecato va per la pianura
Una cosona voso posta in testa
Dise vurastante veder voso sta festa

Afailo siegue de sua baronsa
Lõe zonse alostocato cõgră ardimento
Done se sa la danza desa ezosia
Re durastante superdo entro dentro
La done era anzilesa isnesa e pia
La qual danzana agran desetamento
Kon diandonino saltana prose per mano
Re durastante aloza sa prese per mano

Brandouino fenede la man tolta
Restata so quella vanza tale
Alora mormorando la zente molta
Dicea vurastante asato male
Euasta ela nostra sesta edisolta
Questa cosa che tanto reale
Per mal se coporta ogni ardimento
Durastante vanzava also vispeto"

Driedo anzilela si stratinava
Lei per paura core fortemente
Donc e baroni la vona lasava
Re anzolieri e brutano posente
Uerso vurastante loro andava
E alui parlava piu altamente
Durastante tu sai gran male
Ebequesto non e ato vomo reale

Enedi che la zostra tu ai perduta
Esta abzandonino tanto dispeto
Chiarion la lingua non ha muta
Dise al fratello e tuo gran deseto
Durastante respose dime ainta
Caro fratelo mio sumo dileto
Sarote sauer fratelo chio son mozto
Seio no ho questa che mio confozto

Se brandovino questa vona vuole Faza con mi tre colpi ve spada Se lui me uenze nou piu parole Sua sia la dona bela elezadra Ele combater con mi non vole Far vn partito senza stare abada Se me lasa la vona per tal ristoro Daroli dusento milia moncre poro

Questo vdiua tuta la pagania
Durastante tien la dona streta
Elo sperduto zouene de gran vasa
Dise adrandouino azeta azeta
Eto saro per vui questa datasa
Brandouino respose de la moneta
Sempre saro rico etu padre ne aueras
Eatal pericolo nonme meteras

De non guardate fignoz amio perio de Ma come quelo chera pien vauaricia per moneda pio meioz confeio Brandouino pieno ve nequicia Uerfo vuraftante alzo elzio parlo quel farazino vistulticia Edurastante la fede ide infreta Econsentili la bela zoneneta

m Ilii

Elo sperduto le parole intende
Tosto al pauione ebe atoznare
Le fozte arme ve brandouino prende
Edalcapo apiedi sebe armare
Done quel baso bono elo se vestende
Fermo larzone esuso ebe amontare
Scudo lanza spada elmo intesta
De brandouino porto la sopra yeste

Lon quel corsier core per lo camino

Lanto che zonto fo al stecato

Pagani vicea vnaltro brandouino

Danouo quelo sie ariuato

Aueder core grando e picolino

Esendo ventro lo sperduto e intrato

Delelmo se alzo la visiera

E parlar comenzo in tal mainera

Jo manifesto atuta questa gente
Jo son quelo che vencila zostra
Lo queste arme sto caual cozente
La visiera alta el viso mostra
Etuti lo cognobe palesemente
Lo sperduto sua parola che proposta
Olditime el grando el picolino
El pato che so fra me ebrandouino

Cledendo che lui armar non se podia
per lo colpo che lide ourastante
Ami presto so arme che luzia
Esimelmente el so caual ferante
Ese io venzese ladona zolia
Mio sose caualo elearme tute quante
Ealui romagnise la bela pona
Eio lauezi come el vero testimona

Sua fo la vona vi tanta milizia

Lbe al mondo de beleze non apare

Poi che la perduta per sua tristicia

Lon lui piu non intendo destare

Echi perde honoz per sua auaricia

Se vozebe tosto zitar in mare

Durastante oldendo cotal vire

Oquanta alegreza ebe quel sire

Eacostose vouera lo sperduto
Dicendo o franco eualente zoueneto
Poniamo che sose va ti abatuto
Jo ti perdono ogni tuo viseto
Epoi te zuro semai tu abatuto
Questa ela verita per macometo
Poi vurastante abandouino semosse
Superbo in vista eabadouino seuosse

Pomo vaniète tu no auerai el tresoro poi che ti vilete auer moneda Turote ancora senza più vimoro Mo se so tua questa zoueneta Se non la resute chi presente costoro La tua vita tosto lamorte aspeta Brandouino non aue la lingua muta per gran gran paura la vona resuta

Epoiche laue cosi refudata
Prometel de non la chider piu mai
Or chi vedese la gran brigata
Intorno lo sperduto re asai
Ognuno lo guarda li fa sua imbasiata
Dicendo alui zouene se tu vozai
Star con loro zascun li promete
Sperduto non cura lor parolete

Cloistar meco dise durastante
Elui respose non con tua persona
Rechiarion dise o zouene infante
Se voi star con mi daroti corona
Deun gran paese per triuigante
Una mia fiola sera tua sposa bona
Ben per ti se voi star mieco
Spduto respose non staro mai tieco

Afai re lo chiede a fuo mestiero

Elo sperduto tuti liua refudando
Seccse auati lo re anzoliero
In cotal modo a lo sperduto parlando
Se voi star miego o zentil scudiero
Jo te prometo vandarte bonorando
Respose lo sperduto al suo vire
Li solo voio observare e servire

Durastante voi fornir sua voia
Clerso re anzoliere alora fauela
Presente tuti io voio per mia moia
La vostra cara sia anzilela
Ognun altro pensier va te spoia
Anzoliero chiama la siola bela
Dicendo varastante eto marito
Eseli meter la nelo nelo vito

deneto

1110

10

meto

lo femofi

ino fenole

trefoto

reda

moto

eta

ntecofon

afpeta

ona refut

er pig ma

gata

arolete

COTOR

mint

fa bons

Questo ad anzilela asai despiaque
Cledendo che altro non podia fare
Posa che al caro padre questo piaque
Adurastante ela sa sposare
Apso lo porto doue son le salse aque
La dona adurastante se zurare
Che non zasese con la dona cortese
Se primamente non pasase yn mese

Durastante questo si li prometia

Onde la dona esendo mal contenta

Con lo padre suo in tunis ne zia

Zitando sospiri asai piu de tranta

Frasi dicendo o fortuna ria

Fose io stata di quelo che mauenta

Che al nuo parere e si belo zoueneto

Dalaza durastante emacometo

Elo sperduto remase con lo re anzoliero
Dentro da tunis la gran citade
Done edonzele bomini ecberi
Lodauano lo sperduto de sua bontade
Re anzeliero dise o bon scudieri
Per tua virtude etua gran dignitade
Jo voio che tu serui ala fiola mia
Uolentiera lo sperduto respondia

Econienzo quela dona afernire
Lo sperduto con tanta zentileza
Anci ela lauía gran desire
Sempre pensando asuo gran prodeza
Frase la zoueneta prise ardire
Macometo perche dezentileza
Ton creasti lo zouene valoroso
Azo che sosse mio yeraze sposo

Enon quelo bruto re durastante
Quando io lo uedo uoria essere morta
Al macometo letue luce sancte
De perchemas ogni speranza tolta
Elo sperdut zouene isante
Serue la dona con alegreza molta
Wentre la beuca equaudo la manzaua
Anzilela nel parlar si lagnaua

Entro poi nela camera secreto

Anzilela nela camera lo chiamone
Dicendo alui o bel zoteneto
De dime de la tua nascione
'Respose lo sperduto acotal deto
'Poi ue piace dona uel dirone
'Per mezcadante son di tale asare
'Persi ogni cosa qui me ropi in mare

Ele ben vero che di mia zente
Soleno viar in fati darme
Molti ne morti crudelmente
Poi mio fratello volse mandarme
Lhio non morise miseramente
In fato darme come vero parme
Dico bene chio viase la mercadantia
Uni vedete come son dona mia

Edifignor son nel conto diserui
Auea famei eio son fameio
Anzilela oldendo questi verbi
Per pieta abaso lo so zeio
Parlo alo sperduto se macon te serui
In qual paese nacesti ede cui sio
Da poi sono morti tuo parenti
De dime el fato elconuenienti

Respose lo sperduto instranie cotrade Quali mente costori somo morti Anzilela disse in lacristianitade Sonisuno di questi tuo consorti per leman de baroni ditanta bontade Sono ito parenti che deuitason scort Dimi se morti sono nel ppianesimo Quera mente nel nostro paganesimo

In pianitade costoro non morio
piu volte fra ppiant io sono stado
E mai valoro non riceui nulo rio
Marcadancia piu volte bo portado
Esi me parto vi qui ancora spero io
In christianita saro tornado
dise anzilela vedesti mai parire
Elui respose la terra e san vionire

Or piano la vona qui parlando
Cicdesti mai carlo e la sua baronia
Dedimi se vedesti el conte orlando
Eli paladint reali esua compagnia
Ciedesti quel chelmodo va minazando
De cui trema tuta la pagania
El nome viro vel sir soprano
Renaldo se chiama vamontealbano

Se solamente so auese colui

Da ourastante so crederia scampare

Per lagrande vertu chio aldo vilus

Aloro sede me faria batizare

Se lui non viene orlando oaltrus

Almanco qui fosse passato elmare

Quel rpiano fra nui lodato tanto

El'qual p nome se vice vudon santo

Osolamente auese so quelo
Elqual fece ourastante fuzire
Lome ti e belo zouenzelo
Thon troua in fozza ne in ardire
De real sangue almondo nato elo
Osperduto lo so nome te voio dire
per sua virtu tuto lo biama
Fra chistiani altobello se chiama

Fiolo fo del gran re persiano
Tel cui reame tu dici esser stato
El so fratello se chiama el gran troiano
Del regno de persia le incolonato
Orlando e renaldo de montealbano
Questo bel regno aueno aquistato,
Euero che lozo padre ne so signoze
Lo sperduto li respose atal tinoze

Afegurofi con lei quel zoneneto
Aparlar poi ala real donzela
Wolto me recrese per macometó
De tua ventura spietata esela
Durastante sequendo so dileto
Ati dagando le so dozate anela
Fara de vui tute le sue volie
Senza falo lui aben cento molle

Pol che de vui piera so solazo
Telo so passe starete pissone
Apena servir te sara aun ragazo
Tartaro de la sua regione
Samai piazer enulo solazo
Ton aucrete dona la sua persona
Pensando lui auer moier zento
Apena lo vederete anciun tempo

Per non romagnir del mio parlar lordo
Questi baroniche vui recordati
Sio nou son muto ouer sordo
Costor son sior de christianitade
Lara mia dona se ben me recordo
Ede lor u rrude ela gran bontade
Essendo in parise per mia fronte
To uedi quel bono orlando conte

Anoler dir dela so figura

Propso lo creo dio con so mano
Dona lui afi fiera uardatura
Che tremar sa ogni pagano
Thon se trouo per sua gran segura
Quando so preso el bon carso mano
Sel conte orlando la sosse aftare
Thon soucrebe durastante aspetare

Quer lifosse stato solo quelo
Renaldo delo sbarato leone
Dnrastante ni anche elso drapello
Thon aueria preso el recarlone
Dona so cognosco quello altobello
Esimelmente quel bon dudone
Respose o zouene garzone
per costoro laseria dio macone

3008

Ealor fede void effer servente

Se scampar de durastante mepodese
Del concestoro ede le sue zente

Sperduto respose seio lo credese
Se volesti far dona sto conneniente
Questi cheri se qui venise
Quel altobelo el qual me dicite
Eltobello tosto qui averete

Alora respose quela zonenzela
Se altobello tu me sai vedere
La vita mia quale etopinela
Jo te zuro per nostro macon sire
Se questo me farai vedere dise ella
Chamia presencia li fact venire
Ela fortuna la persona non me tosa
CDerito anerai sperduto de tal zosa

crions

ento

tempo

arlarles

12do

ritade

ecoido

ontace

ronte

CONH

MENO

TO MAIN

tere

petalt

Respose lo sperduto se tu fai.dona bela

Luto quelo chio site dirone

Qui faro venir la soprama stella

Soe el conte orlando sioi de melone

Subito alui respose anzilela

Tinprometo enon ti mancherone

Odente costoro fano parole tante

Ecol posente el gran re durastante

Durastante e re otonelo

Chiarlan vene con lo re blanco

Al palazo desmonto el sarazino

Re anzoltero incontra non se manco

Che dela venuta sape tal latino

Aloza se parte lo sperduto franco

Da anzilcia el franco zoueneto

Per veder durastante el so drapelo

Elo re durastante lebe ueduto
Subito li dise con umile fauela
Obon scudier sauio e prouednto
Orua ala camera doue sta anzilela
Edili alei ebio son uenuto
per uoler neder quela diana stella
Clolentiera respose stal proposto
Si dolce iperduto natene tosto

Lo sperduto semosse atal perlare
Done sta anzilela so tomato
Or sate bela quanto tu poi sare
Lei dise per che mai comandato
Esazo ben che lui nenoza parlare
Anzilela respose atal mercato
Esi lidise ben negni tu sperduto
Edurastante sia mai nenuto

Fra questo vien quela turba magna
Alla camera de quela 30 veneta
Durastate lientra con la compagna
Onde la presa fo molto streta
Re anzoliero de questa ben filagna
Aqueli signori dise tal paroleta
Per tanta celca el fiato 3e cala
Pregove tuti che torniamo in sala

Partife li re ela zente tuta quanta
De re anzolieri le parole intefe
Solo in camera romase durastante
Elo sperduta zouene cortese
Re durastante alora se fece anante
Eper la mano anzilela lui preise
Dicendo alei o cara dona mia
Del mondo ue darone signoria

Cledetechio preso carlo mano
Orlando conte eogni paladino
Elo sperduto liera profimano
Tu menti per la gola o sarazino
Che lui parlo alora tanto piano
Che durastante no intende lo latino
Inel parlar alquanto reguardolo
Poi ad anzilela zito el brazo al colo

Suardando lei nel uiso sespechia
Acostose euolscla qui besare
Tielaboca elei uolto larechia
Durastante quela aue amorsigare
Dicendo dona dite aparechia
Eonesta se poria mai trouare
Elmio amoz eso che core te toca
Eper onesta non mi uolci la boca

Da luno di canti dise chiarione
Adurastante so fratelo o mato
Costei non te ama el valer dun botone
Clediche altro elso viso auoltato
Re durastante respose per macone
Lei me ama piu che homo nato
Clerso anzilela esso se volzia
Se dei el vero o cara dona mía

Anzilela staua come muto
Atal vito niente respondia
Alui vna voce mese lo sperduto
Non par che parle vona vicea
Alto marito che vel mondo etuto
Delo vniuerso la gran signozia
Tu pozterai lacozona vozo
De tuti sarazini esso tenetozo

Re ouranstante chel moto intese
Infina el core quela parola li tocha
Elo brazo al colo alo sperduto mese
Quolese ono si li baso la bocha
Dicendo scudiero nel mio paese
Del mio regno signoria te toca
Per questo oito che parlato ai
Un bel regno da me auerai

Da chi auanti la tua perfona gaiarda
Jo te priego merito bomando
De anzilela mia fate la guarda
Sperduto mio ate la ricomando
Zorno e matino ela note tarda
Re anzolieri in questo cridando
Sia anzilela tu mostri aspreza
El tuo marito non fai careza

Re ourastante nobel sposo'
Oramai lui molto volentieri'
Tacea come muto'ql viso vergognoso
Eto sperduto auanti el cheri
Andone alei con parlar gracioso
Diseaseruir ourastante e mestieri
Anzileia staua frali camarieri'
Dona auui me manda lo re anzolieri

Che adurastante sasate careza
Salo vona mia lietamente
Mostrando verso lui piazeuoleza
Meio saremo nostro conueniente
Saroue veder la suma alegreza
Orlando e renaldo e laltra zente
Doue superbia non se po tenere
A suo ventazo se ve lobo prouedere

THEPTER

110

Che Qui Cari

pri Bei

Car

Dal Che

Ecot

HO TO ALL DE LEGIS

LON Ulti

Do Do The

Oldendo lo vito labela zoueneta
Dise altobello sia come ve piace
Contentemo la persona maledeta
Umiliose la persona veraze
Doue vurastante neua soleta
Sperduto vel parlar za non tace
Andate soza vui intrata la vonzela
Ton romagna chi non asar con ela

Alora tuti quanti fora infio
Saluo vurastante echiarione
Elo sperduto con loro romagio
Eessendo fora tute le persone
Anzilela vise o signor mio
Uerso vurastante sene andone
Perdonateme se careze nouo sato
Per tanta zente mera vergognata

Ben posa guardar la tua persona
El nostro vio signoz macometo
Durastante oldendo parlar la vona
Teaue alegreza etantovileto
Edise o cara ezentil mia madona
Jo te vico senza nulo viseto
Zerto cozona ve tuta pagania
Pozterai in testa vita mia

El brazo al colo durastante li zeta

Esti la tira eso boca basana

Dentro ane paura la zoneneta

Ben che de fuora niente mostrana

Edurastante con la boca dispeta

Che sucra diquela la spuma zitana

La boca eli labri seri elosani

Poniamo non sia che singani

Prestamente quel bon scudiero Losto si porto le chiane in mano Letolfe el magno reanzellero E poi alosperduro zodane soprano Parlando vize ve cotal mestiero Zosco monta fulo caual balgano E quele chiane in so man le pone E visels durastante ua al paujone propedere

eniente

greza

a zente

enere

ettetta

e piace

naleden

oleta

non tact

la Donale

far cond

ergogni

persona

cometo

tar lam

ileto

madora

eto

gania

- E quanto piu li pozai li fa reverentia Alto signor di quelo nostra festa Non uoria che per pocaprouedenzia Lbe mai simel non sara diquesta Qualche troiante non feze falanza Larlo mano con sua franca zesta. Sazese lui per lalto mar fuzire Laro sperduto questo li debi dire
- Eda mia parte tu li darai questo Primamente lui faluterai Ben che stato piu volte mar rubesto ne nostro paise se tardo asai Larlo prison se faza manifesto Da mia parte questo li dirai Lbe meta carlo eso baronía Amasticani nela rocha mia
- Ecote lechique belo zoueneto A durastante li darai in mano Respose losperduto acotal deto Clolontiera signor mio soprano Alora separte senza più respeto Emolto sopra el so baso balzano De la cita usi senza scorta Ede la rocha le chiane in man porta
- Su quel canal verfo el mar camina Lon quele chiane che lui porta in mano Cltimamente zonse ala marina E aue trouato el gran re pagano Donera tanta zente farazina Desmonto quel zouane soprano Nel paulon chera dozo lumante Apresentole auanti durastante

- Quel macon qual zielo easere bela Edifico per sua gran uirtude Salna emantegna mia dona anzilela Eauul farecomanda con salute Emile ani epiu pare adela L'be mese elezornade si compide De posarse con uoi asi gran brama mache altro no pensa la real madama
- Durastante li zito elbrazo alcolo per mile uolte tu fei lo ben uenuto nela boca piu nolte bafolo Asai lincrese el zouane proueduto Durastante piu uolte dimandolo De dime elucro caro mio sperduto Seamor me porta ladona mia Si per macone alta signoria
- Or che nonela me dizi danzoliero Elo spordo li respose piano per che signor sia lo tuo pensiero Lipaladini eto re carlo mano per mi chio son suo fivel scudiero Deo leciave chio aduco in mano Dela rocha de masticani edela tore Atimi manda el mio caro fignore
- Respose ourastante lui aben pensato per macon chieder to lo nolia É poi apoder mente aqui mandato Recarlo mano ela so compagnia Tela gran roca ognun fara calato ·per chio meno anzilela mia Edato sperduto tolse quel chiane ·Doi comendo che se nada ale naue
- L'he lo re carlo fora se traeffe Apreso lui la compagnia reale Lorendo se mose gente spese Clerso del porto par che meta ale Lridando insieme quele zente stese Ble morte di quarlo imperiale Esimelmente tuti isuo christians Aduna voce cridando ipagans

Ognuno crida uarda uarda uarda
Cledendo vegnir quel ourastante
Elo sperduto quando lo riguarda
Quel re pagano contarme lumante
Disse losperduto mia forza gaiarda
Conuien chio lamostri chi pauante
Eltuo onos christo padre omnipotente
Chonstrero qui seio son paniente

In quel stecato intra quel re eterno
Domo composto contra natura
Lauisiera alta velelmo moderno
Doue anzilela noua creatura
Ben posistar viso superno
Anzilela trema di paura
Cledendo lo usfo bruno negrizando
Srasi visse aldianolo terecomando

Durastante voltose alo sperduto '
Credendo che sosse biandouino
Edisse alui anc ora sei vegnuto
Non tiricoida delaltro matino
Qando dami sosti abatuto
Emo te zuro per lo nostro apolino
Se non muti queste sate soite
El primo colpo ti daro la morte

Losperduto za non respose niente
Oldendo eldito lui del campo prese
Re durastante semeiantemente
Soto loscudo loro persone mese
Tanto avedere era tuta zente
Quado costoro le lanze desse Elicanali vano ala sbandonata
E anzilela stava inzenochiata

Pregando macon che li via vitoria
L'redendo che brandonino colui fofe
Tuti pregano macon ve fua gloria
Ultimamente costoro se conduse
Segondo auoi conta la istoria
Sopra li scudi sedo gran buse
Pasano scudi per varse la morte
Le arme son bone ele lanze son sorte

Per li gran colpi nesuna se rupe

Ido cauali lozo fermi stano

Questo non pare 3a manzar de supe

Ognuno delmondo seua meraueiando

Ultimamente conusen che se dulupe

Zascun dalo so canto ya toznando

Durastante diso 3amai non credo pui

Zante soze nelmondo sono in costui

Eper far la segonda fiera zostra
Subito corse ibaroni valorosi
Aueder staua anzilela nostra
Amacometo lei recomandosi
Dentro alo stecato la polita monstra
Soto li vo seudt li ido baroni
Tocano li cauali veli spironi vozo
Etuti do afrontati sono lozo

Almondo non fo mai tanta forteza

Lbe per afano non veniselameno

Ton temperando loso zoneneza

Elo sperdoto lo abandonato freno

Lore li canali vi tal lezereza

Piu rato che non va uno baleno

Esendo vo colpi seto li scudi

Pasano queli conli feri crudi

Rompe lalanza velo sperduto

Ouosse onolo real zouenetó

Per lo gran colpo ve vurastate cánuto

Per soza losperduto sepiego tuto

Ziuta aiuta el popul maladeto

Per la paura che re non sia caduto

Zinzilela piu uolte vizia omacometo

Ziuta quel brandouino perfeto

Lasamo vequela vona el parlare
Livo varon alozo cozseno andaro
Sopra larzon se ane adrezare
Losperduto con sospiro amaro
Eli fortuna non me poi pezo fare
De pede restasti fortua si me anegaro
Del mare crudele io sui campato
Poi zonto qui so son ultuperato

Elo sperduto ben sene auedia
Adurastante visse tu sarai
Sempre contento ala tua signoria
Ogni gratia vala vona aucrai
E gran regno atuta tua bailia
Disse vurastante non vegnerai
Con anzilela dona gratiosa
Uegnire con noi edaroti bela sposa

erupe

ngar de fo

la merauci

che fe dul

na toanandi

non credo

ofonoinci

nofta

landof

politamon

o baroni

10 010

nta fottei

chilepho

o govern

donatoh

gerega

uno balor

li food

ricrud

neneto

ouralia

no anda

resant

ptroni to

ano

Diffe lo sperduto lo non ve abandono
Sempre segnro vostra persona
Esempre auostro servisio lo sosto
Diffe vorastante vna corona
Te volo trouar dun regno bono
E questo te zuro per la sede bona
Uedendo lora de douer andare
Durastante da lei saue acombiatare

Elo era piend di tanta alegreza
Omo del mondo non potrebe dire
per che anzilela li fece careze
Sopra el caual monto el gran fire
L'hiarion eialtri re de zentileza
E anzoliero anon voler mentire
Lacompagnoro come proueduto
E con costoro senando losperduto

Durastante elo sperduto ase chiama

Laro sendiero dime che tipare

De anzilela mia valente dama

Ancora ben non la poso ymiliare

Respose losperduto lei te drama

Zanto che zamai arecontare

Ton velo poria in bona veritade

Saluo che le pura de tanta onestade

Edezentile onesta euergognosa
Altro che voi solo desidera echiede
Respose durastante amatutina rosa
El vostro amoze tanto merichiede;
Senza lasarme trouar luogo eposa
Sperduto zurote per la dreta sede
Che za mai non auero abento
Sin che de lei non o mio talento

Respose losperduto se'vul sapesse
Quanto lei ve ama con bon desso
Ton credo bomo del mondo elcredes
Le qualcose dirue voio io
Danzando odo le sue parole spesse
Sempre chiama durastante signor mio
De quando saro con vui solazando
To mene rido ananti lei taiando

Ecalualcando insieme rasonando

Tanto che li zonse al magno pausone

Con gran trionso vene desmontando

Rè durastante quel gran barone

Per la mano losperduto vien piando

Ede piu cose ini dimandone

Alo sperduto in conclusione dizia

Che ti par de anzilela dona mia

Respose losperduto o varastante
In tal guisa signoz li fauela
Se pozia cercar valponente aleuate
Equanto el sole zira laiere bela
Una vona non troneria sizoiante
Come la uostra soprana anzilela
Tesun veseto in lei sepozia trouare
Edesser con uoi mile anni lipare

Ben velpodete signoz mio auentare

Desfer signo meto acompagnato

Tuto lo mondo sepozia zerchare

Desfer de vui meio maritato

Quando lo sole prende aschaldare

E quanto lastela viana alustrato

per quel macon chel mondo gouerna

To credo che sarai in vita eterna

Tantoe bela onesta e graziosa
Ben se puol auantar che tanto e vegna
Che altra vona o soprana sposa
De vostra signoria sarai benigna
Sempre mai lei stara pensosa
Mile ani li pare che vostra insegna
Seruando vauanti alei so
Lintendo che vize o durastante mio

Edito questo sul caual monta
El bono scudo presto imbrazato
Lalanza prese el siero ela ponta
Edo scudieri alora acompagnolo
Alo sperduto so forza e rezonta
Su quel caualo che via portolo
Lome vento core per camino
Lon larme ela vesta de re brandouino

Pagani ciascuno costui lo rigarda
Sapiando che brandonio era amalato
Sra lozo vizendo lazente bastarda
Per macometo le tosto sanato
Sperduto sente labestia gaiarda
Ezonse ala pozta velostecato
Quanto piu alto lostecato paria
Lui quel belzano feze saltar via

Si che deneto nel campo lo porto

Onde ciascuno sene maraneia

Aquesto anzilela senc so acorra

Uerso losperduto alzo la zia

Che sosse brandonino seconsorta

Onde suo mente tuto asoria

Pregando macometo etrivigante

Chu aquesta volta perda ourastante

Ot lasamo de questa pagana
Etornamo alualente sperduto
E qual zostra con lo re delatana
El primo colpo intera labatuto
Re asario abate sula piana
Re desoria ognuno auea creduto
Ueramente che brandonino sosse
Onde aueder ciascuno se mosse

Sopra tuto el gran re brutano
L redendo fermo ebel fosse so sio Re ebiarion li stana proximano
Sra lui vize macon afato conseio per var vitoria alzonane soprano
Onde vezo me mamaraneio
L be redobiata lie tanta forteza
Questo procede vala suma alteza

Losperduto abate lo re otonelo
Apresso lore velizola perduta
Re ve vamasco ancora con elo
Re ve trapesonda ancora faluta
Sito per terra edu gran colpo ferilo
Si che per terra li casco labarbuta
Abate principi conti re ve corona
Siche maraueiar sa ogni persona

Odio quanta alegreza ane anzilela

Lredendo chel fosse brandonino

Sra se osse lazoneneta bela

Se cotal guisa fara lamor sino

Durastante che a la persona fela

Lontra oslui non valera vn lupino

Dezo ognuno se sa gran maranesa

Uedendo tanta sorteza ognun besbia

Dequeli scudieri sempre luno
Al pauson la nouela ouzia
Alo sperduto non oura nesuno
Eranda alegreza brandouino ausa
Tornado alospeduto che abate ciascho
Chiarione vedendo tanta gaiardia
Poi che costoro sono tuti abatuti
Denumero sero de costoro tuti

Alora separte lapersona adorna
Alo suo panion elo so venuto
Armose tuto epunto non sozorna
Disse ourastante setu impazato
Posate sin chelseno territorna
Dise chiarion io saro abatuto
Lome acomenzato seguira brandonio
La oona sara sua per apolino

Se resustase quel etor trosano

Lon brandouino pdera questo zorno

Ali steri colpi cheli esi vemano

In questo vene vn gra corsiero adorno

Armato chiarion nobel pagano

Salto suso senza far so zorno

Lalanza elo scudo el pagan ve posanza

De nula cosa elo non auía mancanza

Paso el 30200 ell richi conuiti

Bempre in suo core de reaozoliero

Baron ere chieri arditi

Stando adileto senza nulo pensiero

Mostri epiani prisoni stano smariti

Lon gran pinsero e il nostro impero

Dasarascin son mal gouernati

Tela preson stano in cadenati

Re ansoliero un rico cunuito
Ordeno elquale durastante
Li uene eclarion francho eardito
Re aseano eotonelo dauante
Re bianco nouo foli aparito
Re brutano brandonino dauante
Re de soria de serusalem ede damasco
Re de la tana 3a non mente fasco

Dentro de tunisnel fare del 30rno
Re dura stante entro con tanti regi
Dauanti tuti quanti uien piu adorno
Un uestimento con dorati fregi
Indoso adurastante non so 30rno
Re anzolieri con baroni del pacsi
Li ando in cotro come proueduto
Econ costoro uene losperduto

Sopra quel bono baío balzano
Uno filo doro ala sua bionda treza
Per dileto lo guarda ogni pagano
Specchiandost nelasua beleza
Ecote durastante amanamano
Etanta nobelta e zentileza
Re anzoliero e durastante se abrazana
Etoti do infaca sebasanu

Epoi femonto nel reale palaso
In feme questa real brigata
Durastante e ansoliero abraso abraso
Sopra lasala fano lor smontata
Elo squeduto auanti lor despaso
La doue stana ansilela presiata
Ora sta aneduta cara dona mia
Durastante e sontocostui li dicia

Quanto de 30 la dna naue pene

Omo del mondo contar non poría
per che adurastante lei non uol bene

Dapur saconza meio che la podia

Equel signore per uederla neutene

Clerso la camera tosto se negia

Primachel sos nela camera entrato

Con los perduto sise so scontrato

Elquale disse alui signoz uein tosto
Perche taspeta la mia cara dama
Ede uederue so core e disposto
Che altra cosa non pea che labrama
Cledendo durastante so proposto
Mise una noze e macometo chiama
E apolinio e tuti quati li so dei
Ormai coteti atuo sati lo pianzerei

Poi dife alosperduto ora andiamo Aueder la nostra cara anzilela Emotezando alquanto li parlamo Amázar poi uegneremo con ela Tuti costoto nela fala lilasamo In questo re durastante sauela Oraspectate sin chio tornerone Sperduto tolse per so cópagnone

Re chiarion apresso el reanzoliero

Lon costozo de la camera intraro

Ananti loro sperduto bon cossiero

Anzilela la dama elo tronaro

Bella quato anatura sa meistero

Tuti insieme quela salutaro

El padre elprimo che saluta la sia

Lon rinerenza elinchino lazia

Durastante 3a non stete asogua

La done anzilela lui sacosta
Dizedo dona el to amoz mibisogna

E dalui presto lei se descosta
Disse los perduto la dona a nergogna
De tanti bazoni che in presetta nostra

Andate foza sperduto disse per dio
Romagna la dona durastate eio

O quanto durastante laue acaro
Con anzilela romase soleto
Ala porta sperduto senza desuaro
El fiero pagano con umele deto
Buardo ladona che auca elu so chiaro
Dicendo alet o sumo mio dileto
Tierso di me non esser si rubesta
Pregote alquanto te faze piu onesta

Tu sai che almondo non o altro bene Se non piazerte real zoueneta
Tu sei colei che de moztal pene
Leuar me puo quando nedileta
Poi che nedi che sei lamia spene
Ton te mostrar nerso dime dispeta
Elo sperduto co segni lariguarda
La dona se se piu prota cpiu gaiarda

Dicendo signor mio fami perdono
Se io no contento tute leto uoie
Saper douete che pur uostra sono
Sei mio marito eio uostra moie
Per sostegnir el mio amoz bono
Convien che donesta non meshole
Ma quando eltépo sose passato ormai
De mi farai quel che tu uoraí

Aquanto era contento durante !

Aldendo de la dona tal parlare

Regraciola epoi lo dio triuigante

Divando anzilela fe tal ragionare!

Ebiarion sperduto zouene infante

Dizendo ele oza damanzare

Zicordati insieme atal fauela

3n sino dela camera cola zentile āzilela

Eretronati fono tuti nela fala
Ete tole fono tuti inbandite
Eli fcudier de corer 3a non falla
Solicite ndo le uiande polite
Wolte done perla faia bala;
Lon 3oueni freschi carditi
Anzilela con costozo pian piano
Subito su cridato laqua alemano

Per fare aduraftante piu aplacere
Da poi che tuti se sono leuati
La belia dona apresso li se sedere
Anzilela con sochi innamorati
Durastante lebe acaro oltra eldouere
Posa che tuti sono asentati
Riche uiande alozo se aduzia
Spduto ala dona eadurastate serusa

Pero che in rpianita era usato
Per mano per che li nola licorteli
Wazor pezi dicarne a tasato
Ad anzilela sotili e pizineli
Disse durastante bene amaistrato
Sperduto sci per nostri dei beli
Wai non te lasso econ me uegnerai
Wie anzilela sempre sernerai

De gratia nula non me fai dimando

Lbe uoluntiera te serveria donzelo

Elosperduto rispose parlando

In pianita so morto mio fradelo

Larlo signor mio bumile ve domando

per la vendeta de mio padre belo

Jo ve domando gratia eperdoni

Re carlo mano equeli be in prisoni

DI

Au

In

Respose durastante tu no sai prouato
Li feri colpi di questi christiani
Le lozo forze sono tante apresiati
Sperduto iuostri pensieri sono uans
Ebe mai lazente de resianitate
Adomo delmondo so metese in mans
Ogni altra gratia che uni chedereti
Se licita sia da mi lauerete.

Fra questo tempo lo mangiar fo fornito
Ela comenzano molto danze
Re durastante quel pagano ardito
Anchora danzana pien de baldanza
Apresso anzilela con lo niso siorito
Done sono signori ere de posanza
Re charione nedendo lo fradelo
Dansar forte ne ridia delo

The la danza alcuna uolta canta

Duraftante conlauoce de corbo

Ridere fa lazente tuta quanta

Dife lo sperduto o bel canto emorbo

Quanto ben dize duraftante milanta

Alzana lauoce e grene piu che sorbo

Elo sperduto per darli piu milanti

Drega anzilela che apreso lui canti

ere

dere

eldone

tate form

condi

frato

ei beli

pegneral

crai

Indo

radelo

e dona

e belo

rdoni

n prim

promi

efiati

DITO IN

IN THE

forth

dania

orig

O qual fería lanzol de dio
Simel canto di quela anzilela
Uoce bumana mal al parezmio
Liedo fe udife fimel di quela
Saluo che durastante la impedio
Pero che uol pur cantar con ela
La uoce fua paz propio deliferno
E anzilela quela de dio superno

Di qui se sa una lezadra sesta

Luto lo zorno con canti edanzaze

Ticla qual sala non romase in questa

Tiula dona senza solazare

Apresso la nocte ela zena mista

El tempo cozama damanzare

Da poi lo manzare chera distade

Le tauole sono tute lenade

Auanti el partir elgran re anzoliero
Tlela càmera neua con Durastante
Anzilela alo sperduto gueriero
Done edonzele driedo edauandi
Tlela camera son tuti uolentiero
Disse lo sperduto qui e zente tante
Sora tosto uada tute le persone
Rimanga durastante echiarione

Intife partino di quel contorno
Elo sperduto disse ad anzilela
Se uoi neder quel orlando adorno
Ancora Renaldo persona isnela
Orsa che tu domandi in questo zorno
Adurastante o real donzela
Pregalo che spatio de tre zorni
Enoi neder carlo eprisoni adomi

Intendo respose la zoueneta
Lio lo saro poi che teagrada
Durastante echiarion lui aspeta
Anzilela nostra dona lezadra
Se nula cosa danui videleta
Ditelo anvie non state abada
La dona lirespose volentieri
Jo voso veder carlo eli cheri

Respose durastante quando nolete
Clederli elei respose elterzo zorno
Signori carlo me lo mostrarete
To uegnero có le mie cópagne adorne
Chiarion disse noi louederete
La baronia ele zente degne
Clederete carlo ela so zesta
Enui per uni faremo bella festa

Qui ormai del partir elora eltempo
Re anzolieri fape tale afaze
Lome la fia con gran deletameto
Uolea andar ful porto del mare
Per ueder carlo mano che fta aftento
Anzolieri diffe ben mepare
Lu duraftaute che fei fo marito
Or saparechia la feita elgran conuito

Durastante respose volentiero

E Anzilela costoro sacombiataro

Suora dela camera signori echero

Deseseno dele scale eacaval motaro

Durastante alcapo torno eso gueriero

La note in ogni parte se reposaro

El zomo poi chel sol so apparuto

E Auzilela mado per lo sperduto

Elui presto in doi salti linene

Libe comandati uni real donzela

Elui respose fora de queste pene

Insiro iomai oime topinella

Respose el sperduto elsato na bene

per macone me suziria con ela

Disse los perduto lassate consciare

Elci respose come se de farc

Respose los perduto io uel uolo dire dona mia cara quando tu anderal Auedere li presoni ecarl mano sire Armato apreso ti tu menederalal Dentro la roca non lassero uenire Dnrastante enulo che sia zamas Questo di ato padre esignore In segno di mantegnir nostro o nore

Pol per mi liberati fara li rpiani

Tanto per forza infieme meteremo

Ebe uegnerano li franchi capitani

Orlando e Revaldo dequeli fapemo

Per male sc aspeta li pagani

Per tuo amor poi apezi itaiaremo

Si come lospirito recomando adio

Sperduto ati recomando elmio

Lomo io me pongo in to mauo
Se io fese certa di receuere morte
Sperduto alora li prese la mano
Dicendo io te zuro ala soprana corte
Elipianzer nostro non tornera in uano
Adispeto de tua loste forte
Quelo bruto e superbo durastante
Nou godera maie tue beleze tanto

Or qui fo fao fine aqcito dicto
Dala dona se parti lo sperduto
Doue era anziliero in so conspeto
Quando anzoliero lebe ueduto
Sati auanti nobel zoueneto
Elo sperduto liua come saputo
Che comandati caro si gnore nostro
Re anzoliero lirespose tosto

El terzo zorno che sera la gran festa

per dura stante esuo zente non tarda

Jo uoso che tu te arme e sopra questa

porti in doso persona gaiarda

Dente tu serai in questa gesta

De anzilela mia farai laguazda

per la calca e per le zenle tante

Ton la sidae proprio adura stante

Questo li respose lo sperduto
Signor mio caro io lauca pensato
Benche uni sete tanto proveduto
Che non besogna mai recordato
Se durastate auesse faluto
Al mondo saresti uni vituperato
Con bona guarda sia anzilela
Tenuta per amor vostro ache dela

Respose aozoliero re bianco nouo
Elqual me sia carnal frate eparête
De questa uolunta Signor mitropo
Buarda al mia siola piazente
Sperduto qui sidel servitoze
De durastanteza non curo niente
Con dicki milia esetanta ziganti
La guarda de anzilela son tuti quati

Incompagnia io tidaro uno scuderó
El quale e zouene e zentile bomo
La fia mia fermato mio pensiero
Fra do uni noso che nada como
Aneder li baroni e carlo imperiero
Quando entrarete ed la roca el domo
per neder Carlo eli prisoni maladeti
Amendoro anderete soleti

Dentro la roca uni entrarete

Enulo altro la fate entrare
Di questo la mia nolunta farete
Ediche lo ucuolo pregare
Disse los perduto quel che norete
Signor auni sta locomadare
Auni siamo presto aobedire
per che 3a sete caro signore e sire

Osi mai facto questo ordinamento
Primo e segundo sorno pasado
Edurastante se grande asembiamento
Queli re pagani tuti armesando
Sperdutonostro semprestana atato
Dicendo ai dio ate me recbomando
Ulediche so niente curo de morire
Per canpar carlo de ppiani el sire

M

El segondo zorno fata posa note

Cldinase sonar ben mile corni

Lisarazini con loro mente venose

Zipariati sono queli re adorni

Arme ecanali aconzi nele rote

Or qui non faremo pin sozorni

De sora edentro se aconza atorno

Lenato el sole fato el terzo zorno

e dela

arete

omo

siero

Offic

zel do

De leuante selend quela stela
Laqual uenus per nome e chiamada
Quatro destrieri sequina driedo ala
Laieze nelo coloze rosezana
Sato el di quela lustra anzilela
La matina per tempo so leuata
Con ueste asedate e piere de ualore
Che ueramente zeta gransplendore

Lo re bianco fo tosto apariato

E on diere milia e seranta ziganti

E lo sperdoto zonene apresiate

Armato fo ve le so arme lumante

The la sua camera anche so serato

Trase la spada vel frodo alazante

Inzenochiose con umel uoce

Inanti la spada baso leize e la croce

E disse padre nostro omnipotente

Lome la morte so de tuo nolere

Per lo peccato del primo parente

Clolesti tante pene sustenere

Da zudei cani quela falsa zente

Che neuzise contra el vonere

Si come caro signor moristi per nui

Eio noso morir per amor de uni

Assa me basta che essendo pagano!

A uostra fede signor me batizas

Ai Rainaldo signor de monte albano

Ala mia uita non se uedo piu mai

Ai conte orlando senator romano

Che de bon cor mai amato assas

Doue sta dudone mio tanto belo

O re trosano de un corpo frateso

Otu ebe auanziel mondo de beleza
Ali polita ereal zentil vona
De uertude in uni non e uageza
Dogni bonefta euertu sci colona
Alegrase el zielo de tua piascueleza
Tu me campasti va la morte o madóa
Quando carlo me mete in prisone
Per veseto vel conte gainelone

Jo promise a parise non tornare
Senza oliver nostro bon fratelo
La verzene maria me campo val mare
De gran signor fameio e donzelo
La tortuna ma fato tornare
Thon mene curo se so sono poverelo
pur chio capi carlo esuo ve rie sorte
EDete inabandono la vita e la morte

Poi che in oratione aue fornita
Wescolato con sospiro e lamento
Sua spada remese bela echiarita
Dalcor sil desparse ogni spauento
Ulene in sala la persona ardita
Doue, trouo lo gran monimento
De principi conti signori e baroni
Re Anzolieri dise tal sermoni

Echiamo lafo fia Anzilela

Laqual creata par in paradifo
Dicendo alei o lustra dona bela

Perti depagani el mondo e diuiso

Per che tu luzi piu chanula stela

Brutano elsio ognun si ta conquiso
Edurastante to sposo te riguarda

Uloio ozi de te far bona uarda

Anesto scudier che usde losperduto
Fra loro doi fiola uni anderete
Lhe durastante non abia faluto
per fina al tempo che data lisete
Pos parlo alo sperduto proueduto
Tobel scuder uni la guardazete
Edel suo bonor fareti sparagno
De la cara fiola con questo compagno
n sit

E fecela usir foza dela casa

La bela dona e tosto laduse

Ape de la marmorina scala

Douera anzilela el palasren conduse

Quela che in usrtude ela non fala

Sopra quelo caualo se induse

Elo spezduto caualier soprano

Monto sopra quel caual balzano

Apresso quel scuder per compagno
Re bianco monto con sexanta ziganti
Dauanti lor ua per suo sparagno
Anzilela con lo bel usso lumante
Re anzilezo disse so guadagno
Quatro uechi che adoraua triusgante
Per amor de li atteli costume
De quei che de spechio sumo lume

De tunis zascuno presto semosse

Per ueder la dona ela gran sesta

Zipiedi acaualo schiere grosse

Reanzoliero sir de gran zesta

Uno corser bianco deli speroli percose

Ziuanti tuti quel caual tempesta

De quel pagano sorte e proueduto

La dona i mezo del scuder elo spduto

Or noio dire el gran amonimento

Le ourastante se far nel campo

Drapi oe seda doro ede sin argento

Queli re pagani par che meni napo

Sostre e armezare e gran deletamento

Sesta è piacer era senza inzampo

Odio che le neste de pagani tato luzia

Tornamo ala dona che nenia

Qui saldina cantie strumenti

Sente armata e sonar de corni

Arme lucente e ricbi guarnimenti

Re anzoliero principi adorni

Anzilela comincio aner spanents

Cledendose queli ziganti atorno

Elo niso scolorito eso sigura

Elo sperduto nerso lei procura

Che ai odna che par che cambiata
Zi lo color del tuo lumante uifo
Thon uedi che apresso te sono armato
Zi franca dona nata in pazadiso
La dona li respose atal ditato
Sperduto mio segondo me auiso
Paura azo de quelo che dito ai
Senon uien sato miego tu morirai

Lu nedi re durastante e tanta zente
Respose lo sperduto non auer pausa
El fato nostro si ua dretamente
Questo te zuro o nobel creatura
Anzilela con lo so uiso luzente
Oldendo lo so dire alquanto sasegura
Lasando la paura ela uosa trista
Sa durastante la nede con uista

Eincontro lei fe fa con questi regi
Che sono el fiore dela pagania
Tantiadornamenti e richi fregi
Omo del mondo contar nol poría
Samai a troia queli re egregi
Thon conduse si bela baronia
Come costoro setrouo quel zorno
Per onorar la dona col uso adorno

Drapi de seda in terra zitati
Tel alto aconzi de fino oro
Quando la dona che tanto inamorati
Deimontasi costei infra loro
Queli de soto foseno sospistati
De lustri pedi dele piante doro
Oreco quela dona arinata
Incontra lei fo tuta la brigata
Finise lo cantare

I gram tempo che auni canzone E nulo principio per mi non e fato Ben cognosco che le contra rasone Anon aucr ogni cantar apontato Ma per presteza lautor me coma doe Che li principii lassi da un lato E seguitasse pur oltra la bistoria Per dir piu breue e per sar piu meoria

Coft

Or qui convien che lalta beleza
In questa parte io dica de costei
De la soa forma e dela soa fateza
Acrearla fono tuti quanti si dei
Savi e costumi ela piasevoleza
El vero tuti regnano in lei
Che niente mancava a questa anzilela
De quidese anni la nobel zovenzela

uifo

diso

to

auifo

toai

noriri

sente

anctim

nente

eatura

nte

nto falcon

trifts

nifta

ania

ifregi

egi nia

1 som

fo adoni

010

ra fork

Darmati

Auoler comeusar de la fua testa
Licauali pareano fili doro
Labionda dresa uolta e romesta
Fra molte pesle che seta splendore
Ancora diremo dela fronte de questa
Per arte parea sato suo lauoro
Soto la fronte ausa le archate ciglia
Liochi damor par che ognun lipigla

Ora tornamo al suo polito uiso
Bianco e uermeio qui lautor toca
Che par propio creata in paradiso
Li labri sotili de la soa aoca
Equanto laiere sempre nesa riso
Che dalegreza par chel mondo sioca
Li denti suo liquali uete turpino
Bianchi che parea danolio sino

Ancora diro del suo candido peto
Doue due pome stauano seleste
Drete che chi le uede per dileto
Che picolo seno sano nele usste
Ferme e pure senza nulo deseto
Ela usrzeneta che in lor miste
Poche ne mostra fora el uestimento
Quele do pome pareano darzento

Costei uestita un drapo ultramarino

Parea fato per necromanzia

E suo colore tuto doro sino

Un uerde arborselo suso ausa

Le rame e fronde prende suo camino

Per tuto quel uestito sespandia

Perle foie lauoratia oseli

Pareano uiui tanto sono beli

Essendo zonta questa fra la zente
Chi se inzenochia echi renerente mira
Chi saudana alto echi pianamente
Molti nesono che damor sospira
Questa a tuti se mostra renerente
Liochi suo in qua in la lizira
Pagani rompendo aste con penoni
Sazendo sesta re conti e baroni

Drmai sono apresso quela rocha
Del porto chiamato masticani
Epare che tuta zente quini siocha
Per quelo lito leschiere de pagani
De durastante apre la gran boca
Areguardando le beleze umani
Re charione se mosse al primo ponto
Ando ala dona e tosto so pesmonto

Equando desmontata fo quela rosa
Sopra drapi doro e fini se aseta
La 30ueneta alquanto sere posa
La calca introno molto era streta
Elo sperduto che uede ogni cosa
Tosto se acosta aquela 30ueneta
Dizendo dona non auer paura
Elei temando poco se asegura

Rebianco e tuti queli ziganti
Atorno quela fano bona guarda
Acostar non se pote Durastante
Con umilita inuerso lui resguarda
Sperduto era de seso de la aserante
E re uoltose ala bestia gasarda
Infra se parla elbon uasalo
Odal uoluntiera te lassa mio caualo

Anzilela elui e quelo scodiero
Clano sopra queli pant de seda e dozo
Con un baston in man re anzoliero
Largo sa far atuti quanti costoro
Ognuno lauarda piu uolontsero
E durastante semese fra loro
E costose lui e lo fratelo chiarione
Doue la dona uerso lui parlone

lill

Le chlaue durastante auca in mand
De la roca doue carlo staua
Clerso Anzilela parlo lo pagano
Ben uenga lamia dona lui parlaua
Eici respose umelemente epiano
Alto piazere signor sel non te agraua
Cloio ueder carlo e suo prisoni
Fazate cessar li uostri baroni

Durastante respose o niso adozno

Sato sia lo nostro bon comandameto

Gubitamente sa sonar un corno

Ogni persona seze restamento

Tuti se fermaro asar ritozno
perche apresso sono alcasamento

Erezesate tute zente pagane

La póa e losperduto eloscuder amane

Econ costoro romase Chiarione
Sina alasrocha con toro nezio
E lo sperduto uerso lui parlone
Tornate indredo caro signore mso
Chiarione respose atal sermone
To te zuro per amore de macone oso
Se pui parli qui farote onte
Etuti quatro zonse sul ponte

De la roca fo laporta perta

Li guardiani tuti infino de fore
Ognicosa ala dona sa 'proserta'
Le chiaue liso date per piu honoze

Anzilcla le tolse ben sitene diserta
Sperduto la conforta atute loze
Epoi disse achiarione or uene andate
per onesta qui entro non entrate

Re ebiarion con un parlar groffo
Alo sperduto disse per macometo
Deio deti entrare io ne posso
Losperduto laue agran dispeto
Ando alui eauelo percosso
De lo scudo fozte li de nel peto
Si che per forza eltrase, del ponte
Ezitolo nel fosso agran onte

Staua nela aqua el pagano amollose'
Disenoridendo lazente tuta quanta
Re anziliezo forte ralegrose.
Elo a ben fato disse ourastante.
Elo re chiarione insi fora vele fose
Ben ua el fato respose per trinigante.
Postche lo sono stato mal prouedudo.
Castigato ma ben lo sperduto

Sa era dentro la rocha eutrato

Sperduto ela vona in compagnia

E quel scudier apresso velato

Edo nechi e ognuno la seguia

La porta chiuse el ponte a lenato

Le chiane ve quela prison ria

Anea losperduto in le sue mans

Done sta carlo esuo baroni sourans

Efrasi si disse quanto me volo
Desar utlania al mio compagno
Jo so ben che ve venuto to me toso;
Ma per campar el re carlo magno
Questo sarve intendo e sar uoto
De la sua utta non sare qui sparagno
La vona trema e lui non stete abada
Spperduto in man sua taiente spada

Diffe lo sperduto caro compagnone

Perdoname di questo ato diverso

Clerso lo donzelo labrazo menone

Si che de neto lo laio atraverso

Queli vechi crido o macone

Sperduto respose alora alverso

Se più crida te chiaro so vezuto

Ogno de uni zeto fora delmuro

Queli oldendo el so alto parlare
Tlesuno uechio seze piu moto
Elo sperduto senza piu restare
Prese le chiaue quel zouene voto
Doue si prisoni nena come apare
Liquali sui aperse deboto
Ene saprir che sui sece sa seradura
Zuti si prisoni aue gran paura

Disea carlo mano cari fioli

Per mio amor dateue conforto

Se va pagani con grauosi vuoli

Crudelmente osi tiamo morti

Lassando qui li mondani stuoli

Tel paradiso sera nostri porti

Epoi carlo con sospiri parlando

Odai piu non te uedo o conte orlando

oth

guia

a lenate

n ria

e mani

oni form

olo

lo nethi

rlo mega

faruon

ni fparam

fete abut

HERECOM

ragnont

O DULETTO

menon

merio

perío

ezulo

nuro

Dime renaldo deli altri lumera

20 al per mi o creduto gainelone
Deche che dirai luze uera
Sapendo la morte de re carlone
Al lumante bela fresca ziera

20 io altobelo agran uoce cridone
Altobelo desende e presto respondio
Ecome qui o caro signor mio

Qual fo la noce de Dio omnipotente
Quando alimbo lui Desce rato
Tirando fora el primo parente
Et ena nostra che nera Dalato
Cusi adinene a tuta nostra zente
Per que la noce zascun su alegrato
Cognoscendo che quelo e altobelo
Carlo e tuti se nosto adelo

Earlo lo chiamo dicendo fio

Ate mandato qui vio celestiale

Eterno vio per traze ve perio

Tui che stamo in voloroso male

O fio uostro caro e bon confeio

Se ai poder vescende vele scale

Jo uedo ben fio che sei armato

Che pertissia desprisonato

Per che altobelo uenia velo lume
Scorrer molto bene non po costoro
Si rato non uola oxelo con piume
Come lui uenia al parlar veloro
Pian piano siegue so costume
Altobelo intrato senza vimoro
Wosse una uoce voue carlo mano
Ecome qui fiolo mio soprano

To non posso siolo da ti nensre

pero chel corpo e tuto incadenato
El zouene ua ala uoce elsire

Lanto che carlo mano atrouato

Sonzendu bene stia el mio sire

Disse alto eli piedi liabasato

poi butose el scudo driedo al colo

Esopra pel peto per forza leuolo

Poniamo che carlo fosse de gran peso per la uirtu del possente barone Si forte nel mezo laue preso Su per la scala tora dela prisone In terra lui elo aue tosto meso poi uno martelo con so man pione Lon uno martelo aforza ealena de dos lileuo ognicadena

Ora aspeta disse limperiero
Sinchio aduco latera baronia
Tela prisone descende elebero
Edoue aspetana latta compagnia
Edisse fra de uni che uliniero
Ecome qui el marchere dizia
Ziltobelo zonene neloze
Drido na elson dela noce

Et salutolo con parole scorte
Dicendo caro signore la tua sorela
piu e piu uolte va la ria morte
Son scampato per amor vi quela
per camparti dala ria sorte
O meso la mia uita topinela
Ormai la morte non curo un botone
Liberarti elo bon recarlone

E dito questo lui abrazo el marchese pesante con le cadene de ferro per forza fora dela prison lo mese La doue staua re carlo imperiero El martelo elo artificio lui prese Tosto lo desfera el zouene altiero doue sta lo imperador lo lassa Torno in prisone esuso trapassa

Fra se pensando el souene umano
Qual sia elterzo atrarlo de fora
Ben che traditor sia elconte gano
Elo e cognado de lo imperadore
Paregno de orlando capitano
Quale so tegno caro mío signore
Ponamo che gano me afato tante ote
Camperolo per amor dorlando conte

Sermo aquesto el souene de posanza In la prison desende altobello Ulenga auanti gaino de maganza Eco gaino ua uerso delo Quanto el souene a gran posanza Aibaroni liberar quel traditoz selo Ecamparlo de quela prison sozte E'lui sara cason de la sua morte

Alduselo doue stana lo imperiero Alduselo done stana lo imperiero Alduselo done stana lo imperiero Alinier carlo lebe desferato E poi ne trase el bon danese usiero Lo re salamone quale incoronato Alusno anolio otone e belenziero Anzolier de nascngna e anzelino Birardo gualtier paladino

El duca astolfo drezo sul brazo
Dela prison lo trase lui ve neto
Doue era carlo mano in quelo spazo
Lui lomese senza nulo deseto
Clido de bergogna aduse in uazo
Morando diriuera quel ualeto
Otone altiero marco e matio
Luti ne trase quel zouene pio

Auanti carlo tuti desferrati

Sono uentido euentitre con carlo
Per altobelo questi sono libezati
Se lui podesse tanti corpi amarlo
Per staz nela rocha asediati
Tore e palazi zito cercando
Tenir se poseno piu ve do anni
Senzia altra uituaria casani

Ora torniamo a coloro de fora
Aspetando che esca Anzilela
Re durastante mutaua colore
Dicendo tropo sta la vona bela
Ebarion disse per macon signore
A mi piaze lato vesta vonzela
Lo sperduto elei sono zoueneti
Wacon li dissa se non piano dileti

E dito questo se sasea piu auanti
Lido fradeli ala rocha apare
Re chiarion con umeli sembianti
Clerso lo muro comincio a guardare
E poi lui chiama con uoce tonanti
Tho li so resposo alo sauelare
Ebiario chiama o sperduto o sperduto
Thesun responde a quelo proueduto

Sra questo carlo mano nelo palazo
Tlela roca su la maistra tore
Altobelo prese anzilela abrazo
Dizendo ueni al uostro signor
La dona se mese per quel spazo
Inzenochioni auanti limperadore
Coleiche de beleza so colona
Dio ue mantegna o santa corona

La sua magnificentia la stela bela
Demostra gran uertu cusi parlando
Jo anzilela reale orfanela
Cimelemente auni merecomando
Respose Larlo o lumante stela
Per quanto amor porto alcote oriado
Le tue nertude assaí meconseía
Conorarte come cara sía

Den & STIEFE ST

かららいから

Fra questo lisarazini ognora sapressana.
Clerso la roca con ira etempesta
Osperduto ad alta uoze cridana
Altobelo se seze ad una fenestra
Atuto lopopulo semostrana
Durastante e saltri alza latesta
Cui elbon altobelo seasire
E poi crido etal parole dire

Sia manifesto aciascun pagano
E sopra tuti so dico a durastate
E solo so sui del gran re presiano
E crustor sono dorlando danglante
E de rinaldo sir de monte albano
E de Larlo che douca dire auante
Trosano re de persia e mio fradelo
E so per nome mechiamano altobelo

ela

neti

anti

nblant

tonanti

to o fatte

propedito

ore

braso

nor

[pa30

eradon

ona

Orona

parland

feia

oreflat

effa

1111

are

Essendo lo suo nome maniscita
Re durastante biastema macometo
Etrivigante con tuta sua zesta
Eapolino sempre sia maladeto
El ponte elora chio ordenai questa
Tanta mi fano ontà con dispeto
In boca aueano do osani de mastino
Laman dreta semorde el saraino

Siche lo fangue perlo peto licoria
Clerfo la roca auoce cridando
E Altobelo poi che tanta folia
Lo tuo inzegno mi se zito inganando
Pregote al manco che anzilela mia
Mirendo cogni cosa perdonando
Te uoio se merendi la cara luze
Se non lo fai la morte ame saduze

De non mesare stare in tante pene Rendemi colci che ai inganata Se me la rendi tu sarai tuo bene Tu uedi questa roca ascdiata E poco tempo per ti piu setene E anzilela de mi inamorata Se mela rende con piena concordia In te auero poi piu misericordia

Aquesto dito respose altobelo

O durastante tu non pensi vienti

Or nota ben quelo chio tesavelo

To voio per mi anzilela piazente

E voioli dar lo noz delo anelo

Durastante zeta spiuma de ogni dente

Erido avoze venga mia armadura

per sorza piero la roca elemura

Armar se seze quel siero pasno
Us oergo curaza ela soprauesta
El sorte elmo de sin azalino
Re Durastante se mise in testa
Lbiamando macone eapolino
Altobelo staua alora ala senestra
Uete Durastante ecbiarione armato
Altobelo lelmo saue alazato

Carlo li disse fiol che farat

Thon uedi qui tanta pagania
Se conti fose orlando erenaldo che sai
Contra de tante non taiutaria
Respose Altobelo signor tu uederas
Quel che faro con la spada mia
Thon dubitare estate seguro
Pero che sempre staro presso elmuro

Auni lasso lamia Anzilela
Preguue che uesia recomandata
Equesta rocha altobelo fauela
Dauni signor sia be guardata
Alora se parti la persona bela
Per esser abatasa zudicata
Anzilela sorte sedesconsorta
Altobelo ua fora con lascorta

Liquali fono Turpino elodanese
Equeli do la porta si guardone
Altobelo alora de fora semose
La spada in mano elualente campione
In do salti fora elo sedestese
Tosto lo uete lo re chiarion
Oese una uoze al fratel durastante
Cledialtobelo uenuto auni dauante

Per certo poi che dio feze lanatura
Poi che lui creo lo primo bomo
Za mai non naque nulo fenza paura
Saluo costui che delialtri sumo pomo
Fortuna li procede arnito liasegura
De metl menti fratel mio como
De la roca e usito tuto foleto
Tion cura nui nel popul de macometo

D'tu che de anzilela fratel tinamorasti

Ela e zouene e tu sei ucchiardo
Enon ai tanto seno che te basti

Ormai te proua quanto sei gaiardo

Prima che siano lido baron uasti

Tu uedi bene tuti sano riuardo

Plon e nesuno che uada contra elo
Uedl come te aspeta altobelo

Aquel dito vuraftante se mone
Biastimando so vio trinigante
Per esser con lo zonene ale prone
Quel altobelo chauea forze tante
Or queste cose molto parca nuone
Durastante lo brando malpesante
In man se la vuce quel saraino crudo
Dauanti lo peto se ferma lo scudo

Asalti asalti che par un lion pardo
Altobelo se parte va quela rocha
Scontrosi insieme lido baron gasardi
Con loro spade ferando ben se toca
Eucramente non pareano codarti
Durastante el socho sora de la boca
Per superbia el saraino asai zeta
De malpesante un colpo li aseta

Adaltobelo diede fopra lo scudo
Quanto ne prese per terra zitana
Lelmo dazal a quel colpo crudo
Lampo el zonene da la morte prana
Albuto el colpo fermo suo scudo
El baron nero niente non dotana
Lrido una noce o sangue dectore
Ulerso durastante Altobelo core

Eridando alui pagano maledeto
El mio colpo tosto asazerai
Aldespeto del tuo dio macometo
Del forte brazo che asazato ai
Tosto tu lo asazerai al tuo dispeto
Cliua re carlo esoi baroni assai
Meno un colpo altobelo de uasa
Tuto lo scudo in brazo litasa.

Edelelmo litaio lodorato 3archielo
Corendo alui nel peto lopercose
Tlotendo o no durastante elselo
Conuien che cadese fra do sose
Recharione nedendo lo fradelo
Caduto con furia a lui semose
Tlerso altobelo crido o traditore
Tu neai 3a sato onta edesonore

中のこのやこ

DECHEMINACIE

Uerl

Si La De De Cu Edu And

Bench

Del

Duri Elso Da fi

Respose altobelo tu menti per lagcana
Lbe traditor al mondo non su mai
La fama nostra e lustra e suprana
Chiarlone come tu mero sai
De nostra zente la zita romana
So edificata epiu altre assai
Lacui resposta atua onta bramo
Tu sai chio sono de sangue de priamo

Fiolo vel re ve perfia possente

Chel suo tempo signorezana el mondo

Esto lo mio padre si nalente

Poi che la morte lomese alsondo

Pizoli ze lassoe neramente

La nostra signoria ane gran pondo

Ecolni che so al nostro gonerno

Zi nui so traditore elebiaro dicerno

Cazati da lui fossemo pouereli

Picoii del nostro regno descaciati

Esendo zoueneti do frateli

Da tuto el mondo fosemo abandonati

Solo anui rimase do casteli

Per liquali nui foseme exaltati

Per merze de renaldo ede orlando

De christo lacui fede non adorando

Tuinon sesanti de zentiseza
Se per tua uertu sapoi aquistare
Sate auanti mostra tua prodeza
Ese tu me uenzi ben porai sodare
Chiarion saldi econ grande aspreza
La uerita se conusen confessare
El sangue tuo zouene soprano
Simil non e fra popul pagano

Onde de temolto me increse
Che sei quicusi male ariuaro
Perso serai cmo alamo pese
Dise allo belo ancora non piato
La mia fama monta enon descrese
Or te acosta cauerai prouato
Respose chiarion molto uolnnteri
Trase laspada calui ya molto siero

ofe ofe adela

ditore

Hope

XT again

on fond

melden

mana

brane i

me ac up

2014 cl min

ran poso

o diami

Duesta spada chimata forisherta
Chiarionse acosta doueera altobelo
Ede la spada si de sopra latesta
Arembonhavoli lelmo el zeruelo
Carlo mano stana alasenestra
Pregana sesu ppo emanuelo
Che asdase elso zonene campione
Ealtobelo laspada sin man serone

Clerso chiarion laspada abandona
Se non fuse le sue arme in cantute
Laueria ben partito lapersona
De la sopra uesta asai uea taiata
Pertera li zeta la sua corona
Questo uedendo lazente despiata ta
Edurastante usi sora del soso
Ando altobelo eauelo precoso

Benche altobelo se rescose
Dal colpo di quelo aspero saracino
Duraastante asai sier precose
El zouene alui se feceuicino
Da superbia piu sero se mose
Meno un colpoidel brando azalino
Epot con los cudo precose nel peto
Che regulare lo sece alsuo dispeto

In questo par chetulo elmundo flocha
Dose una schera diqueli pagani
Cliua macone aprendo la boca
Clerso altobelo corea quei cani
Carlo li uidi che staua ne la roca
Elcidare comenzo con li rpiani
Ritorna anoi ozouene adorno
Sentendo alto belo sa ritorno

Clerto la roca esalto sulponte
La done stana turpino el danese
Epo apagani rinolt o so fronte
Saracini saldi in quel pase
Thompaso oltra quele zente pronte
Turpin el bon zoneneto prese
Lui el danese dentro el tirano
La porta sera el ponte lenato

Pagani loro possono biastemare
Far nonliposno altro delmazo
Per do anni liera dabere edamanzare
Altobelo parla alo inperiero sazo
Signore la dona fociamo batizare
Presente uoi per dona latorazo
Carlo aldendo si fato latino
Auante lui sece uegnire turpino

Ecomado che lo batesimo fancto
Sose dato aquela dona presto
Benche turpino non aeuse so manto
Lei reduse in loco onesto
Li do uechi li stanano da canto
Eluestimento lispoiano inquesto
In una camina tuta de seta
Romase quela zoneneta lieta

Turpin disse uoletu batesimo
Anzilela tosto azo lirespondea
Opadre sancto lasso el paganesimo
Eapolino emacometo falso dio
In tuto medono al rpianesimo
Turpino oldeodo dicca posadio
Padre e sio se tuto una cosa
To credo dise la dona gratiosa

Alora turpino làmano li mise intesta

Econfermoli suo nome anzilela

In la roca faceano gransesta

Posche reuestita so la reale donzela

De questo che nostra istoria manisesta

Dananti acarlo so menata ela

Carlo aue in man un dozato anelo

Dauanti se sece uenir altobelo

Equelo anelo se trasse carlo mano
Presente tuta la so baronia
Presente tuta la so baronia
Presento belo zouene bumano
Esese sposar la vona zolta
O quanto so lieto ogni christiano
Uledendo cust bela compagnia
Etuto lo zorno manza esesta sano
Lanote poi bona guazda ordenano

Se maivona fo de sposo contenta Cleracemente fo quela vozela Eal marito tanto lei atalenta Che non se sazia ve solazar con ela In pochizorni convien che senta Bravida fo la chiareta stela Carlo alegrossi fra ogni persona Etuti vize ancora portera corona

Eueramente se viseno eluero

Lbe quando alparto sara per certanza

De lei naque uno zitelo altiero

Lbe al mondo pare non auc deposanza

Quado sera altempo diroe ilmestiero

Del nasimento edela franca lanza

Lasamo le seste ele alegreze tante

Tornamo de sora a dir de durastante

Una matina fese comandamento
Etuto el campo de pagani armare
Quando fo lo grande asembiamento
Li corni rembombaua tuta laiere
Eredendo meter a christlani spauento
Eltobelo so arme fese apariare
Earlo eli christiani sono lassi
Tute el muro fornito de sassi

Durastante in persona con elo
Re bianco echiarione con anzoliero
Brutano ebrandouino felo
De turchia lo gran re uolentiero
Re de soria ede vaniasco quelo
Clerso laroca andar fano pensiero
Ad alta uoce bataia cridando
Luti pagani sandaya armando

Altobelo feze alora calare elponte
Danese enlinieri con do maze diserro
Ala porta le loro persone prompte
La quarda sano per cotal mestiero
De altobelo conuien che se conti
Quel che desora sezieta leziero
Loo lo scudo in brazo eso spada i mão
Sopra el pote quel franco capitano

Lo quele arme che fono dibrandouino
Doro lucente era la soprauesta
Sul zerchio deleimo auea uno rubino
Lhe sua gran luze sazea manisesta
Larlo sul muro eogni paladino
La belà dona staua ala senestra
Or sapressa durastante elipagani
Lridando morti siano li christians

Quando fono zonti apresso elmuro
Cieteno sul ponte el zonene lieto
Conerto de so arme ben seguro
Li farasini lo guarda nelo aspeto
Cognoscendolo in arme forte e duro
Qgnuno deloro dizea per macometo
Tion semo desposti auer asar con lui
Uada durastante enon altrul

工口的是四段的

Con un

pri mo

Ecol

Ducti

Che Theg

Lon

De queli pagani uno gran turco femole

Lon uno baston pesante discro

Infina apresio lesose percosse

Alponte passo quel turco altiero

Altobelo taspeta con sua posse

De bataia sapeia ogni mestiero

Questo pagano sul ponte ariuone

Doue sta Altobelo cusi li parlone

D lustro siolo de quel re persiano

Lbe seze gratia ala christiana sede

El mondo rese con sua forte mano

D altobelo uni sete suo berede

Pregote signor torna pagano

Edeti stesso uoli auer mercede

Rendi la dona eliprisoni adurastate

Elassa christo etorna atripigante

Se questo non fai io o comandamento Uedielbaston che uedara la morte Non ti ualera lodriedo pentimento Per forza entrero dentro da leporte Etorote la rocha elo casamento Lu die pensar chio sono piu forte Che uni non sete timie membri sono due pie piu grande come neragiono

se diferro

nestiero

Conti

icro

[padaini

Cabitato

uesta

a unorth

antich

adino

nestra

opposite c

ne licto

feguro

o afpeto

forteed

TITHLOSS

afar con

tru

reo lon

efero

offe

altiero

posse

ETO:

rivort

rione

afte

mand

Respose altobelo aitu piu adire
Ton piu se non che torni amacone
Elquale e nostro signore e sire
Ziltobelo disse a une pultrone
Buardate da me chio te uoto sersre
De tua grandeza non curo un batone
Te adorar uoto macometo
Uziderote per farli piu despetò

El turco el bastone a ferato

Tuti do par sulo ponte staua

Uno colpo mena lo pagano spiasato

Eltobelo sulo scudo laspesaua

Elqual era dazalo tuto couertato

Sa niente quelo danizaua

Elgran bastone nela aiere tornando

El christiano strense el forte brando

Con un falto gitose nelaseze

'Prima che su lo ponte descendese

'Deno so spada con dolce tatare

Sopra del elmo del turco lamese'

Elelmo escussa non li pote durare

Amezo el peto ogni cosa stese

Ecusi morto lo spente fora del ponte

Altobelo con so sorze pronte

Questo turco auea un fratelo.

Le duna madre edun tartaro naque
Tegro come carbone era quelo
Lotal fato 3a alut non piaque
Lon una spada torta auea elo
Sese cosa che achristiani desplaque
Lorse ful ponte emeno quela spada
Altobelo non stete piu abada

Quel gran colpo sul scudo recosse
Una gran parte velo scudo taiolo
Altobelo con superbia alui seuosse
Eon sua spada altartaro ausfolo
Odeno un colpo equelitartaro colse
Edretamente percoie su lo colo
Spada si che de neto li taio la testa
Pagani dolenti e christiani sa festa

Quel di uzife federe re pagani Zitobelo prima che in rocha intrasse Poi neta roca doue son christiani Intro ala porta poi lui serase Intorno lui li baroni soprani Dauanti acarlo par che desarmase Ela staua la bella Anz lela Laqual luze più che nula stela

Or qui sono nela roca asediati
per nulo modo uia pono campare
Se non prouede quel che ipeccati
per sua pieta sa ben perdonare
Lonuien chio torni ad aitri ditati
De un chero che ua per mare
El nome suo edito oudon santo
El qual per mare candato tanto

Zercando gran parte dela paganía

per uerita non po auer spiato.

Doue fose la lustra baronia

The doue durastante sosse in barbaría

Piaque a dio lui 3003e in barbaría

Eluento ela fortuna la menato

Al porto de massicani dauante

Doue stan alo campo de durastante

Alora incontra livene con freta

Edisse quela galia e de christians

Segondo nui vediamo nostra seta

Clui parete zente de christiani soprans

Se uni portate mercantia eleta

Desender porete seguri suli pians

Dudone rispose quel zovene franco

De dime amigo che sa questo campo

Ripole limarinari nui non sapeti
Segondo lo intendo el nostro domado
Quelaroca che sul mar nedeti
El porto demasticani sena chiamado
Carto eso compagni stano streti
Assediati eli stano demorando
Elnero che crano tuti inpresonati
Un falso pian lia liberati

El quale per nome se chiama altobelo

La fia delo re anzoliezo a furata

In uer laroca puesto rpian selo

Atradimento laidona emenata

Eogni 302no ese soza quello

La fiera persona tuta armata

Fra nui non e pagano si forte

Lbe non lo tema p paura de la mozte

Perdoname chio uoio zire apesecare
Epoztare pese adurastante
Che molto lipiaze cotal manzare
Alora separte quelo africante
Dudon tosto se seze ben armare
Edisse alopatron pasate auante
Respose lo patron chera descorto
Lenaue de pagani stano nel pozto

Se nui nandiamo siamo tuti morti
-perche nemiri siamo de sarazini
Disse dudone siamo tuti ascorti
-per questi lidi esiano liconfini
El patron einaniganti stano scorti
Doue elibanchi carmelini
Che tuti iporti sano de pagansa
Auanti dudone questi respondia

Euno delozo prese lotemone
Limarinari zascun suo remo afera
Or oltra tosto disse lopatrone
Tie latra parte trouaremo la tera
Contentando quel fozsissimo dudone
in poco dora costozo asfera
the la marina etanto uia passano
Tiel lido dum bel prota setrouano

Essendo questi nel porto entrati
Clotrano lapope intera lascala
Eli marinari cherano piu usati
El bon caualo intera deuala
Dauanti dudone tuti inzenochiati
per gran pianto el parlare alui fala
Dizendo alui caro signor estre
per dio non andate alo morire

Uni uedeti ben streta laroca
Che apena sintraria uno oreleto
De pagnam per chel mondo sioca
Non andati caro signore perseto
El bon dudoue tal parole aloz toca
Uerecomando axpo benedeto
Auostro piarere ormai uene aderete
Emi soleto qui me lassarete

Edito questo se sito acaualo
Lo scudo indiazo ela lanza posente
Da imarinari separti senza fallo
Ulerso la roca neua certamente
El patron de la galea non sa stalo
Ne lattro so montato senza dir niente
Ulerso laroca neua dretamente
Dudon quel chero francho eposente

Det

Lafar

いいのはいいの

DI

Scrr

上の今日水

Or torniamo a dudon fanto
Armato uerfo laroca fene zia
Sopra un cozfier poderofo tanto
Seta lafpiuma esempre anitria
Ultimamente tanto o quanto
Alui zonzera quella pagania
Tosto semete dudon per campo eli
Cayacando ya fra pagani feli

Darauciando de la gran quantitade
Lbe lui uede detanti gran pagani
Dizeudo o dio ala tua rpianitade
Prouedi acarlo elialtri rpiani
Eusti neua perle pagane strade
Lbi sete uoi dizendo queli cani
Dudon poco responde asuo deto
Alora crida un de macometo

Enel suo parlar dise per zertano
Thon cognosete ala sua armadura
Si bele arme non a nesun pagano
Uedete che lui se apressa ale mura
Doue sta altobelo e carlo mano
Saracini alo stecato se procura
Ognuno disse costui a dito el uero
Tuto el campo se couerse aferro

Iscala

u plati

1914

enochia

are aluif

refire

morire

oca

o opeleto

londo fica

ore perfeto

rolealorm

Denedero

ai wenced

Harcte

120

Litable

fenufile

rtament

non falia

fenas di

etameni

ancho qui

nto

ene gla

TOTOTAL

anitra

3112

n paga ianiad cana cana cana cana cana Zoe coloro chele fano adoperare

Ela piu parte uano defarmati
Quando dudone aldi questo cridare
Oldendo quelt pagani mescolati
Corendo alui per uolerio vanizare
Disse el barone de uostri peccati
Ozi ue daro gran castigamento
Prima chio sia intrato nel casamento

De re anzoliero un zentil fratelo
Ulerso dudone dredo caminana
Larme lumante de macone el penelo
Ulotta ebristiano auoce lui criuana
Dudone tosto se nolto a quelo
Ecome qui resposta lidana
Enoltanase nerso el pagan crudo
Ognun de loro se conerse soto lo sendo

Lasando corer li loro distreri
Spolucrizando ziua per lo campo
Scontrose insieme lido cheri
Essendo feri colpi senza inzampo
Quel parente del re anzolieri
Rompe la lanza sopra el christià frăco
Wa quel caual niente semose
Dudon santo quelo pagan percose

Serro e fusto li mando al core
Del so caualo per terra zitolo
La lanza ritzasse el baron de ualore
Corse adunaltro pagan escontrolo
Pasoli ogni armadura el cor sorte
ZDorto per terra del caual trabucolo
Retrasse la sua lanza sanguino ca
Oltra pasando la persona zoiosa

El terzo el quarto morto abatea

Al quinto lidie de mala dirada

All festo colpo sua lanza rompea

Sito el troncon fra la zente spiatata

Serí un pagano el corpo lirompia

Epoi in pugno suo maza ferata

Al primo colpo dudon senza falo

Ucise un pagan con lo caualo

Metandose fra quela pagania
Dudon nontro con la forza isnela
De tuti loro non curando una pasa
Zicui rompe elmo acui capela
Garazini contra lui se tranasa
Per aiere uolando loro ceruela
De queli pagani la gran strida
Ognuno corre ala dolorosa crida

Durastante charione e lo re bautano
Re odonelo e lo re ascanno
De soria ede damasco aman amano
Re anzoliero ancora brandouino
Tuti correndo doue sta lo christiano
Chiarione a dudone sese uscino
Ben lo cognobe ala maza ferata
Chel uete fra la zente batizata

Uerfo durastante lui se noltone
Dicendo fratelo che tene pare
Questo e quel fortissimo dudose
In christianita non se lasso piare
Respose durastante per macone
La tua parola fratela mi pare
Colui e desso ai ben dito eluero
Benche io labate pel suo pestriero

D fratel mio gratioso e caro

E mal per ti quando te inamorasti
De anzilela che so gran desuaro
Liochi suo lustri e polidi mirasti
Tu e anui de pagania damaro
Dela in quel ponto te infiamasti
Per lo tuo amore io tengo tanto forte
Lon nui aucrai ciudel morte

Per che qui nederal orlando
Da poi comenzato ano questo
Tion creder che tuti laltri passando
per tuto el mondo elfato e manifesto
In barbaria rpiani arinando
Contra nui zascuno piu presto
Tu nederal renaldo demonte albano
Macone zenardi dale suo mano

Dentre ano adire costozo coze
Lauoze decolozo che mozia
Perlaiere resonaua gran remore
Che drentro dala zoca sesentina
Alesenestre ele mure dela toze
Corse tuta quela baronia
Perli cridi dequela canaia
Xpiani nedeno laspza bataia

Labataía fiera era fegurata

Larlo mano era altropelo

Afazati lareal bzigata

Era pagani reuardo Altobelo

Subito uete lamaza ferata

Uenga mie arme disse eldonzelo

Questo e lofoztissimo dudone

Jo locognocso lo real compagnone

Le arme ercare elzouene ardito
Intorno lui sono lipaladini
Dole forte arme laue guarnito".
Lequal luceano come baldachim
Zenta la spada edaz al uestita
Carlo lidiede labeneditione instui
Nostri baroni lisano lascorta
Calato elponte cauerta laporta

Dela roca Altobello usi fora
Armato semese questo alponte
Sopra elmuro carlo elibaroni dimora
Perche epagani alor non faza onte
Tiel campo se ardiua gran remora
Dudon mostrana suo forze pronte
Acui rompe elmo acui capeli
Al quanti pagani seze orsaneli

Senpre uerfo laroca fe aprofimana
Macon biastemana Durastante
Ebiarion dalonzi limostrana
Jeolpi de sua maza granante
Re anzoliero fozte selamentana
Del suo fratelo che mozto danante
Lura amacone easua fede
Ebe partir losara sicome crede

Anzoliero fopra quel baio balzano
Qual fo de Altobello piazente
Ebe ogni monte liparea piano
Reanzoliero una lanza ponzente
Driedo dudone nobel rpiano
Ebe quasi era forte de tuta zente
Uerfo laroca quelo fenezia
Reanzoliero auanti folo femetina

Meto eltrar dun arco fora de la porta Era usito elzouene Altobelo Ulete anzoliero che drie Ido fa lascorta Su quel balzano forte isnelo Altobelo cridana noltanolta Ulerso colni caro mio fradelo Per dio menana quel bon destriero Dudone senolta enete lore anzoliero

Odi Ba Ea U. Ch

Echep

Che

Ken Line Ke o Fran Non

non

Mon fo mai forgaro ni tempesta

Ebe delaire desende si prestamente

Core anzoliero che se molesta

Colendo uendegar lamorte del parete

Dudon santo ariuolto la testa

Cledendo so compagnio piazente

Elcaualo uolto apresso lesosse

Elore anzoliero subito drezose

Pian piano ful caualo triomfale

E dudone forte manazando

Elfo corsier par che meta ale

Ad alta uoze ua cridando

Real compagnio fali poco male

Che in grazia fratelo nelo domando

Perche el farazino e mio parente

Luiátede elparlar de altobello potête

Fra questo zonse lo re anzolsero

La lanza bassa su quel baso balzano

Dudone laspeta molto uoluntiero

Eloscudo in brazo e la lanza sin mano

Quel pagan zonse alui molto siero

Ferendo sopra lo scudo el christiano

La lanza rompe e niente lomose

Dudon con la maza lo percose

Itante

azente

Mano

2011 South

ano

超速能

o ferretin

delaport

Ido falsin

relo

olta

delo

destrict

angolian

elta

fament

te del pail

Edeil atrauerso la ussicra
Siche de acto de la sela el trase
Esendo quel pagan caduto a terra
Comendo lui par che arinase
Altobelo quel caual afera
E pregolo che lui non lo tocasse
Dudon loal de epiu non lotoca
Con quel caual uano ala rocha

D dio che voia neaue durastante
Biastimando lo so vio macone
Eapolino el falso trivigante
Clotose alo fratelo chiarione
Ebe tepar dessere devante
Insieme altobelo e dudone
Nela rocha ano damarzar assar
Respode chiarione altro vedersa

E che pee eostoro uegnerano queli
Libe sano castigar nui sarazini
Renaldo e orlando de christiani zoleli
Liuedereti per questi consini
Re durastante li respose adeli
Fratelo li nostri dei apolini
Non staran sempre adormire
Enon porano nostre soferire

Or sono sarazini su lo campo
Tostri chastiani sono dentro ata roca
Dudone e altobelo nulo stanco
Ogni zorno sarazini toca
Serendoli per lo peto e per lo siancho
Molta zente dela moste manca
Eloz do sano guerra si dura
Che tuto el campo meteno i paura

De conuien che un poco io laffe
De carlo ede baroni ede pagani
Altroue conuien chio paffe
Per lo mar fono li do cheistiani
Quando le uele alte quando base
Eson questi lo fioz de capitani
Zoe orlando e renaldo alparer mio
Per trouarse al sepulcro de dio

Per molti porti uano dela pagania
Li do baroni zerca terra e mare
Ultimamente elfato lincrefia
Adouer tanto tempo nauegare
Diffe renaldo per fanta maria
Jo non intendo fempre in mare stare
Eacordati fono alor conforto
Lo patron li conduse a un porto

Ariuati sono queli do eberi
Ele loro sopraneste diniro
In tera mese li cozente destrieri
Bziadozo ebaiardo come aniro
Simeli licanali de li scudieri
Per sar da queli marinari daniro
El patron da lozo so ben contento
Smontati sono da lui spartimento

Apresso elmuro liochi riuolti aula
Cleteno trauache epauioni molti
Era terza quando lacaualaria
Se partino da queli tali porti
Amezo zorno andono perla usa
Clardandose dapresse souo acorti
Duna zitade chiamata salmaria
Demolta zente intorno campo aula

Renaldo armato su basardo era Euoltose edisse o cante orlando Questo me par segno de guerra Respose el conte orlando parlando Audiamo nui de sora o nela terra Respose renaldo el campo merando Ebi sia elsignor che sia debontade Epos iremo dentro ala citade

Per aidar colti che a lapioza

Sel re piaze in tal guifa faremo

Respose elconte Orlando senatore

Zerto so chel pizor, pieremo

Ulerso elcanpo nano atal tinore

Per un camino cheera assai estremo

Ultimamente zonse licheri

Tel campo done son lipagan fieri

Renaldo corlando conpagni rafona

per che sapeano hen sarasenesco

Quale lopauson de re de corona

Un sarasin li mostro molto presto

Uedete quel nel meso ognu sperona

Soto quel arborselo si manifesto

E macometo sempre de fin 020

Re almostrante sasea li demoro

Molto aloro guardaua lisarazini
Uedendo in doso la bela armadura
Questi non sono de questi confini
Secondo larme loro eportadura
Ultimamente fezeno lor camini
El pauson dela bela inpentura
Sonsono libaroni e presto desimontaro
Li loro cauali ali scudieri lassaro

Mel pauion sono intrati dentro
Uete nel mezo una sala doro
Uno sarazino listana didentro
Ulestido dun rico gran tresoro
Reconti baroni senza tormento
Eli loro drapi zeta gran splendoro
Li do baroni sinuista ben potero
Uleder qual sosse essignore egueriero

Sezese ananti con gran rinerenzia
El conte orlando seze laproposta
El amostrante nela sua presenzia
Odente chel conte orlando sacosta
Disse caro signor pia mia sentenzia
Costoro stano ne la uoia uostra
In reucrenzia ue sazamo saluti
Elui respose uni siati liben uenuti

Alparer mio non seti romani
Respose orlando uni diceti el uero
Signor caro nui siamo christiani
Disse elpagan done ilnostrosentiero
Disse orlando in plaze luntani
partimose deroma edi san piero
Latera elmar per nui sepreme
per ritronarsi in ierusaleme

STATE SOLD

Kelp

ではのやいい

Ulan

Det

Aqu

Respondent Solen Uleda Ome Infan Uleda

Cont

Lorna

Che alca Sop Uni

Ben che siamo usi in batasa

Equesta e nostre arte mestiero sino
De sar gran guera ede darse trauasa

Aquesto dito respose el sarazino
Dizeteme sel uostro dio ueusia

Cognoseti uni orlando paladino
Respose elconte orlando adesso

Ton sia gran tempo chelue sia apresso

Adoncha a palato orlando el mare

Respose elconte orlando io no so niete
De renaldo sapete suo affare
Jo credo che auni uesia presente

Respose lamostrate tu mesarai crepar
Come sia el sato el conusente

Sazo che non se te renaldo el paladino

Respose el conte ognuno e pele grino

Lasamo li muti aquesto proposto
Dideme uni rpiani quel che uolete
Elcui el conte orlando respose tosto
Respose La mostrante ora mel disete
In betania sensa far piu sosto
Pot chel uepiace signor losaperete
Disse orlando nui uolemo feruire
Et esser pagati selue piase o sire

De che soldo uni fati dimando

Lio uelo daro de bon talento

A questo respose el cóte oriando

Thui uolemo soldo per dusento

Se questo non zedat al mio comando

Thui intreremo dentro altenimento

L contra uni faremo gran guera

Se qui entraremo dentro ala tera

De 30 ne rise quel fraco amostante

Zurando uerso queli do pelegrini

E disse lo zuro al nostro triuigante

Thon credo che uni siate de paladini

De uostra guerra non curo un besante

Ora spazate tosto imie confini

Che se non insite sereti piati

Per macometo sareti impicati

tielnero

rofenticio

itani

an piero

reme

eme

eftierofin

arfe trapa

farating

Elegan C

do adello

relie from

oelman

do lo no lui

effare

prefent

mefaraid

einente

Idoelmi

no e pain

opolio

chevolet

espose tob

oral mel di

fofto

o.fire

Respose renaldo setu poras

2Da quando tu zenederas sul campo
Jo son certo che tene penteras
Che adarze soldo sei uenuto amanco
State con dio che abiamo deto assas
Pos separteno ognuno piu franco
Edetoznano ponde stano li sauderi
E sono montati sopra lor pestreri

Ula neuano senza piu restare
Ulerso la salmaria la citade
Eméte che costoro passão per le strade
Buardati sono da gran quantitade
pagani vize parole ve crudestade
El seria bono in veritade
De tuvili alozo le arme eli canali
A questi vo chistiani senza sali

Respose un pagan uechio seti mati
De non credeti che tanto leziero
Foseno costoro da uni cusi robati
Uede che zascun par piu sero
Omeni sono in bataia usati
In sati darme par sia lor mestiero
Uederete auanti che pasa do zorni
Contra de nui farano ritorni

Tornamo a queli che del campo utiro
Che fono sonti aprefio quela terra
Al campo del muro ala porta siro
Sopra la porta uno torone era
Una guarda de pagani fa remiro
Un dardo quel pagano in mano afera
Chi feti uni de paesi lontani
Diffe renaldo nui siamo christiani

Euegnimo a feruir el to fignore

Lontra questo gran re amostante

La guarda che staua su la tore

Resposeator signor per trivigante

Lonusen a quel per nostro mazore

A sua presentia io uada vauanti

E faro de uni la uostra proposta

E tornero ancora con la risposta

Differenaldo qui taspeteremo
Elui respose io tornero tosto
Costui se parti per un camino extremo
Quelt do baroni ala porta fano sosto
A quela guarda nui retorneremo
Zonse al signor e seze suo proposto
Che apresso auía molti sarazini
Disse ala porta sono do pelegrini

Liquali uenuti fono a uni feruire
Se ue piaze uerano dentro
O quanto pareano cheri dardire
Christiani mostra de gran ualimento
Re morandino se chiama lo paga site
Edisse fali entrare ventro val centro
Da poi che costoro voi sono christiani
Esser debeno caualeri soprani

Zosto ala guarda in man lide le chiave

E disse uane caprirai laporta

Correndo con un passo non suave

Sonse laguarda li senza altra scorta

Apena avea veto tre volte ave

Che ini aperse quela zente acorta

Dicendo aloro intrate nelo spazo

Epresto menoli al nobil palazo

Balardo con quel caual briadoro
Li do scuderi limeno nela stala
Su per la scala uano li signori loro
Ultimamente zonse nela sala
Doue re motandino sa vimoro
Li vo baroni za niente sala
Cognoscendo quel re de cotona
Zimbi se acostaro ala sua persona

E feno labela e debita reverenzia
Disse orlando o bono re pagano
Salutando la nostra presentia
Zascun de nui e nero epiano
Equesto sia denostra credenza
Siamo nemici de nui edel foldano
Ma perche uni anete la rasone
De servirue e nostra opinione

Respose morandino uni siate bennenuti

Ecome con la mia zente etera

Jo azeto tuti inostri saluti

Poi che uolete esser atal guerra

Udi emie baroni proueduti

De servirue lamatina ela sera

E auerete del nostro bon trisoro

Dico delmio e quel decostoro

Respose El conte come nui faremo
Signori dauni siamo meritati
In questo caso nostro tanto estremo
Disse el pagano or ne desarmarti
Per che aloza nui si manzaremo
Eli do baroni tosto so menati
In una camera bela e luzente
Ela trase le arme zertamente

Eposa che costoro se desarmaro

perstamente costoro nenero in sala

Con quel re morandino setronaro

La tanola e aconza enulo non sala

Ctedendo asentati sono quel paro

Eli sendieri de loro non na la

Ctedendo che sentati sie ogni barone

Dananti loro mese le bandesone

Mente che mazando si volzemente Ecote in sala uegnir una zouenzela Lustra e bela neli ati piazente Eben parea una viana stela Se uni me vomandate o bona zente Ebe auui vica el nome ve quela Zoueneta bela adata sarazina Per nome era ebiamata mozandina Costei era una gran maestra
De medezina anche dastrologia
Dauanti el padre se feze manifesta
Lo qual manzana con nostra baronia
Una viola nela man senestra
Euno arco nela deta avia
Sonando e cantando si suave
Ebe ben parea che la dizese ave

Del

力田を日日日

KI

Di

BELDUED

Dra

POUT SALL REC

Earn

Orland

Pern

San

Lado

Rena

Come

Con la fua luze lustra e serena
Questa zoueneta tanto lieta
Dogni oza lieua angosa e pena
Tanto so melodia aloz veleta
Ozlando e rinaldo elmanzar restrina
Dizendo alozechie la zoueneta
Che volze sono lanemo liasotia
Rerpose elre aloza ela mia sia

Ediffeli ve fua uirtude enome

Esua esenzia esezela cantare

Del suo seno dizendo elque escome

Dun zonene la vona sane asnamorare

Lome amor sa portar crudel some

Acoloro che son visposti nel amare

Pos comenzo un sono pian viano

Lantando ela visca vel bon tristano

Auando lui pianze congreue tormento le ffendo da quel re marco ferito Anema nel corpo si gran tormento Auendo lo belo nivo impalidito Irota aquel ultimo partimento Abrazandola el caualier ardiro Lantando visse come piano piano Romagnerai vona senza el tuo tristão

Irota de lagreme nela sua faza
Senza diti amor me uzidiral
Tristano liresponde or me adraza
Uolentiera tosto che lanema mia
Dali biondi caueli irota se deslaza
Sul corpo del bon tristano semetia
Tristano damor lastrenze si forte
Aun tempo ebeno parola emorte

De re marcho isuo baroni gran pianti

Lantando quella dona conla zetra

Mosti con tosmenti queli do amanti

Zilozo so ordenata rica pietra

Ecome semosseno licheri aranti

Bopra lo re marco nesuno sarestra

Lanziloto are marco taso latesta

Lanta la pagana con seno e con sesta

oftra baron

fira

uane

ele ape

cha

lieta

e pena

Deleta

hangar roh

liaforia

mia fia

nome

grane

elque elem

ne almamos

udel forme

ti nelana

dan bian

oon trifts

ne tomal

co ferito

**CONTINUED** 

palidito

mento

rdim

10 plano

el motrità

d mia

femeth

Renaldo oldendo quel dolze canto
Disse per quel dio che non a pare
Dona el tuo aspeto me piaze tanto
El son elamelodia elcantare
De combater me do si gran uanto
Ulenga mic arme che meuoto armare
E dito questo datauola leuose
Orlando elsarazino perlui sconzose

Or qui posate dissere mozandino
pero che sete tropo asatigati
Oltra elmare ese longo camino
Unaltro zozno sarete prouati
Sa lesorte arme che so de manbruno
Li scuderi le ano aparechiati
Recarlo in sala con ardita fronte
Eanche quele che porto almonte

Dilàndo tolde cabaso lazsa

E disse questo e bon pelegrin sazo

Renaldo respose fate marancia

Lontra isarazini lo sarazo

La bela dona che lamemo asotia

per macone disse so me armarazo

In zenochiose anante elpelebrino

Scarpe de ferro edo spironi dozo sino

Bambieri coffali elfió del duca amone La dona lusbergo lenar nol potia Renaldo prestamente lopione Come camisa indoso selo metia Ela curaza elusbergo algalone La sopranesta del pelegrino ansa Lelmo intesta quale incantato Baiardo de maia tuto convertato Poi che ermant fo il do fenderi
In zenochiofe aluatorofo Urlando
De ogni cofa che lifa mesteri
De le forte arme lando adobando
Linsegna delpelegrin ouer palinteri
Zense durindana so bon brando
Louerto amaie era bretadoro
Ormai armati sono tuti do loro

Diffe renaldo aquel Morandino
Clut stariti anedere adiletí
Euedereti ozi su locamino
Lozomper che faremo trapeletí
Zetar per terra lo nostro apolino
Elamostrante faremo gran despetí
Non neceziati estate anedere
Disse el pagano dio nedia elpodere

Acombiatati da la zoueneta
In do falti fezeno lafcala
Sopra licauali lozo fezeta
Eti cozferi con quatro pie bala
Li scudi indiaza eloz lanza streta
Uerfo laporta uano che non fala
Zonti che fono et ecote le chiaue
Auerte fono con ato presto esuaue

Alo usir che sano li do baroni
Le sopraueste come pelegrini
Etleampo biso ebianchi iso bozdoni
Tosto aussati sono da queli paini
Adarme adarme crida aipausoni
Tranache eloze sono aqueli consini
La nonela na a re amostante
Burelo esindone li stana danante

Era ancora quel febus dalcorno

Oldendo cridar alcampo tanta zente

Clerío la terra uarda atorno atorno

Paganiacozi sono depresente

Ortorniamo arenaldo adorno

Cloltose aorlando o caro parente

Fratelo caro grazia me farai

El conte respose zo ebe tu noral

o illi

Respose renaldo che stat a nedere se non mi bisogna non me dar aiuto Jo me sento nel corpo tal podere A niente tengo e pagani el campo tuto Responde elconte poi che te implazere Orna fradelo che christo sia i to aiuto Alora renaldo baiardo spirona Euerso el campo de pagani andana

Doue nede leschiere plu groffe
Elbaron semese in quele parte
Tristo il primo pagan che lui percose
Segondo e terzo lanima desparte
Elbarone in tanta furia semose
Le bote sa sentire piu siero che marte
La lanza rota in mano prese so spada
Spoluerizando ua per quela strada

Acnitaia elmo acui latesta
Braze cosse per terra zitando
Baiardo sempre soto li tempesta
Cauali omeni per terra rouersando
Re Morandino e ladona alasenestra
Le gran uertu del pelegrin lodando
Cledendo la possa del suo conpagnone
Fra se dizendo quel eben poltrone

Mon cognosendo chelsosse orlando morandino forte lospresiana
Tornamo arenaldo che danizando
Leschiere de pagani tanto passana
El conte piu non lonete in se pensando
Le forze sue infinite loldana
Renaldo stracorendo queli pagani
Uzidendo lozo come fosseno cans

La nouela ando are amostante

Del pelegrino ebe uasta el so campo
La insegna se alzar detriulgante
Armose quel sarazini franco
Re burelo sindone dauante
Febus dalcorno za non parue stanco
Larmeloro ebiare come cristalo
Queli re montarono acaualo

O dio come luze larme lozo
De lamostante ede febus dal cozno
Che ueramente zitaua splendozo
Burelo e sindone lui dintozno
Tuti quatro insieme costozo
Clano uerso lo pelegrino adozno
Renaldo ben liuide perzerto
Soto lo scudo si so ben couerto

Clero chel fato non liparue zanza

Cledando queli quatro re decozona

Li do cozpi detanta posanza

Lelanze basse zascuno sperona

Renaldo strense cosse peto eguaza

Streta in se redusse lapersona

Cueli re pagani con ato siezo e crudo

Lequal lanze li mese sopra loscudo

E vero che le lanze sono grosse
Lo scudo passa elarme passaro
Renaldo niente sepiego ni mosse
Queli sarazini le lanze spezaro
Lamostrante tute se percosse
Uedendo lato sorte crudo eamaro
Oltra passaro macon biastemando
Dizendo basterebe al conte oriando

Daquel'renaldo fio del duca amone
La cui fama fia gran nominanza
Tiente paura ala fe de macone
Eulivieri eialtri pari de franza
Lopelegrin con infegna del bordone
De suo uertu niente fe mancanza
Driedo e dauante li fuze ogni persona
Elui trouo queli quatro re de corona

La mostrante sindone febus eburelo
Doue staua renaldo adire elucro
Lamonstante li dono un colpo felo
Su lelmo con un bastone defero
Tuto li fe itonar lo ceruelo
Sul colo del caualo so destriero
Onde renaldo sente si gran pena
Sindone lidie sotte su la schena

Burelo poi li feze tropo male

Seri renaldo con la spada forbita

Gula cosa e taso locosale

Propio zonse sula uechia ferita

Che lui aue ve quel dardo mortale

Al castelo del monte si spedita

Onde la vosa e lo gran volore

Arinaldo zonse in sina alcoze

dal com

plendozo

ntozno

o adorno

1 conerto

de ganga

o re decoun

anta

[peron

peto eguin

aperfora

to fictor m

opra lofado

groffe

ne pallan

go ni molé

e spetaro

retcolle

rado cama

biaftena

conte or a

INCO STIME

IOM MARK

macone

e franta

12 del 601

mandik

e ogni piri

re de con

the court

re elucto

e defeto

serto

toto

Eoltra quelo lui non se orizaua
Eseli el sangue e lui non sentia
Orlando sule stafe del caual staua
Clarda fra el capo e renaldo no uedia
Dela sua uita sorte oubitaua
Dizendo aiuta uerzene maria
La lanza bassa elualoroso conte
Ella batasa drezaua suo fronte

Colui che de christiani el ucro trisoro
Per tal uirtu el caual molesta
Quando semose el bon briadoro
La rerra soto li trema e tempesta
Zibassa la lanza senza piu demoro
Trase a ferir fra la falsa zesta
Primo pagano che scontro deneto
Orlando li passo scudo curaza e peto

Ebriadoro usifequel caualo
Elconte fiere un grande africante
Worto labate scnsa far stalo
Terso e quarto sito dalauferante
El, quinto el sesto el baron non se falo
La lanza rota el troncon uolante
poi in mano sareco ourindana
Intro nela presa de la sente pagana

Acul parte elmo acul basineto
Teste brase buta sul camino
Fasando colpi de tanto dispeto
Dayanti li suse el grande el picolino
Chiamando loro apolo e macometo
Fusendo e biastemando el pelegrino
Orlando passa come lautor rasona
Trono renaldo e queli re de corona

Sra loro staua lo mansueto agnelo
Sul colo del caualo disse in tuto
Liera sindonecburelo con elo
Sebus ela monstante era parento
Orlando uete so cusin e fratelo
Lrede chel, sia morto atal costruto
Clotto lo scudo e non stete abada
Ad ambe mano afero la spada

El primo che feri fo sindone
Un colpo sopra lelmo sili abandona
Elmo e capeli neto itaione
E vemezando so real corona
Elnodo vel colo tuto squartone
La spada passa ameza la persona
Poi feri analtro vun colpo atraverso
Tuto lo capo li taso ariverso

Zonse arinaldo e disse fratel mio
Qual fortuna te a de uita scorto
Renaldo e retornato respodio
Lognobe orlando e disse io son morto
Elconte lalde e rigratiana dio
Renaldo drezose esose acorto
Uide burelo che ferito lania
Lhe dananti el conte quel pagan suzia

Cridando renaldo pagan setene uas
Thiente pensa la misera uita
Per la bataia lo seguito assas
Con la soa spada fuisberta forbita
Conto che laue disse ormas
Su leimo si de una tal ferita
Che tuto lo taso sina alpeto
Lanima usa neporto macometo

Morto el pagano in bona ueritade
Elo spirito nela scuza umbra pianze
Renaldo che auca in se'tanta bontade
Torno alconte e tal parole ttanze
Fratelo ritornamo nela citade
Pero che indebelito sono de saugue
De la ferita tanto ne usito
Ebelcor el colpo e tuto idebelito

Oldendo 30 el ualozoso conte Ambi se uoltano uerso latera Chi nedesc lossos decchiaramonte Adambe mano durindana afera Ogni elmo parte in sina ala fronte Sopza de pagani sa si moztal gueza Che aloza despeto sono ariuati Ala zita enela pozta entrati

Eintrati dentro laporta fo ferata
Desimontati sono albel palazo
Li do sudieri nela sala ordenata
Li dot servitori desarmano uazo
Perla ferita chera dura espictata
Orlando prese renaldo abrazo
Easatica lo porto perla scala
Ultimamente lo conzose in sala

Incontra fili feze mozandino

Lon la fua cara fia mozandina

Quel pagano abzazo el peregrino

Dizendo aluí o luze diuina

Fra turo el uostro popul deapolino

Thon ze in arte dogni medizina

Simile demia de 30 non dotare

Ebe lei tosto te fara sanare

Edito questo tosto desarmolo
Dele arme suo bele ereluzente
In una camera abrazo portolo
In un ricbo leto el baron ualente
E ladona la ferita renardolo
E in carnate in profundamente
O a come quela che lastre sapsa
Uno unguento sopra li metia

Epoi in boca limese un liquidore
Lbe prestamente lo sece dormire
Essendo li presente el senatore
Emolti altri sarazini estre
Uno stile dedoro auea colore
Jo man sereco anon menttre
La zoueneta pagana eseconda
Reuardando la piaga prosonda

Edel corzeta un sospiro forte
Suardando el conte ladona adito
Costuista apericolo de morte
Se non laiuta ppo o macometo
Loso etocato amaluasia sorte
E se lo penso el mio dieto eseto
Onesta piaga dolosa ricolta
Qui ferito so unaltra uolta

Respose el conte orlado noi vizenero
Unaltra nolta o franca zoneneta
So ferito el mio compagno altiero
In quela cossa ala parte predita
Dado parte el nastro maistro
La dona lirespose alora infreta
Longa fara la sua guarita
Jo te imprometo faluarli lanita

De lassamo lui andar posando

Euni, squesto pierete conforto

Desarmar se feze el conte orlando

Re morandino sarazino scorto

Uluande asai per lui aparechiando

Mazando assai con gran desconsorto

Eposa che aueno quela sera manzato

Renaldo in questo so resueiato

D

0

Del

Kem

Subito core renaldo ala vonzela
Apresso lui quel Re morandino
Renaldo pariando na in so fauela
Ache son zonto mirero topino
Ai fortuna vespiatata esela
Sempre siegui mi per ogni camino
Dimai contenta se po pezo farme
Perche me ai senon aterarme

Mo aquesto respose la bela zoneneta
Tobel ppiano vate bon conforto
Jo zuro per mia sede perseta
De questo colpo non serai morto
Ela cosa destazo infreta
Tosto azonse ellequidor scorto
Sula ferita lispande con sua nosa
Disse renaldo qui non sento vola

Or qui fu la nera de 30rno in 30rno
Insina desora el conte orlando
Prima che lui facese ritorno
Apagani dana denita bando
Thon era nulo sarazin si adorno
Ebe nolentiera no lonada schisando
Remorandino nededo el conneniete
Sece armare un di tuta so sente

ieto

one

reto

Dise yer

deneta

oalticro

edita

itro

treta

lauita

forto

orlando

corto

echiando

Desconfor

ra manjan

reiato

16/1

ndino

o faucla

nno

camino

arme

reneta

onto

0110

Elui proprio si se fo armato

Lon el conte orlando usi de fore

Lome uosse els pietato facto

Lamostante escouse cosse alose

Re mozandino fo eldi piato

Enela terra tozno lo senatoze

Tion sene acosse conso seudo in bzazo

per sin chel monto sul palazo

Perche incontro liuene mozandina
O peregrino done el padremio
Deche faro o mifera topina
El conte orlando le parole udio
Zilei respose o nobele sarazina
Non ue turbate perlo amoz de dio
Domane alzozno uni lauerete
O mozto o pzison uni me udirete

Lon questa doia seua adesarmaze
Doue rinaldo si zase ferito
Eleampo me convien toznare
Lamostante quel sarazino ardito
Remozandino tosto sefeze menare
Dele sozte arme lui so dessoznito
Poi disse aso baroni ecrido sozte
Date aquesto traditoz lamozte

Remorandino aldendo tal latini
Crido merzede alto signore
Intorno listana queli sarazini
Con arme in mano pien de surore
Disse lamostante se li do pelegrini
Tu me daras in paze e in amore
Uni anerete perla sede bona
Se zo non sarai perderai la persena

Dorandino respose loro e la tera
Dar ueuoso perla fede del dente
Se me campate da mortal guera
Aparechiate parte de tua zente
La porta ue aprirazo questa sera
Lamostante life armar presente
Srese lafede efato ordenamento
Incotal guisa lo lasso contento

Re motandino totno ala zitade
Suo zitadini regrazia macometo
Al palazo imonta inucritade
Sezese armar le arme el bazineto
Otlando lo sape con una ternitade
Regrazia ripo el padte benedeto
Thon sapendo lo so gran falimento
Incontro liando de bon talento

Dicendo caro signor come fazesti
2Dorandino li respose inascoso
30 sono stato dapoi che teneuenisti
Tlela zira upian ualoroso
Dime che turi crano piu tristi
Del fato tuo signor grazioso
Et ecute lafia alui manifesta
Sazendo al padre alegreza efesta

Or qui fo fata la rica zena
Orlando equel pagan manzato
Poi che fo fata la note serena
Elun dalaltro seacombiataro
Re morandino con mortal pena
Subito mando el pagano amaro
Elaso zente alora dreza elziglio
Dizendo tuti medate confeglio

Jo fo da lo 'Reamostante piato

Promeseli alui questi do pelegrini
Incotal guisa sui diliberato

Tornai poi qui perli camini
Dando costoro son pazissicato
Enui ebe sete mei zitadini
'Reamostante zesa si gran guera
Senon ue piaze perderemo latera

Ognuno si azeto de far paze

Saluo un uechio chera uechiardo

Disse signor non este falace

Prima sia de to fede bosardo

Quel pelegrino e quel che zase

Sarane unta ecome riuardo

Sate morir che ueda aiuto

Per uni un de loro e fozte ferito

Costui sui bailo de la bela mozandina.

Niente ualse el so conseiare
Ele tanta quela zente sarazina
Lapezor parte ebeno a piglare
Conseio che auanti la matina
Li pelegrini sedebono pare
Nele man propie pe re amostante
Poi se parteno queli pagani pauanti

Or tornamo a quel bon uechiardo
per pietade tosto sene andone
Doue sta morandina sensa tardo
El fato tuto aponto licontone
De li pelegrini ognuno pin gasardo
Mozandina li a fato promissione
Aldendo questo la dona liale
Disse mio padre a fato gran male

Disse andar uoio a parlar adelo

La sarazina senezia val padre

Dicendo alui o padre mio belo

Per che tradese le zente lizadre

Signor mio caro non ester si felo

Se mai portasti amor a mia madre

Padre non far tal falimento

Ton cometer questo tradimento

Altro non posso poi cara sia

Lontra amostante nui non podemo
Ton neditu che tuto ze pia
Ezorno e note se tene a gran stremo
Tuta la nostra zente se conscia
Sia la sua uoluntade faremo
Lostozo sarano morti e tasati
Tui sia faremo deliberati

Oldendo la fía el fuo mal uolere
Da lui se parte a gran melanconia
Per fario a nostri christiani asauere
Ala camera de li do baron sia
Bate la dona e se suo douere
El conte orlando inzenochiatosia
Dauanti la so spada durindana
Olde batere ala bela pagana

Con

1 Sto Di Chesor

Men

किंद्र के किंद्रा नि

Con

Crid

Nonan

Elfn

Deltr

Late

Poic

Eltra

Schu

per la

Dent

Lrid

Che sete alora respose morandina
Albon conte tosto se oserse
Cognosendo la bela sarazina
Ando alusto e tosto liaperse
Che comandate o lustra rezina
De lo parlar lui non se pense
Jo uego anui come topinela
Eportoue una catina nouela

El padre mio caro signor e sire

Dieno de rio e falso intendimento
Aue ordenato un rio e mal noiere
Contra de uni gran tradimento
Elo e disposto de farni morire

Per far lo re amostante contento
Questa note in questa citade
Farane prender con suo falsitade

Polo esser o dona ualente
Si per macone o caualier ardito
Questo te zuro su la se del dente
L'he de uni me incresse edesto serito
Qriando odendo elconuenente
Dele bone arme elo seso guernito
Elconzo lo sudo leimo ela spada
Partise in questo la pona lizadra

Lordene per la terra fi fu dato
Thulo citadino de casa separte
Sebus dalcorno stana apariato
Lon diese milia sarazini daparte
Re morandino alora so lenato
Quando luze la stela de marte
De la note passato quatro bore
Ulazla porta senza sa remore

Lon lui ezonto ogni citadino

La porta aperfe con le chiauc in mano
Sebus dal corno li ftaua uicino
Lon vere milia come capitano.

Uenite tosto disse morandino
Lhe dorme lido zascun christiano
Sebus dal corno tosto semosse
Drido lui le sue schiere grosse

auere

intento

DOLLE

ento

ire

ntento

Trade

dito

ente

ferito

ente

mico

Mente febus uerso la terra corre
Driedo lui tanta zente sarazina
Sebus dal corno come real signore
Pensando ua in queli pelegrini
Disse fra se questo rio traditore
Sa morir do obristiani si fini
El tradimento de costu i me piace
Lui che traditor a mi st dispiaze

Epagerolo del suo gran tradimento
230 che unaltro epempio ne pia
De non far si rio tradimento
Cierso la terra el camino pia
La lanza bassa el penon aluento
Contra re morandino che se consesa
Cridando ala morte o traditore
Sul peto lo feri a tal tinore

Non auea arme quel traditor scorto
El fredo ferro li mese sul peto
Del tradimeto demoradino el coforto
La terra li fo mortorio leto
Poi che morandino cade morto
El traditor salace e maladeto
Febus crido dentro ala citade
Asoa zente senza auer pietade

Per la citade el remore era forte
Dentro entrando color del campo
Dando a citadini crudel morte
L'ridando febus unlo faza scampo
"Re amostante con so zente scorte
Intro dentro che par che meni uapo
Uzidendo li miseri citadini
Ben che tuti sieno sarazini

Per la citade essendo gran rembre
Dominie done con slor fioli in brazo
Queli del campo li uzide con surore
Correndo ala piaza fior a lo palazo
Edirendo e lo re morandino traditore
Li pelegrini noleno a questo spazo
Prere la piaza zonse ala scala
Una gran parte monto su la scala

Elconte orlando era adormentato
Dauanti fua spada durindana
In terra staua e fose resuesato
Per lo crido de la zente pagana
De le forte arme era adobato
Tosto prese laspada soprana
Mesese lelmo el bon baron drudo
Dala man zanca imbrazo lo scudo

Pone renaldo zesea ne lo leto
Perlo grande afano molto dormia
Lbe del sono patuto a gran deseto
Per la sconza serita che lui ausa
Disse orlando christo benedito
Fratelo sia in tua compagnia
Piu me increse dela tua persona
Lbe de la morte mia in sede bona

Sul uso epeto segno dela croce
Fratelo mio caro adio terecomando
Lo scudo inbrazo elbaron ueloze
In mano durindana so bon brando
Partisse da renaldo esi li noze
Aluso de la camera orlando
Tosto laperse con la forte lena
La sala depagani era forte piena

Done sono li do rpiani pelegrini
Ludana li pagani nui linolemo
Lozo ano mozti tanti sazazini
Uendeta sopra lozo nesaremo
Wente che cuidana sti mastini
Disse el conte Orlando ben staremo
Tela man strense la sua durindana
Wetendoso fra lazente pagana

Primo che scontro li de ria uentura Dedurindana sopra elbazineto Zuto lo tasa sina ala zintura Secondo terzo divide con despeto El quarto uzise con siera sigura Posa el quinto percose nel peto Del sorte scudo za lui non sala Ben diere rouerso zo per la scala

El fato vorlando faría meraniare

Tal che adir fería incredibile

In poco vora lafala feze notare

De quela zente falfa edesconuenencel

O signor dio so non potrei cantare

Le cose che sa costui tante terribile

De corpi morti concrea la terra

Pagani sezeta per senestra e per sala

Che cosa e questa disse lamonstante
Uledendo sur grande e picolino
Respose un pagan alui auante
Signor nostro ques sol pelegrino
Lon sua spada da colpi grauanti
Si che nostre arme non uale un lupio
Euno lessende sin al mezo peto
Elo tasa elmo e scudi e bazineto

Basto serebe al conte orlando

Con durindana la so bona spada

Si siere nostra zente sbaratando

El sangue come el siume in su la strada

Lamostante la sua zente manazado

Eridando ala sua zente uile e ladra

Manazando drezo el so dreto brazo

Pagani tuti corseno al palazo

E per forzà nela fala tuti entraro
Uole o non el ualozofo conte
Ben che a molti ecostasse caro
Ebe assai ne parti sine ala fronte
La sala piena senza nulo desuaro
Oz chi uedesse la sioz de chiaramonte
Pin e pin uolta la caza de foza
Pagani ritoznana agran suroze

El gran remor per la terra era udito
per tuta la cita zeneralmente
Renaldo a quel stridor fo sentito
Chiamo ozlando e disse caro parente
Questo remoz nel sono ma stornito
No ze ozlando rinaldo pon mente
Luze la luna apresso lui uscino
Disse renaldo otme caro cusino

Cull

記の計画なる

111

Keam

arm

Sup

Drie Ou Ell

Ebe

Schus

Chel

Ben

Zad

Eueri

Rema

Erecen

Talant

Questo remot de sopta martela

Et ancora so ferito son forte

Ai fortuna ría crudele e fela

Per che me indusete la moste

O conte orlando persona isnela

Da pos che sei amaluasie sorte

Apresso ti morir so son contento

Re morandino a fato tradimento

Esa non pare che ferito fosse

Prese un salto ensi de leto

Calsato e nestito adobose

De le sue arme elcher pseeto

Per la ferita la cossa entiose

Onde elcosal non sonse deneto

Imbraso lo scudo el baron franco

Soto se copre quel cosal manco

In mano siusberta so spada forbita
Prestamente aperse la porta
Lon lo scudo coperse so ferita
El baron che ausa la mente acorta
Thon pin che aue fata sua insita
La sala uete piena de zente morta
Ela apresso uete el conte orlando
E queli pagansadosso lui cargando

Renaldo se acosto apresso delo Dicendo ecome qui fratelo mio Un farazino feri sopra el capelo Amezo el corpo tuto lo partio Posal segondo squarto el cernelo El terzo el quarto simile uzidio Orlando lo nite tanto ben pronare Meranesos pe cotal asare

Eust ognuno de lozo acomensare
Sopza pagani lo montal fezire
El brando zascun asanguinare
O quanti pagani feze mozire
In poco doza el palazo ebe a francare
Acolpi loro pagani non posofrire
Romase alozo lo palazo e la sala
Li saracini fuzi tuti per la scala

dito

tornito

Tente

Ino

tento

RETO

TRINCO

nco

bita

cotta

onta ndo Reamostante sebus dalcomo Armati sono de lozo arme lucente Su per le scale come zascun de lozo Driedo loz corre tuta zente Omai e sato el chiaro zorno El sole se uedio assai chiaramente Queli re pagan e grandi sarazini Ebe asrontato li do paladini

Sebus dal como a renaldo uene
Lbe stana nel capo de la scala
Benche la ferita lidie piene
Za de serir de so colpi non fala
Disse lo pagan so te cognosco bene
Euerso de lui un gran colpo deuala
Renaldo soto lo scudo coperto
Ereceue lo gran colpo per certo

Ben che ilde doia e gran affano

Taiando sopranesta e armadura

Renaldo stete fermo senza ingano

La sorza elo ardir ben la segura

Siusberta meno uerso quel pagano

Segondo come dice la scritura

De leimo litaso el macometo

Epoi del scudo renaldo lide nelpeto

Duolese ono zitolo per la scala Sebus molto in driedo lui tirose Sina ali piedi dela scala deuala Dacone ala foztuna biastemose Lamostante de superbia par che bala Del suo baston de scrro arccordose In capo de la scala asronto orlando Che in man tien durindana el brando Quanti mortisapiedi suoi
Re amostante quel pagano altiero
Ulerso lo pelegrin crido poi
Tropo zente menzidi adir eluero
Respose eleconte uzidero anche uni
El pagan meno suo baston deferro
Orlando se conerse soto lo sendo
Recene el eolpo despitato e crudo

Epoi nerfo lui meno durindana
Lbe ogni arme feze romper e spezare
Lamostante chiama la so se pagana
Ai quela spada a dolze tasare
Posa crida a so zente strana
Losto non se pono consumare
Li fati lozo non me par zoco
Octete tosto nel palazo soco

La sente pagana aufa gran brame
De far morir qui vo pelegrini
Lome auefeno mordace fame
Mofe prefro queli cani maftini
Acero el foco al palazo le fiame
Ardendo forte per queli confini
In nela fala la bataia e pofaj
Enclo cielo za la fiama rofa

Era la fala ancora piena de zente Sermi combate e nulo se partia Lecride uolando miseramente De queli sarazini che moria Lesiame uolana per laire luzete Orlando erinatdo elsoco uedia Del palazo ogni cosa denala Eltro la non romase che lasala

Dizea elconte o uita topina
Si uilmente te conuen mozire
Era questo tempo lalustra rezina
In sala zonta crido alsuo dire
Uenite mego disse mozandina
Se scampar uoleti delmartire
Li do baroni apresso lei corre
Elei licondusse auna torre

Cho portelo nela tore stana

Che in su la sala ancora zelato

Re morandino lo so auer serana

El corpo suo su dentro entrato

Renaldo apresso lei seguitana

El conte orlando chero presiato

Depo che lui so entrato in abrazo

Elora casco la tore elpalazo

Or fono tuti do acotal partito

Lon quela pona afi fata maniera

Quel toron morandino fornito

Sempre el tenia lo di ela fera

Era lo toro mafizo stabilito

Sedere braza alto da la terra

L'ento cuinti era de longeza

Quel toron posto in tanta forteza

Sornito veuino ede carne infalata

Ede pan chera vo uolte bencoto
Per mezo anno la real brigata
Pofono uiner fenza pagar scoto
La piaga ve renaldo era frescata
Una camera chera deboto
Aparechiato un nobel leto
So vesarmato quel baron perfeto

Poi chalui se trasse larmadura
La vona aconza ausa la medicina
Ala ferita ve renaldo pose cura
Obedegato lane morandina
Leuandoli la dosa aspra e dura
Orlando chiama la uirtu viuina
Lercando tuto eltoron afornire
Renaldo posa su lo leto a dornire

In nela piaza Sebus elamostante
Dela cita morto el populo sia
Saluo alguno ebe susia dauante
Lostoro ala torre cridando dizia
Se non sendete tosto per triuigante
La pona euni aspeta la morte ria
Or tornamo aido seuderi
Lato ebe fano peli bon pettreri

Baiardo fuze apresso briadoro
Li do scuderi uano uerso el mare
Credendo che sia morto li patron loro
De gran pieta farsa merausare
Chi aldisse loloro gram martorio
Lape e ueste sebeno astrazare
Menando fortuna lor uolte topina
Una galia sizonse ala marina

中世紀四部四部日

Erane O

Acui Crid

10%

Retro

Ued

Alco Edi

San Euri

Siche

de que fu

E poice Scorr

Carof

Tela

retro

Dicen Gono Zafeti & Lopa

Laqual nanigando si usen apresso la terra
Lostoro cridaua con parole basse
Del piazer loro asogati era
Lonuien che con segno li mostrase,
Li marinari lor remi asera
Eparue che a terra se acostasse
Eli scuderi disse sete uni pagani
Li marenari disse nui semo christiani

Li nostrisignori son morti e robati Asalmaria nela guerra grande Enui miseri siamo qui campati E questo par sopra leso bande Per vio ueprego che nui semo leuati Nel lalto mare le lagreme spande Disse lo patron se in persia uole uentre Ne la galia podete ben saltre

Mui non uoiamo in altro logo andare

-propio al regno vel bon re troiano

Merze per vio vobiateze portare

Aquel fignor perfeto ebrittiano

Lo patron li feze tosto montare

Li marinari tolse li remi in mano

-per mare uano piu volce ebe mele

Quanto queano bon uento ale uele

Ultimamente in persia ariuaro

Li scuderi in terra desmontato
Clerso la magna citade andaro
Dentro ala porta ognun so intrato
Tel palazo reale costoro entraro
Su per le scale con pianto smesurato
Zonzendo in sala con lamento e piato
Uedendo re trosan che staua dacanto

Apresso lui stana fior despina

Per mano tiene un loto caro fio
De tre anni persona bela esina
Era piu fresco cha rosa o cha zio
Quando losole liena lamatina
A lui propio fazea somio
Quuno adileto guarda quel fanzulo
Al padre eatuti daua trastulo

mare

ire

rtorio

are

te topina

ale baffe

mofrak

ofteffe

to christian

rti e robai

rande

impati banda

ni semola

re spand

a note m

lire

ao andari

retroiss

e portant

friano

ontare

in mano

chemen

to alcus

11210

110

incato

CLALO

to cpi

Dacas

atronion

Erane quel zigante galasso
Acui altobelo taio lamano
Cridando con quel zitelo baso
De zo neride zascun rpiano
Li do scudieri con lento passo
Inzenocbiati auanti lo re troiano
Tanto era lozo soperchio lagrimare
Tulo de li scuderi podia parlare

Re troiano guarda li do scuderi
Uedendo lipianti eli strazati uis
Alcoz liprese streti pensieri
E disse aluno non setu terici
Scudier de quelo che pozta elquarteri
Eun me par per san dionisi
Quelo e ruzier scudier de rinaldo
Siche deuero son fermo e saldo

De que fia de uostri cari signori
per che auete liuisi strazati
Liscuderi pianti asi fati tinori
Epoiche lozo sospiri fono lasati
Scomenzano adir tuti li erori
Caro signor eli sono brusati
Te la granzitade de salmaria
Elamostrante Sebus eso conpagnia

Ere troiano cade in quelo loco
Mise gran uoze decoz prosundo
Dicendo oime son morti in soco
Sono li do capitani delmondo
Qui non e darico ne da zoco
Zascu pianse decor abondo
E sopra tuti quela sior despina
Ebiama renaldo edize oime topina

Dequisi so signane lamento

Le dir non se poria cust in freta

Ogni dolore redopia in zento

Or torniamo aso parola dita

De cauame signor de cotale stento

Uda fame prima far uendeta

Qime zoueneto altobelo

Udai piu non te uedo caro fradelo

Da pol che questi do reali só morti
Tion te uedero mai piu in uita mia
Fratelo per ti perdo tuti liconforti
O zoueneto persona zolia
Lasso topino perche tanti torti
Da tenereza zascun pinazea
Troiano crido o traditor amostrante
Per mal me aspeti ti elto tripigante

Zamai de zudei nespisiano
Ton seze quel chiojsaro depagani
Doue litrouaro per monte eper psano
Wiliara nedaro amanzar acani
Proptio alcaiero doue sta elsoldano
Conuien chio passi conle forti mani
Senza auer mai piata denesuno
Picoli e grandi picoli acomuno

Omo sía nulo che faza piu pianto
Sascun presto saconza ala uendeta
Pasato so dososo pianzer tanto
Quell do scuderi so onorati in freta
E re troiano mando in zascun canto
Ala cita de persia sopra deta
Del suo reame sa apariechiar familia
In pochi zorni piu deulnti milia

Con la man zanca galasso zigante Armato so conessuo baston disezo Loze troiano con arme lumante Armar se fece acotal mestiero Uinte mile sonolzente tante Zascun nean daua uolentiero E re troiano baso lasposa elsso UDonto acaualo con bianco euermelo Apresso lus il do scudert 3010si
Troian usi fora dela 3itade
Conuinti milia tuti ualozosi
Canalcando uano per le strade
Per esser infati darme uoluntarosi
Essendo pieni deria uoluntade
Tanto uano costoz sempze usa
Una matina 3011e asalmaria

Desopra elmonte uide tuto elcampo
Chera dentro edefora de la terra
Eretroiano ualozoso e franco
Del fozte elmo scalzo lauisera
Apreso galaso dauna man manco
Ecola zanca elsuo baston asera
Oza dire de re troiano acozto
Come asua zente uo dare confozto

Disse troiano io juro per la mía fede
Qualunque deuni uedo fuzire
Se mai non torno aueder mie rede
De le mie mano liconuegnara marire
Sazando uni piatade ni merzede
Zascun se aparechia ben ferire
Senza uoler paze ni concordia
Horo tosto senza misaricordia

Re amostrante e febus dal como
Di subito intese ta nouela scura
Qualle costul cheusen tanto adomo
In una parte trema dapaura
Queli do re domando atal sosorno
Che insegna porta per armadura
Un che susendo uene alsando elsio
Disse un che porta bianco euermelo

Disse lamostrante seria lo mai orlando
Qui armato con sua durindana
Sebus dalcorno senza piu restando
Respose alui con parola piana
Jo locognosco emente na fanelando
E lo adoro nostra se pagana
E batizose poi ala rpianitade
E in lui non sta ne amor ne piatade

Peso e costui che non e elpaladino
Et e ca tempo chio cognosco superba
Etien ameno elpopul sarazino
Che non faresti tu uno sior derba
Tidi chel sende dalmonte uizino
Per mi lazitade ben se serba
Euoi disuora contuta uostra ascorta
Combaterete souardero laporta

Respose lamostante bena dito
De sua zente ausa quaranta mile
Contra Trosano semese in ascto
Febus dalcozno lo pagan zentile
Con diere milia nel suo trapeleto
Dentro ala terra con ato umile
Ascusa deguardar queli pelegrins
Usi per laltra pozta e ua pezso camins

Congr

Late 2000

900

Kee

Roto e

Eret

Sero

Otr

Elco

peloco

Fia se dizendo enon aspeterone
El piu ciudo bomo de questo mondo
Questo non piaze almio dio macone
Che la sua mano se meta alsondo
Ulia seneua febus eso pennone
Dalamostante sazazin iocondo
Zimato sopia el caual bisadoro
Quazanta mile deso conzistoro

Terfo lo pozo corea quell cant
Re troiano linedia nentre
Del pozo desende ali gran piant
Lon ninti mile aconzi per ferire
Liscudi indrazo linalenti christiani
Lanali escudi se olde sbrandire
Zinanti sua zente nene amostante
La insegna doro el penon de trinigante

Sopra lelmo doto auía una corona
Peraltre uolte lauea cognosuto
Lore troiano come lautor sona
In piu batale lauía za ueduto
Cognosendo lasua gran persona
Troiano uedendo non stete muto
O quanta gratia signor dio me fai
Chel traditor viene avanti assai

Senon lozido alcolpo primiero
Thon credo auni ni amacometo
Zuanti inti lo re troian ficro
Per trar dun arco usen ne prometo
Soto sbaraixe e tempesta lo destriero
La lanza bassa elo scudo alpeto
Zipresso lui lo zigante coria
Reamostante incontra linensa

Tog

monda

nacone

100

10

Con gran fulgore remore e tempesta

Lomo lo porta lo caual briadoro

La terra soto litrema emolesta

Eliuento strazando el penon loro

Scontrose lido atal richiesta

Sopra li scudi lor lanze fermaro

Passando learme ele sue zupe

Re amostante laso lanza rupe

Roto el troncon sopra elziel sale Ere troiano per tal uirtu tocolo Gero epenon passo suora dele, spale Prinolo darzon eper terra zitolo Re amostante morto cade anale Re troiano dela lanza desserolo O traditor morto sopra piant El corpo tuo saro manzar acani

Paso con quela lanza sanguinosa
Segondo eterzo morto abatio
Cridando con lauista periculosa
Zi zente pezo ebel popul zudio
Elquarto el quinto za non se posa
Ziste pagani za lamorte dio
La lanza rota in man prese sospada
Cridando glamorte o zente ladra

El primo talo per fina ala zentura
Secondo talo fina amezo elpeto
El terzo divide infina ala forcatura
El quarto fe portar lanema amacoeto
Queli damostante trema de paura
Uledendo morto suo signor perfeto
Eza galasso con lamanca mano
Intrato fo fral popul pagano

Era 3a deventato i gran maestro
La manca mano li parea dreta
Forte so ede corer presto
Tristo colui che aspeta sua ferita
de quel baston de sero rubesto
Qualunque azonze fracassa lanita
de persia uinti milia epiant sini
Mescolati sono con li sazazini

Or qui fo lofiero comenzare

Lanti canali uano anote fele

Lante afte romper e troncon uolare

Lante done feze far orfanele

Infina alzielo faldina lo cridare

Dele mifere anime topinele

Le quale separteano da corpi morti

El sangue per ipiani corea forti

Queli de amostante alora noltaro
Clerso la terra in suga est nolta
Zuti quati o persia driedo loro adazo
Emolti milia auea lanuta tolta
Lirosano passa fra el popul amaro
Con la sua spada sa cendo ricolta
Senza merzede ne ato de pietade
Con lor insieme uano in la zitade

Merise anea preso briadorò
Ruzero zerca per quela pianura
Zrono basardo che sazea dimoro
Soleto anna bela nerdura
Piu homeni anca morto senza demozo
De queli che apiarlo se asegura
Pernadagnar cento marche darzento
Basardo nania morti piu dezento

Mon piu che louide nizino pero
Baiardo lebe tosto cognoscuto
Alui corse el corente destriero
Ton sa parlar, perche era muto
Tosto desmonta atera lo gueriero
Abrazoli el colo ebasolo tuto
pianzendo crida o caual diualore
Douc el nostro halente signore

Lasamo lo scudier atal lamanto
E retronamo dentro ala zitade
Quei damostante mori con gran steto
Li persiani non ano alor piatade
Ol dinase lastrida el gran lamento
Nostri baroni dd tanta bontade
Eduna fenestra tosto andaro
Per una ruga siso reguardaro

Clete una infegna debiancho enermelo
Elcridar uiua el popul rpiano
Disse Renaldo fradelo cusin mio
Perzerto quasto sera troiano
Clenuto qui atraze deperio
Ormai renaldo era tuto sano
Crido a morandina tosto tosto
Le fozte arme semese senza sosto

Lequal fono demanbrino zigante
Simelmente elualalozofo conte
Armato fo de suo arme lumante'
Ebe guadagno de quel fiero almonte
Renaldo Ozlando sir danglante
Liscudl inbrazo eliemi su la fronte
Alozo rinaldo per esser aqueli stuosi
Aconzando in sieme tre lenzuosi

El conte orlando aperse loportelo
A conzi per calarse alo piano
Ora tornamo alchero belo
Con la sua spada elgran re trosano
Acui parte lelmo acui capelo
E ucte uno che suse eporta in mano
Elui core driedo el sarazino
per che porta la in segna dapolino

Costui fuse che forte elteme

per che sua fozza molto ben cognose

E re trosan driedo li preme

per darli de la uita noue angose

Crido lo paganolo gloziosa seme

Al suo parlar perla presteza mose

Al re trosano nmele parlone

Ton me conosi chio son elto sindone

Gignor mio deuni fon parente

Questa e lauerita come uedico

Troiano li respose primamente

Per parente non te voio ne per amico

Bardati vame traditor fradolente

La tua vita non vale ozi vn fico

Pteche sei stato alamorte vurlando

Ede renaldo che andaua amando

क्रिक्र विकास के विकास के

かの

ano m

江ののゴロ

Kena

DI STER DE CONTRA

Perla lor morte eti qua morirai
Perche velor non auesti pietade
Sindone respose non liuidi mai
Lostoro che stano i christianitade
Per dio merzede asi volente guai
El uero che ventro questa zitade
Do pelegrini sono asediati
Su quela alta tore stano serati

Son viui diffe queli do pelegrini
Signor respose si signor mio
Or me mena tosto atal consini
Quando el pagano le parole vdio
Dauanti lui semese per camini
E retro iano le parole sentio
Siudone auanti siegue perla traza
Etuti do son zonti su la piaza

Esa renaldo sofo era calato
In mano aucua fo fpada taliente
Orlando oriedo lui afeguitato
Con ourindana sa non fta abada
El toron romafe ben guardato
per morandina la dona lisadra
Troiano liuete cherano armati
Elarme cala perfona liaue afigurati

Desmonta aterra disse asindone

Esa bonor a queli do capitans

Che valen piu che la tua se demacone

Coro sia sasteno de christians

Sindone desmonta ingenochione

Dauanti lido cheri soprans

Esimele re troiano desmontose

Auanti li do baroni inzenochiose

Sazendo aloro sinesurato bonoze
Ancoza siuolea sipiedi basare
Queli do baroni uerso sido coze
Ebe tanto non sipiaze compoztare
Dizendo siena su alto signoze
Beato e quelo che se puo abzazare
Eciascun delozse basa in boca
Pol se lasano epiu non se toca

ser amici

olente

Irlando

nando

letade

te guai

spett

rati

trini

1110

nfini

mini

rla crasa

154

liente

itato

abada

210

dra

jati

ione

CO

Fra questo che li baroni fa riguardo
Eco terire con lo caualo biiadoro
Disse Renaldo oime done baiardo
Sindon intere el parlar loro
Disse signor per el tuo caual gaiardo
Reamostante aspeso gran tresoro
per ueder selo puo desmestegare
Mai nisun non lopote piare

Ano morto cento scudieri
Disse voue per questi camini
In questo tempo recote ruzieri
Menando amano quel baiardo sino
Doue stano li vo canalieri
Zitose lo scudiero sul camino
Dananti renaldo pianse dalegreza
Apresentoli baiardo de tanta beleza

Renaldo orlando tuti do fano festa
Abrazando baiardo conconforto
Basandoli lo colo co la testa
Eco troian so sermon aporto
Dicendo ala sua zente manifesta
Che sarazini non pasano piu monto
Che deloro se faza piu crudeltade
Retornar udio ala christianitade

Or qui rimare la gran usifione
Li persiani tuti se bumiliaro
Et ecote sonto qui con el bastone
Balaso sigante sensa disuaro
Dauanti aido baroni insenochione
Orlando e rinaldo lebe molto acaro
Zascuno vilozo abzasolo
Enela fronte quel sigante basolo

Or qui fono tuti quanti apresentati

Colero che nela batala fono

Da persiani nelo stormo piati

Eperdonato fo acostoro

Fra piu zorni fono batizati

Ela ponzela staua con loro

Sindone fo con questi batezato

Quale era de real sangue nato

Perche del sangue era de re trosano Disseno libaroni desalamaria
Che romagnise signot ecapitano
Ssposar liseze motandina zolia
Lonot delanelo lipose in mano
Alot do so data la signotia
Apresso calonzi doue erano ziti
Totno nela terra quelli chera suziti

Predendo tuti lo santo batesimo
Lasamo loro falso macometo
Cridando usua carlo expianesimo
Orlando erenaldo tenute saretro
Qui retrosano posa lui medesimo
Domando valtobelo zoueneto
Non sapendo altro ogni barone
Respose elo e con lo re carlone

Edisseli ve quela aspra guera

Laqual fo con lo repironelo

Soto ve braua quela real tera

Edele uertu che mostro altobelo

Come carlo lotiene aso schiera

Echel barone mas non se parte velo

Ecome sio proprio tien quel siore

Incora carlo lo fara gran signore

Intal maniera steteno un mese
Epoi armose una matina
Li persiante i sigante cortese
Li persiani con loro arme sina
Edala vona lus combiato prese
Asai planze vel partir morandina
Ultimamente costoro caualcoue
Fuora vela terra con lo bon sindone
p sii

Un gran peso conloro caualcando
Poi parcisse valoro atal parente
Ulerso la terra sindone tornando
Aposarse con la sua dona piazente
Zornamo arenaldo e alconte orlando
Caualcando con troiano esua zente
Ormai so fata meza ladía
Disse troiano questa e lamía via

Selue plaze chio uenga in ierusaleme
Mandaro in oriedo limie cheri
Perueder quel sepulchio santo zeme
Toznero con uni assai nolentieri
Ozlando conte tal parole intende
Szan merze na per li tuo sentieri
Esa che ze saluti sioz vespina
Recomandiamo ate quela rezina

Re troiano alora se vesparte
Recomandando elsuo altobelo
Regnaua alora lipianeti vemarte
Tuto elmondo andaua azibelo
Orlando erenaldo che sono arte
Caualcando ognuno con so vonzeso
Uerso ierusalem loro sespande
Troian senua in persia la grande

Di toinamo un poco nela roca
Doue li baronisono ascediati
Tente pagana intoino aloi sioca
Carlo dentro e ripiani batisati
Durastante laspiuma de boca
Cridando asuo re incoionati
Clui non me uolete aidare
Zuoler anziscla aquistare

Elme conuien mandar per plu sente
Lbe me aluta aquesto gran pondo
Le letre sese far amantenente
Per pagania mando eper tuto elmodo
Rechiedendo amigo eparente
Notificando el caso prosondo
Come lui era in tuto inganato
Priega ecomanda chel sia aidato

Le terre uano per pagania con lí fazeli

Cercando pagania tuta quanta

Oz toznamo ali do baroni beli

Che zonti fono ala terra fanta

Doue chzisto uolse mozir per eli

Apzesso ierusalem fermo loz pianta

Fraloz mente ognun se confozta

Ozlando erenaldo zonse ala pozta

Econli scudieri uolendo entrare
Ala pozta staua viere pagani
Dizendo aibaroni che pensate fare
Ala uista parete christiani
Zinque fiorini ueconuien pagare
Poneteli tosto nele nostre mani
Altramente uui non intrarete
Se pzima la moneta non pagerete

10 Ci Ci Ci

CDar

Ta de Co

Respose orlando nui non portemo oro The moneta che mai sosse spesa La guarda disse dentro al tenitoro Thon intrarete cusi ala destesa Se pur intrar nolete nel coro Done de iesu la sepultura e mesa Se senza denari intrar nolete Trenta bastonate per uno auerete

Dalando chiama renaldo va canto
Diffe fratelo tu fei gran peccatore
Che te perdoni christo e ogni fanto
Rezeui le tue ele mie per amore
Diffe renaldo so stentato tanto
Per uegnir al sepulchio mazore
Prima che rezeuer uno colpo uoso so
Ueder non uoso el sepulchio ve vio

Baiardo non fina de far pasi
El bon caualo che forte liziero
Un guardian crida inanti strapasi
Ecorse epia per la bria el destriero
Renaldo disse priegote che lasi
perche questo caualo e tropo siero
Baiardo non è uso desser tocato
Se non da quelo che la nutricato

Subito lo caualo fe molesta

Perche lo toca quel pagan felo

Lon lo pe vinanti lide sula testa

Siche lirupe losso elo zeruelo

Worto lozeta vala parte senestra

Lialtri pagani uedendo morto quelo

Ebasardo la spiuma zetare

Tisun non osa alui acostare

eli

anta

ta

Otta

31

te fare

gare

ani

erete

010 010

nitoto

rela

perete

nto

31016

fanto

1101010

00000

pali

120

Sel deloro corseno aorlando
Ala gamba zanca lo piaro
Lredea costoro alor comando
Leuar desela el capitan caro
Elconte el pie nela stasa serando
Asai tiro lo populo amaro
Sambe ne piedi non lebe mutato
Disse le guarde lui par murato

Alora comenzo un gran remore
Lefalse guarde con parole scorte
Cridando forte uenite al signore
Clui che aueti li compagni morti
Respose el conte orlando senatore
Da nui non e proceduto tal sorte
Al uostro signor nui uegneremo
Ela nostra rason ben li otremo

Lenarde ananti elor fegnitando
Per la zitade li baroni canalieri
Ultimamente lo fato dir intendo
Come al palazo fmontaro iguerieri
Epin ananti io dir me destendo
Lilor canali lasso aliscudieri
Con quele guarde una per la scala
Li do baroni zonti su la sala

Era la fala grande espatiosa

Molta zente uesa vinioro
Re anfelize funa sedia posa
Laquale lauorata ve sin oro
De piere preciosa maraueiosa
Losa parue aueder vecostoro
Queli guardiani non stete amusa
Delor compagno morto seno scusa

Reanfelize oldendo queli pagani
Uerfo li vo baroni prese adire
Secondo laleze ve uni christiani
Qualunque ucide ve morire
Uederete che uni sete in nostre mani
La nostra uita connien qui finire
Se uni non fate altra vefesa
Morti sareti senza contesa

Renaldo de parole e ben dissa Respose morto la lo mio caualo Lbe contra nul come se inequista Robar che seuolse dentro al suo stalo Esei desposto su de sar sustisia Dezo lacolpa euero senza falo Uzise quelo chel uosse piare De lui sustisia fate selue pare

\*Respose anselice lasamo limoti
De vo partitiluno piarete
Alasar christo eso santi veuoti
Emacometo nostro crederete
Se non vo zorni uiuerite e vo noti
Perla iustitia uni morirete
Renaldo respose con superbia infreta
Nostra morte non sia senza uendeta

Colo che sapie re pagano el brando
Jo che sono auanti el tuo reguardo
Parente son del bon conte orlando
Equesto e parente de renaldo
Se anoi daras de usta bando
Qui nederas el popul de saldo
Esopra de uoi cruda guera esorte
per sar uendeta dela nostra morte

Tu poresti assai menazare
Arenaldo respose re ansesice
O ra vebiateue tosto consesare
De lasar christo eanco san vioniso
Perla gola ue faro impicare
Orlando respose atal guise
Dazi termene o caro signor mio
Lhe andamo a ueder el sepulchio 5 vio

Epoi auni nui retoneramo

A tua cora chiara respose

O si o no nui seconcordaremo

Per sar contenta lapersona uostre

Disse lo pagano come deuni sesidamo

Respose orlando perla sede nostra

Lhe ueduta la sepultura pia

Tui trouaremo anostra signoria

Loire anfelice tolse loz sede

Dza troneremo sine ado oze

Se credete amacone de uni merzede

Prometoue per donarue lerore

Del mio uzsal come eluero se uede

Renaldo e ozlando senatore

Lon lizenzia usi dela sala

Doue sono lisaudieri dela scala

Su iloro canali coperti darmadura

IDontano libaroni chaina fozza tanta

Calualcando adomandar procura

Done stana quela giesia santa

De iesu christo la sua sepultura

Zescando nano laterra tuta quanta

Per retronare la sepultura santa

Tronato lebe loz zercato tanta

Or qui de lozo cauali desmontaro
De lozo peccati tuti do se pentio
The la giessa santa ibazoni intraro
Un fratonzelo uedendo lui sio
Che pstamente li doguereri mostraro
La doue zaque lo siol de dio
Costozo che sono de gran providenza
Ulano alsepurchro e sa gran riverenza

Se mai almondo nesun pecatore

Reduta a perfeta euera penitentia

Lusi feze Renaldo atal tinore

Quando del sepurchio ulde la psenzia

piazando si disse o dio alto signore

Quando farai lultima senteuzia

De sa signoz che nui siamo dieleti

Dalcanto dreto e non deimaladeti

Poi inzenochiati reuerentemente
Abrazando lo sepurchio santo
Dizendo o fiol de dio onipotente
La tua madre temese con gran pianto
Dentro inquesto molimento reuerete
Nicodemo eioseph daun cato
Zuane emaria madalena
Pianzeano tuti con amara pena

Ia

Tundudam.

Che Elic Per Sol

Ofoli

RCO DE POR

Orlan

Renaldo eluífo delagreme bagnato
Dízendo eterno dio non guardare
Almio falaze erio gran pecato
Pregoti che medezi perdonare
El conte Orlanda li stana dalato
Renaldo lo farca maraniare
Uedeodo in lui tanta umilitade
El conte nepianse de tanta piatade

Quel frate oltra aueder trauarcha?
Cledendo lalozo gran deuozione
Subitamente corfe alpatriacha
Dizendo signor mio uedete mirazione
De rpiania passato el mare in barcha
Quel frate de la companio de la companio de lozo menstra gran barone
Zuanti il sepurchio fano si gran pianto
Credo deuero che zascun sia santo

\*Respose lo patriarcha fali uenire
Tosto separte quel uechiarcho
Doue li do baroni prese adire
Pos licomando lo fratonzelo
Dauanti el suo signor debia zire
Orlando erinaldo in tese quelo
Per obedienzia andano non elo
Trouo elpatriarcha el fratonzelo

Econ riverenzia li feze do faluti
El patriarca risposta li anedati
Dizendo a lozo siati ben venuti
Apresto delo sesono asentati
Gioli mei beli sete qui conduti
Alsepulchio de ripo et beati
De rijanitade sauete uni novela
Diteme seuvi susti in franza bela

Zanta fama aldo de Carlo magno
Perche consente elo questo rio
Che sia questo popul pagano
Stía alo sepulchio del siol dedio
Come non usene con armata mano
Sopra pagani el popul sudio
E comensate asarasini guera
E re francate questa santa terra

9

0

ente

an planto

reverere

pena

agnato

archire

cato

onare

dalato

376

litade

a platade

anarcha moslone

riacha

te miresion

re in burch

gran bank

I gran plan

fia fanto

enire

iarclo

dire

:013:

ia aire

puelo

onclo

conselo

dati

140

pti

pela

E udite azo recordar orlando

Quale e nipote dicarlo imperieri

Libe tuto elmondo delui ua tremando

El danese dudon culiuieri

Eli altri paladini a suo comando

E sola una insegna a quatieri

Perche non passa qui in ierusaleme

Sose qui sopra pagant a perme

Pfolo nefosse quel'dal castelo

Renaldo elqual e deto gran pecatore

Lon sete zento eogni suo fradelo

De la uitoria io laueria onore

Ezuroue per ripo emanuelo

Per donato li saria ogni suo erore

Libe lui a fato contra carlo de franza

E tanti a mosti in casa demaganza

Priando rideua aldando tal dito
Renaldo disse cusin che farai
Non tornamo al fato piu streto
Peroche indusiato auemo assai
Clottose alpatriarca also conspeto
Disse signor quel che desiderato, as
Sazote asauere che lai altuo comando
Costus che te alato el conte ozlando

Elqual de rpiani porta losternardo
Confalonier de la chiesia romana
Tato de melon siol de bernardo
Uzise almonte e pozta durindana
E io son elso cusin rinaldo
Che niente teme lazente pagana
Oldendo elpatriarcha stupesato
Dayanti Orlando so inzenochiato

Dicendo me perdona signor mio

Perche io non uausa cognosuto

Dilando labraza enon lo consentio

Leuoso dreto edeli un bel saluto

Dizendo osanto omo che onori dio

Pregar ueuoso chio sia asoluto

Elpatriarcha respose con pianto

Nele uostre parte perzerto seti santo

Aso che aseto ue abia iesu christo

Pertua uertu uenzamo questa terra
Lazamo de fora elsiero basalisco
E questo se fara auanti sera
Se del sepulchio de rpo faziamo agsto
Ulerso renaldo alzaua laziera
Se questo fazamo so cheai pecato
Da rpo tuto te sia perdonato

Renaldo disse lassamo el dire

O patriarcha fazamo li fati

O ile ani mepare de ferire

Sopra questi pagani renegati

Ozi mile io nefaro mozire

230 che dio meperdona mie pecati

Respose elpatriarcha sio se benedeto

perdonato te sia ogni peseto

Sioli mei beli pentro aierusaleme Quanti sarazini persi son rpians Esalsi pagani sopra nui preme Ogni vi zeroba questi cani Uni che sete ve christiani zeme persa zita andati apassi piani Jo mandaro mesi proueduiti Notisicando che sete qui uenuti

Fra questo tempo una bela insegna Faro fare del uostro quartiero Per spauentar la zente maligna Uni ne mostrate per ogni sentiero Per confortar nostra zente degna Al palazo done sta lo pagan siero Adarli morte alui comenzarete Tuti christiani apresso uni arete Ot ue andate per laterra mostrando Azo che tuti ichristiani peueza Tion faro inostri faci sapiando Meluostro nome zascun se uageza Questo piaze a renaldo e orlando Linfegna vel patrareba faparechia Con lizenzia con beneditione Li do baroni acaual montone Quel patriarcha per la terra manda Notificando con un chierigelo Onde conuien che la uoze fespanda Æbiantaconza los arme achianelo Dgnun semose aueder domanda Che insegna porta lo baron belo Renaldo e orlando fíor de paladini Evano vestiti come pelegrini Fra questo tempo e christiani passaua per le ruge e ichristiani nedendo ell Lun uerso falttro si parlaua Per zerto costozo sono queli Elarmolozo e cauali miraua Sra lozo dicendo o quanto fono beli Quando lozo spade uano parlando Qual de questi do sara Ozlando Ecusi uano li do bazoni per lospazo Per lazita inobel canalieri Ultimamente zonse alpalazo Desmontatisono delos destrieri Ognun diloz pozta loscudo in brazo Epoi disse a lozo scudieri Fin che nui lstemo ne la sala Suardate li cauali apie dela scala Eliscudieri fermando lozo anisi Li do destrieri apresso loz mena Dilando e renaldo non fo conquist Trouo ta sala de pagani piena In sedia staua quel re anfelisi In testa auía cozona dozo serena Dacanto se tira tuti li pagani per dar lauia aquesti do christiani Da uanti pagani fono salutati Queli do baroni con lleto uisazo

Disse lo reanfelize ben negnati

Slati aremoze asuo baronazo

Che cosa equesta diffe liproneduti In fala era zontoun mesazo Da parte uene de re durastante Anfelize se inzegnochio dauante Doi che fato aue el so saluto Comenzo adir alto e non piano Signoz caro io fon qui uenuto Che ue aconzate colpopul pagano Adurastante signor dare aiuto ·bero che liberato e carlo magno Da un christiano euenti do prisoni Con patie con so falsi sermoni E stano nela roca demasticani Ele ben uero che sono asidiati Quel falso christiano learme ani Etuti nui pagani ainpauriti Le mie parole non ue pare uant De lui tremano queli re apresiati Simelmente a tolto anzilela Redurastante se inamoza de quela Reanfelize oldendo colui Respose chie questo batizato Diffe lome fo non fo dir plui Simile bomo almondo none nato Anfelize contende chie costui Sapresti dir larme che a portato Questo baron che zemetel in perio Saría Orlando dalbiancho enermeio Nome signor lui non porta tal in segna E cusi chiamar non se fa pernome Sarebe mai quela persona vegna Lonlo suo grifo uliuier borgognone Q uer loscarione che fedes deana Danexe uzieri che maluafia fenione Non signoraltro nome a barone Jo non me recordo per macone El 3e unaltro dapoco ariuato Lbe piu che lui zedaniza tanto Lostus elcanalo de negro connertato Unacroseta doto porta dacanto Sopra del peto sta tanto auffato Diffe un pagan che le dudon fanto Di lando e renaldo questo udia

To che lo meso aquel re dizia

Quete

Del

Che

Acat

到加

·per c

De Cal

Dalta

Reanfel

Credet

Sem

Contri

In bar

per fa

Quan

Discon

Der c

Sea

'Rena

Al con

statelo i

Quant

non fo

Q: noi

Inman

qualic

Keanf

Kenal

Quetene pare del nostro altobelo De uarda quanto le del mondo franco Che quel durastante rio efelo Acarlo e tanti baroni impresonati Al suo messo diede el so anelo Per che elfost piu onorato De carlo ede faltri caualieri Daltabela eda dodere imperieri Reanfelize aloza si parlone Colete el nostro rpo renegare Credere in iupiter e in macone Se uni nolete la nita fcampare Contra altobelo e recarlone In barbaria con mi retrouare Respose renaldo niente alto dio Amar non uoio quanto dalcanto mío Lamano mesa ausa su lo brando Per far deuita quel sarazin tristo Quando parlo elbon conte orlando Dizendo caro fratelo non sia iusto ·per che prima landamo domandado Se creder noleffe alefu crifto Renaldo con superbia sacosta Al conte orlando feze tal resposta Fratelo male aza alo imperiero Quando ispironi tebe arclazare Non fosti degno desfer caualiero Auanti frater per douer predicare Andate estate in un monastero De noio che impari del mio confesare In man sarecba sua spada bona Losto se acosta a quel re de corona El qual sedeua in sedia reale Re anfelize staua ala segura Parse che renaldo metese ale El sarazino non auia armadura Renaldo lí dono un colpo tale El qual fo posto oltra mesura Laío lo corpo e dividelo con lozo Desbarte tuta la sedia dozo Pagani nedendo los signos mosto

mi

ati

eani

ani

reliati

of Ottole

ne riato

rtato

perio

enermen

in legna

nome

egna

egna enione

me

pertato

10

gognone

Renaldo che aso staua acorto In sua mano fiufberta auca streta Lomenzando fra lozo tal tempesta Atal talaua braze atal la testa Per quela sara che depagani piena Crudelmence rinaldo feria Dando apagani de morte cruda pena Delando conte che questo nedia La fozza de rinaldo si estrema Clerso delui umete dizia De non usar tanta crudelitade per che litorni ala christianitade In ierusaleme vela zente bastarda Semper staua diere milia pagani Ne la piaza la zitade guarda Per la paura che auía de christiani Un turcbo fiero persona guarda Posto sopra tuti liafricani Stana nela piaza aparechiato Udia loremorchera comenzato Zirmaio consua zente oltra trauaca Nela plaza questi cani sarazini Gra questo tempo zonse el patriarcha Uedendo armati ecani mastini El turco contra lor fiero deuarca' a presso lui siegue suo paini Benche acongi veniffelt chriftiani Sono roti dal turcho e da pagani El turco vien verso lo gran palazo Zinqui milia nela piaza tasone Su per la scala con lo scudo in braza In mano de ferro porta un bastone Nela sala zonto vendeta sazo Piena fo tuta dela zente de macone Che ben pareano cani rabiati Lido baroni sono atornizati Ben che ardito zascun se defende Elturco passa con lo baston ferate Doue renaldo yn colpo se destende Rompendo lo scudo esu lelmo alazato Siforte lo turco veferir lofende Inzenochiar fe lo baron apresiato Poi paffo doue fraua orlando Un colpo de baston lide abando

Ad vita uoze cridana uendeta

Adono lisarazini agran freta

Contra coluche la de uita scorto

La bota fo si aspra esi uilana

Che in sala de ambe le palme

Ecascoli de mano durindana

Crido elconte oime che desertarme

Poi chio perduto mia sbada soprana

Renaldo mio debime aiutare

Contra quel turco sarazin nero

Loqui porta quel baston desero

Respose renaldo guarda che dito ai Lauoia tua non intendo desare Tanti almondo conuertiti tu ai Domanda selui se uol batizare Se anostra se redur lopozai Respose elconte perduto o durindana Esser non poso persona sopzana

Orlando disse ele laueritade
Respose renaldo to sia eldano
Salo tornare ala christianitade
Predicando faral bon guadagno
El turco passa agran diversitade
Uni rpiano asi fato ingano
Orto avete lo nostro signore
Edito questo verso orlando core

Un fiero colpo del baston tocolo
Quasi ebe lanima de uita se trista
In sela tuto lo paino repiegolo
Orlando chiama ppo el batista
Doleuali lastronte elcapo elcolo
Fra piedi decoloro uete laussta
De durindana che auca color doro
Sopestada da ipiedi decoloro

De lacognobe el caro lume

Le quela era durindana solía

Lon mão epiedi casofe fra eluolume

Edurindana in fua man prendía

Poi che orlando laue alfo costume

Ein man laspada bela adusia

Básolí leiso elpomo dozo lusente

Disendo alei o spada mia piasente

Prima che piu me caschi demand Jo te imprometo de farli costare Molto caro aquel siero pagano Qual mete sese aquel ponto cascare Ela cadena doro intorno lamano Tuta lauede romper espesare Edito questo el bon contes sedría Per superbia lipiedi ligeresa

Fra questo elturco so tomato
Meno un colpo delbaston desero
Quando elqual disuperbia adirato
Miente semose per quel colpo altiero
Ad ambe mano durindana a piato
Uerso lo turco quel dal quartiero
Meno laspada con si gran tempesta
Lbe do parte liseze dela testa

Era of

7108

pri

Qui

Orlan

ROELL BI

Durindana passo amezo elpeto
Partir lifeze lanima dolente
Laqual anema pozto amacometo
Cade lo turco mozto fra la zente
Elconte feri unaltro sul bazineto
Elqual tuto demeza sina aldente
Poi unaltro oltra mesura
Tuto lo squarto sina ala zentura

Acui taia testa acui braza
Alomo demeza lapersonà
Acotal guisa segura su la traza
Renaldo de grande uirtu rasona
El patriarca era tornato in piaza
Con zente rpiana presta ebona
Sapeuase chel turco era morto
Sopra pagani uendicana lotorto

Esa fe ucdea usir dela sala

Chi da porta demuro eda fenestra

Li colpi durlando niente sala

Zasando elmi capi esopraneste

Renaldo lo nete esi deferir secala

Laldando lassor dela nobel gesta

Disea quando Orlando e curosato

Simile bomo almondo non so nato

El conte mena queli pagani in rota

Taia la carne efa finir lauita

El fuo coroso tuto el mondo vota

Sanguinofa e fuo spada forbita

Ormai la fala era tuta voda

Or quanta sente fo morta eferita

El patriarca cualenti rpiani

Dalor lalto osidendo ipagani

9

ascare

ano

edria

defero.

adirate

po altiero

apiato

partiero

tempefts

13

nte

cometo

gente

azineto

eldente

entura

rasa

rafona

1 Dia34

Enor

10110

ototto

neffra

efte

(ccala

aesta

Era ormai uento tuto lo palazo

Sora vela piaza pagani lor preme

Qual ataiato piedi mano ebrazo

Eperle ruge euie ve ierufaleme

El patriarca lisiegue veuita spazo

Tostri rpiani ualorosa zeme

Prinando ve vita questo popul vuro

Qual fuze per ponte qual per muro

Orlando monta sopra bisadoro
Renaldo monta sopra suo basardo
El patriarca etuta zente loro
Bianco euermeio porta lo sternardo
Sarazini robati emorti amartoro
El patriarca armato egasardo
Uenta so la batasa ela guera
In man liso pate le ebiane pela tera

Apresentole a queli vo frateli
Chiamando orlando cote per signore
Rinaldo ancora ecusi piaque adeli
Respose lo conte perlo imperadore
Sian guardati spacci beli
O patriarca vuni siate signore
Se pagani fara aduersitade
Ziuto auereti vala resanitade

Or qui ormai el tempo de partirse
Li sarazini sono morti erobati
Nostri piani pensa asotorarse
Queli ebel zorno so aconzati
Li corpi de pagani sono tuti arsi
Molti ne sono da cani manzati
Orlando erinaldo sano so zorni
In terusaleme ben quindesi zorni

Una matina farmono licheri
Per ritrouarse nela barbarsa
Zoe la terra de reanzolieri
Ajourastante esua zente rsa
Udandano indriedo li loro scudieri
In franza bella la partia zolia
El patriarca lide la beneditione
Tre mia epiu conloro caualconè

Epoi con loto mando vn ve conscio
Lo qual sapea tute lestrade
Lor cauali de ueluto uermeto
Sono coperti in bona vestitade
Nel partir ognun la testa elzio
Pregado ei rpiai elpatriarca coasstad
Zicrusalem la zente retorna
Loloro sene vano epiu non sozorna

Lasamo costoro uerso barbaria andare
Tornamo a chiarione edurastante
Ueneasor zente per terra epermare
Ala roca de masticani vauante
Signore vio te sai merauciare
Le prodeze de altobelo sono tante
De lui trema tuta zente de macone
Afieri colpi vela maza ve vudone

Un zorno armati lido caualieri
In questa parne te scriue turpino
Prima che montase adestrieri
Sono benedeti val fiol vepepino
Ro altobelo visse vliuseri
Siol mio caro vedi vn paino
Sopra balzano eporta larme mia
Pensa fiolo chio o gran fantasia

Aregote che semaite scontri conelo
Jo so che tanta forza evalore
Regna in te zovene altobelo
Se le podesi mai qui larme tore
Altobelo voltose tosto adelo
Dizendo alvi caro mio signore
In questo corpo lanema topinela
Sta per opera de vodra sorela

Jo feria infredito foto tera

Per sua uirtu me trase depresone
Ese fortuna almio ualor non era
Jo te imprometo nobel bregognane
O morto sero in questa sera
O quel pagano che porta elgrisone
O morto o preso e latoa armadura
Portero con me dentro ale mura

Clliuier affai ben sene conforta
Sono acaualo li do compagnoni
De masticanila roca ela porta
Si trapassano li nobel campioni
Le lanze rate su lecossa porta
Do sternardi pareano lipenoni
Queste lanze sono de sarazini
Che per forza tolse a queli paini

Mon pin che fora queli do compagni Ad arme arme crida tuto elcampo Armati fono queli re alti emagni Sopra corfieri par che mena uampo Alor ferir non par che fparagni Ognuno da paura fazia scampo Altobelo con la lanza in mano Clerso lui core lo fiol de Brutano

Qual era fradel de brandouino
Eridando traditor non ze gabasti
Sulo lido del mare nudo o topino
De nostri drapi real tu te adobasti
Epoi presente ogni farazino
Brandouino fratel mio uituperasti
E adurastante furasti so sposa
Adeso te pagbero dogni cosa

Lun|contra laltro si corsa

£ scontrose nela gran pianura

Quel sarazino sua lanza rompia

Altobelo alui ogni |bela armadura

Li passa emorto elzeta su lania

Unde apagani parue cosa scura

£prese quel corpo nudo in tanto

Auanti brutano loporto con pianto

Diffe brutano olme che lo son quelo
Lo quale dispical lo in picato
Epoi per merito el traditor selo
Da lui su la sorca lo so posato
Cusi intravien ame topinelo
Jo lavi sempre arescaldato
Dime doue era lo so ueneno crudo
Quando sul iido lotrovai nudo

Cridan

Larr

per

TICH

El fan

Corfe

Osim

Colonte

Ealpi

Discho

Sono !

Estelo

Secon

Elrobe

Sopra

pcrocbo

Arebo

God: Galin Bent

Corfe

Alfuo

dipolito

Tofto Semp

Collifo

knobe

Inma

Dural

Cusi me vien de quello alto elo
Tudo lo trouai sul lido del mare
Ecourirlo con lo mio mantelo
Seli bonore elsangue me sa mancare
Se la fortuna non mesa tanto ribelo
Encora de lui me credo sassare
Sa mai contento non sero atute ore
Se primamente non limanzo elcore

Fra questo tempo li do baroni spirona
percotendo fra el sarazin campo
Dauanti loro suze ogni persona
pareano dragi che menasseno uampo
Durastante elaltri sula prona
Cridando costoro non sa pi scampo
Dudon siero con sua maza ferata
Elaltobelo con sua spada ferata

Or quanti sarazini orfaneli
Or quanti elmi partino bazineti
O quanto al campo fono tristi noueli
O quante bote triste emaledete
O quanto sangue membre ezerueli
O quanto ne spande pagani zoueneti
Or quante stride triste lor cridare
Or quanti tristi elor gran lamentare

Alta belo passaua per le sciere
Uzidendo zente de macone
Perrazeta sternardi ebandiere
Drezose su lestase delarzone
Euardando uete le arme uere
De Uliuseri elpolito grisone
Le quale indoso porta re otonelo
Tosto alui cosse elbon alto belo

Lridando alui o traditor tu porti
Larme del piu nobel bomo delmondo
per far uendeta desi fati torti
Li emolti metero al fondo
El fangue uostro faro sin asporti
Saro corer dauos per dio socondo
Lorse aluit edisse fiol debastarda
O sima dami tosto ti guarda

ttelo

cla

crudo

nudo

mare

itelo

a mancare

nto ribelo

state on

nzo eltore

mi follow

campo

Teno pand

ot (campi

a ferata

erata

inet

dete

tristi nom

ezerneli

if aquenen

cridare

amentart

iere

nelo

ona

alare

Colontera re otonelo responde

E alui core con la dozata spada

Dizendo mia persona non se conde

Sono esrontati senza starabada

E zielo polido ela luna suo onde

Secontrose questi ameza lastrada

Altobelo dun colpo tocolo

Sopra de leimo eniente piegolo

Peroche lelmo era dazal fino
A rebondo che parfe campanela
So de quel Uliner paladino
Sa line efoco nolano alastela
Ben se desende quel real paino
Uedendo altobelo tal nonela
Lorse alui epicolo con gran freta
Al suo despeto da canal elzeta

Desposto de notesti larme tose
Del suo baso basano edesmontato
Tosto altobelo sopra lui core
Semper locanal per labsena menate
Eridando alui o fasso traditore
De queste arme seras desarmato
Come laquila sopra ogni orelo
Ensi sopra lui stana altobelo

Benche apresso li era lo bon dudone
In mano sua maza sempre lodesende
Durastante eascano echiarione
Stando dalui assa secontende
E luno elaltro dicono per macone
Questo alte belo lropo nui osende
Mente che li stana lui adosso
El porto e zonto lo re maradoso

Contrenta milia acanalo de so sente Re durastante sape tal nouela Incantro lui se seze de presente E re trouose labrigata isnela Zascun sabraza che son parenti E poi uenero ala bataia sela Waradoso cridando chi e quelo Lione che soto se ticne lagnelo

Saluo che doi me pareno costozo
Uni comportate esete tanti
Lome non ne desendete da lozo
Ulergogna ne sia per trinigante
Reaschano che stana fra lozo
Respose tu che ai sieri sembiante
Gresco sei da nonelo nenuto
Poi che te increse de darli ainto

Respose maradaso uolentiero
Losto se se meter lelmo in testa
Ulerso altebelo ponse elso destriero
Dum forte dardo nel peto lomolesta
Larme da morte ualento elgueriezo
A reuoltose con superbia etempesta
Uedendose dapressa elsiero asalto
Da otonelo se parti con un salto

Deno un colpo del brazo dreto

Ebe tuto loscupo aquel pagan tasa la capela de la maia la guarito

Ebe da la morte non li daua trauasa

Sul cauaso maradoso esmarito

Perche sua uita non uale una pasa

Cledendo questo durastate e chiarione

El la sua zente con suria scridone

Onde corseno adosso elsoueneto
piu de mile del popul pagano
Ea que ponte so tanto streto
Che apena monto sopra balzano
Dudon sermo auanti so conspeto
Con colpi de la maza elcapitanio
parche Pagni pione e sioca
Li do se uoltano nerso la roca

Dime topino disea alto belo
Dentro laroca entrar io non uoio
Poi che campato lore otonelo
D tristo me dela uita me doio
D vliuiero de aldi fratelo
Ton tonero zamai senon spoio
Re otonelo de tua armadura
D menarlo dentro quele mura

Dudone respose ve che pensi fare
De non auer lamente si stolta
Disse altobelo so me voso vesperare
Per zerto vudon lasame sta volta
Perzerto mai non auero acampare
Dudon con parole lo conforta
Apresso laroca stano tuti vui
Con gran sospirie non uano plu

Ma come spesse volte la fortuna
De questo epiu altricontenta
Mente costoro a 30 reduna
Essendoli ogni alegreza spenta
Le cose chiare alalta faza bruna
Eluzido ela negra essendo penta
Questo veuene adudone ealto belo
Che viedo loro yenia Re otonelo

Su quel caualo dulinier balzano
Lredendo che li baroni sia intrati
Elcorsier lo portana perlo piano
Si che passa fra rpiani batizati
Nel pasar sacorse lafricano
Li suo che dadriedo assai a lassati
Tosto volse quel pagan dar volta
Nostri baroni fereno regolta

Sbarati sono nel meze vela strada
Dizendo, lo tuo pensiero e falito
Neceso fla che ala roca ze uada
Ali pagano tu sel smarito
A portar arma si bela lizadra
Re otonclo so tuto inuilito
Cledendose altobelo venir vauante
Edudon con sua maza lustrante

Elecorso tanto lonzi lisia

Benche vaiuto non auia sidanza
Disse la pagano o alta baronia
Jo ben cognosco la vostra posanza
Contro vui non varebe lamia
Questa e la uerita per zertanza
Suzir non posso dal vostro comando
Ecome qui auui me ricomando

Com

per

Chiario

Cufi

MI

18000

Dent

Ormai

Zan

Uiac

Limec

Legi

Dele

arm

Detu

Lortre

Elm

Sop Angi Theli Par

Altobelo lo prese per la brena
Edudon litolse altachiara
Quela spada gratiosa edegna
Fra loro oui lo pagan serara
Al suo despeto nela roca el mena
Doue sta carlo ela brigata chiara
In tal maniera nela roca intrano
Eposa la presento a carlo mano

Essendo vauanti a carlo imperiero
Tosto viluiero el corse adesarmare
Dele so arme armose Uliusero
Ebe la spada valo volze tasare
Esimeimente el corente vestriero
Re carlo mano comenzo aparlare
Pagano votu creder appo
Elmacometo responde quel tristo

Prima cha lafar voio macone
Desposto son de voler morire
Onde questo deto re carlone
Suro adio desarlo pentire
Tosto meter lose inla prisone
Doue stete lui anon mentire
El corpo incadenato de cadene
Poco manzar assaí staua in pene

Redurastante moria de dolore
Re chiarione disse amoradaso
L'he te par dela gaiardia loro
Elui respose plut non poso
Sior del mondo sono tuti costoro
Dal tuo uoler non me son piu moso
Zimi me increse enon de salo miga
L'he durastante apreso tal fatiga

Remanbrin de prison e usito
Perche susir losese macario
Etosto anui sara destabilito
Questa guera estormo tanto amaro
Ude par ueder ognuno indebilito
Per do reiani che tanto desuaro
Lome e osi lore otonelo
Per forsa dentro menado altobelo

11138

mande

bigra

itrano

nano

eriero

efarmare

iero

iere

**Strieto** 

aparlan

trifto

orire

one

one

lene

pene

afo

oftoro

inmolo

miga riga Chiarion visse altro uederal
Cusi non fosse vurastante nato
Afato morire esara pur assai
Del nostro popul suenturato
Recolto son pagani agran agual
Altobelo e vudon santificato
Dentro laroca son con carlone
Climicria larme qual era in prisone

Ormai secomenza nuoua vanza

Æpiani son tre che prima eran vui

Æreseli lardir sorza esperanza

Disse altobelo non stemo qui plui

Questa zente me par ve burbanza

Posa che nui piamo colui

Za ma insiremo ve questa roca

Clia che codardia ame se toca

Larme che fo de quel brandouino
Lequal debonta non troua pare
Presente carlo siol de pipino
Tosto altobelo seseze menare
Cliuier nostro franco paladino
Dele so arme seseze adobare
Armose alora dudone in brigata
De tute arme ela maza ferata

Lor tre cauali aparechiati sono,
El magno carlo si libenedise
Sopra icauali salto in abandono
Anzilela aueder si semise
Tel campo de durastante ognun sono
Parue che deloro insire sentise
Pagani crida ad arme tuto el campo
Ognun parue che menasse uampo

Fra questo insi fora li rpiani
Lor cauali couerti varmadura
Lo scudo in brazo ele lanze in mani
Alo insir che feno vele mura
Re vurastante chiarion e pagani
Dicono costoro zo sia uentura
ztre rpiani sono fora usiti
Mortie presi serando eseriti

Defora sono altobelo e oudone

Q vio che cosa auederli acaualo
Siamezando ziascun loro penone
Le lanze base piu chiare che rpalo
Li cheri ognun parea vracone
Cridando sorte uenia perle ualo
Armanto chiarion e vurastante
Alorzente semesono vauanti

Le lanze basse queli vo frateli
Scontrose chiarione e altobelo
Rumpe le lanze e zascun lipeneli
Damorte licampo larme chinuelo
Dudone vurastante colpi seli
Sedeno insieme asi gran frazelo
Ucrso lo zielo itroncon uolando
Lun per laltro non scua mutando

Oltra tradassa la real brigata
Altobelo con la sua taiente spada
Edudon con sua maza serata
Elor cauali coreno per la strada
Serendo fra la zente vespiatata
Aloro sazando sar piaza lezadra
Tel mezo vel capo sazando vo corsieri
Queli vo baroni apresso uliuseri

Essendo loro fra el popul paíno
O sidendo con siero ato e vinerso
Con una lanza corse brandouino
Con la lanza adudon uene atrauerso
Tel sianco feri lo baron sino
-per terra vel canalo lane ronerso
Essendo vudon aterra vel canalo,
-perlo colpo ve brandouino senza falo

Tosto si prese elcanal singulare
Dudon crida alui o traditore
Brandonino oltra aue trapassare
Si falsamente mai inganare
Aquesto punto altobelo core
Tosto sul caualo lo fa montare
Elloza dudon conla maza ferata
Tristo colui che aspeta sua derata

Fra si disse consien chio me spoltri
Demostrando mie fozza eardire
Zempo non e dadormir soto coltri
E conlamaza comenzo aferire
Per fozza varme paso pul oltri
O quanti sarazini seze mozire
Lassamo ve lui etornamo abzādoulno
Con una lanza tozno perlo camino

Sopra un caual de uirtu podetoso
Doue sta altobelo se aussone
Perdarli un gran colpo lom uirtuoso
Altobelo seacorse dequel selone
Fra disse o zouene jualoroso
Elcrede far ame come adudone
Wentre locaualo brandousno spiroa
Altobelo livolto la persona

Elpagan loferi sopra elpeto

La lanza rompe eniente mutolo

Altobelo viede sul bazineto

El capo lisses fina alcolo

Lanema se portar amacometo

Del caualo morto in terra zitolo

In terra cade sia quele zente ladre

El corpo so portato morto alpadre

Quando brutano uete el caro fío
Emorto eposto alui vauanri
Ulerso lo zielo con lagremoro zio
Re bianco con fieri sembianti
Edisse altobelo eltuo artio
E vesposto adessare tuti quanti
Juanti vel mio misero zeme
Perche tanto eltuo surore preme

To non usifi elre presiano

Come altrui titolse eltuo regno
De perche conla tua forte mano
El sangue mio apreso tal vesdegno
Thon pensi quanto el tuo core umano
El sito vel mar tessa retegno
Letue membre copersi oime ve vuoli
Der merito mai morti vo sioli

POLICE TO THE POLICE OF THE PO

Litte

Zon

Chil

Effendo

Litte

Land

Blto

Lon

pali

Len

Crida

armato

Dacar

parti

Do

Dela

Defor

None

Orchit

Zeni Zeni Litri Che

Altro non manca folo me uzidi
Acauarme fuoza decotal pena
Daltobelo dizendo atal cridi
Clien tofto eamozte memena
Pagani pianze oldendo fuo stridi
Bzutano guarda nel aiere serena
Con superbia del pianto se afisse
Cotal parole dela boca disse

O sumo apolo eltuo animoro

Etu zoue con elsuroze de minerua
El cozpo mio tanto angosoro
Se lauita in me seconserua
Edura questo stormo pericoloro
Jo te prometo con dieta uerba
Se dela uita non mesai despoze
De altobelo manzero elso coze

Dente chè lui fa questo rio lamento
Dile pagani fuzino perlo sentiero
Diedo lozo piu rato che uento
Con alta chiara uene uliusero
De lozo mozti neauea piu de cento
Cridando auoze usua lo imperio;
Passo la doue stana lo re brutano
Cliuser sacosta aquel pagano

Biutano armato velmo esopiauesta
Uliuser un colpo li abandona
Lasando elmo che lui a intesta
per terra lizeta suo cozona
La capela ve masa manifesta
Sul capo li seze una serita bona
Biutano cade in terra tramoitito
Uliuser passa lo chissiano ardito

Poiche brutano drezofe
Disse chie colui che ma ferito
Elo altobelo che tutt za percose
Thon manca scnon auerme fenito
Algran fantica acaual montose
Delgraue colpo tuto sbalozasto
Respose un che perla brena lomena
Disse quello e uliuier deuiena

no

degno

umano

De Duo

ioli

KMa

idi

112

o stridi

e ferens

afiffe

sinerus

oro

112

coloro

ierba

10016

core

amente

**lentiero** 

ento

OTS

ne cento

Derio 1

utano

melta

fra

stito dito

10

Per quel zozno fo gran batala
Mozti eferiti affai farazini
Rompendo elmi piastre emala
Li tre baroni piu che paladini
Toznaro ala roca veuala
Doue sta carlo eso baroni sini
Equela lustra ebela ancilela
Che luze come sole epiu chastela

Essendo de los arme desarmati
Litre baroni zascun piu adorno
Lanote perla roca ben guardati
Altobello sisacea sozorno
Con la note anbo inamorati
Paso lanote esato elebiaro zorno
La matina pertempo lirpiani
Cridana ala morte depagan

Armato uliuero oudon e altobelo
Dacarlo mano estendo benedicti
Partise vala vona ebel tropelo
Unonto sopra lor cauali perseti
Dela roca la porta elo portelo
Desora usi licberi eleti
Tonpin chesono fora dele porte
pagani crida alamorte ala morte

Orchivedese mouer tate insegne De queli pagani etante bandiere L'anti baroniche son donor degne L'itre baroi nopareche sedes degne Che sonmaistri ecapitani deguere Doue uedeno le scibiere piu grosse In quela parte libaron percosse Ognun elso dacanal zeta mosto

Secundo eterzo dela prima frontata

Emolti altri conduse ario posto

Li do in mano laso spada rodata

Sazendo apagani gran tosto

Dudon strense so maza ferata

Adogni colpo la persona santa

Be pagani un bazineto sebianta

De qui se alde elremot echridare
De sarazini che zascuno morti
par che seturbasse tuto laiere
Durastante elaltri re forti
Molto fra loro sano amerauciare
De tre baroni ualenti acorti
Streti inseme sempre uano chi
Sacendo come lupi fra liagneli

Questa bataia apresso mezo zorno
Uliuieri chiamana Altobello
Edisse alui caro sio adorno
Tropo e grosso lo pagan trapello
Or fazamo cinostro retorno
Altobello seze come comado quello
Tuti tre zascun lalanza prese
Epartisse daleschiere senza offese

Mente che separteno ichieri
Apresso laroca uete su la piana
Tenuta molta zente persentieri
Ben trenta milia dela se pagana
Lor capitanio lore malprimieri
Disse altobello con parola sana
Eco zente che uene alcampo
Demo imprima altro qualche izapo

Disse uliuser uarda non fare

Che tropo son grossili africani
Euedi durastante adreso el mare

Chiarione aconz tuti quanti

Altobello responde atal parlare

Ai uliuseri lifati uostri tanti

Darme che auete lustrato el mondo

per dio uilta non memete alfondo

La fama uostra serenă non se taze
Serendo con ozlando tre zozni
Quando alda mia madona ucrașe
Aparse fra uni con ochi adorni
E ozdeno quela real paze
Laquale durata tanti ani adozni
E durera mente serete în uita
Presente aquesto o persona gradita

E come respose elborgognone

-poi chel te piase so saro loprimo

Zurote per dio deuera passionel

Che nui sepentiremo come so stimo

Apiar lo conscio dun garzone

Ride altobelo oldendo tal latino

-perle man de dio adam so deissicato

Mai non suso quando saro armato

Mosese ulivero el paladino
Clardate da me ama primier dise
Aldendo questo quel re sarazino
Lalanza eniente se asise
Scontrati se sono per lo camino
Sopra li scudi lelor lanze mese
Pasando queli elarme passaua
Re mal primo so lanza spezaua

El marchese uerso sui carca

Pasoli le arme elcorpo con onte
Elspirito tosto dalui trauarca
The lo in serno al siume decaronte
Caron demonio lo mise nela barca
Dandoli del remo sula fronte
Mosto lo pagana uliuer ua un auante
De questa sente se mose sigante

Sedere pledi era grando de persona

Louerto demasa eun baston disero

Clerso lui tosto se abandona

Desperato lo marchese uliuero

Loze acaualo parlando rasona

O carlo magno real imperiero

Tui auemo tolto questa impresa

Doco nalera contro loz desesa

Dano non'fia del nostro mòrire

Ma deuni carlo ede tuti berosi

Cusi dizendo aneno aferire

Cliner rompea so lanza in troconi

E conlo canalo oltra nosse zire

Done li pagani anea iconfaloni

El gran zigente tosto rescontrolo

Del gran baston su letmo tocolo

Zitolo per terra el suo caualo amorto
Tiente se leuo el ualente borgognone
Qime de usta e colui tuto scorto
Alora semose el posente dudone
per uendegar duliusers el torto
Esopra el zigante fracone
El pagan sermo eniente se mose
Dudon passa elo zigante lo percose

Del

the sen state

00

1701

pequ

perlo In Era Uler Re Selic Or

Afro

中国が中口の

Dapo le spele lo feri quel maledeto
Lbe alsuo despeto delarzon lotrase
Dala gran doia dudon perfeto
Lon gran fatico parche se leuase
Altobelo lustro enobel zoueneto
Parlando alora com parole base
Disse oime la mar ria uoluntade
Weto apericolo tuta la rianitade

El zouene con furia trapasa
Dizendo aiuta christo con suo santi
Una lanza curta grossa ebosa
Sopra lo peto feri quel zigante
Recular lo feca ben diere pasa
Fra questo chiarion e durastente
Re ascano manadoso ebrutano
Zonsono la easai popul pagano

Dudon ulluler aufa pagani vintorno
Lbialoro vona echialoro promete
Ben se desendono costoro quel zorno
Qgnun dizea o uerzene benedeta
Za mai a carlo non faremo retormo
Sopra lor quela zeate maledeta
Eltobelo uedendo cotal fato
Doue lo zigante tosto fo andato

Eléra durastante echiarione

Cridando anoze che faria sperduto

Era questa anzoliero ariuone

Disse che colui che ma destruto

Clendeta ozi faro per macone

Poi chio sonzonto asi fato partitò

Respose chiarion cosa noua

De uediamo far oz questa prona

Hor

roconi

sire

aloni

ontrolo

Lo amorto

borgognan

o fcorto

Dudone

iel torto

se mose

c lo percole

maledeto

raon lotrate

perfeto

se lenase

30meneto

role bale

oluntade

pianita

on fuo fant

ebola

l zigante

re pafa

praftente

brutano

pagano

Dintorno

o promete

o quel sorn

renedeta

o recormo

eledeta

fato

ndato

Altobello flo fo de re presiano

Le come nui adozo apolino

Per la sua uertude so soldano

Seruendo alui grando epicolino

Fratel de costui so che logran trosano

Le tuta persia tien also domino

Dourastante mie parole tangue

Ton metiamo mano asi fato sangue

De questo mal tu sel comenzamento
Sarebe bono adare la morte
Per ti durastante emi stemo instento
Mancar farai lauostra real corte
Brutano oldendo 30 ania spanento
Piu non respode asi fate sorte
Durastante disse tu dise louero
Eratelo mio tuo pensier intero

Perlo contrasto debrutano questa guera
Tuta so uenuta per triuigante
Era altobelo 3a smontato aterra
Uerso lui uene quel sicro 3 sgante
Re chiarion deleimo laussera
Sese auanti lui edurastante
Lrido chiarion non sia chi tochi costui
Oz lassate sare alozo dui

A frontato elzigante laltobelo

E biarion forte seue marcuela

Apreso adurastante sno fratelo

Re bianco dacanto eso ziganti pia

Introno queli do seze untropelo

Ozmai aquesto piu non sebisbia

Fra loro do non se dia in pazo

Ealtobello a loso scudo in brazo

Elgran zigante de questo seride
Clerso altobello con suria core
Edisse cco elbaston che te conquide
Perche me ai mozto lomio signore
El zouene da lui non se divide
El baston desende agran surore
Altobello che nedia tale ato
Desender tosto prese un salto

Schifando el colpo de quel homo bruto
Diffe zamai non porai tocare
El corpo mio crudel pianto eluto
Lauita tua farote qui mancare
Diffe el zigante tu farai defiruto
Rechiarione comenzo acridare
Altobello me par che tu abi paura
Secondo memostri ala bataia dura

Altobello alquanto uergognose
Un colpo del gran zigante aspeta
per larme bone damorte campose
Benche se inchina sopra lerbeta
Ma prestamente el zouene drezose
La spada sua in mano astreta
Disse per creder altrus conseso
Jo son stato asorta rio perio

Jo saro plu sauso chio non son stato
Ben me lodisse signoze mio degno
per esser daria foztuna scampato
Contra la fozza uno estremo ingegno
Schisando icolpi de quelo spiatato
Elqual baston desi siero desdegno
Tanto era aserir quel selone
Quanto adar auno tozone

Da un dicanti dudone euliuseri

Lombateno assai asatigati

Apena sedesende piu ido guerieri

Lbe tuto lozozno sera assatiati

A desso ancoza da primieri

Altobello ben liaue auisati

Lbe desesa far piu non podia

Lbe lui pianzendo cialtri elucdia

Altobello agran noze cridone
De che farete uni cani mordenti
Che ne afato ulinicro e dudone
Che adarli morte state si attenti
Poi unitose donera chiacione
Parlando alui con grene tormenti
E disse questa zente qui mal guida
Chiarione mente che costui molzida

Eio lo faro fratclo poi chel tepiase
Inczeseme che tu sei male ariuato
El modo de chiarion non tase
Ogni pagano se tira daun lato
Altobello arde piu che fornase
Tledendose conduto atal stato
Disendo per mi qui morirando costoso
Derche non creti alconseso delozo

Dime niente curo lamia morte
Increseme de cotal baronia
Alda reale dona te amaua forte
Tu me campasti da mala presonia
E per mi e conduto amal sorte
El tuo fratelo che menar te douia
per merito che lapersona me capasti
El morira azo questo ormai basti

Rechiarione le parole intende
De altobello che parlaua farasenesco
Che sina alcoze pieta liprende
Ecomenzo asperar manisesto
El sato dela bataia ben comprende
Altobello stanco elzigante fresco
Disse chiarione ueder piu non poso
Amano prese lo gran re maradoso

Edisse andiamo un poco adileto
Queli do pagani de li se parte
Dela morte del ualente 3oueneto
Recrese chiarione e qui coparte
Libe biastemase lo so amacometo
E similmente apolino emarte
In site sono delcampo ede Joste
Lasando cipiano ua uerso lecoste

Delozo arme sono bene apareati
Li do pagan con li elmi su la fronte
Ulerso del pozo aueano guardati
Do cheri uete su lomonte
Jo nediro de queli do baron presiati
Sopra del pozo loz sozteze pronte
Leuisiere alte aueano sul zio
Loz cauali couerti auermeio

Chiari

Ken

Soto l

Enella

Lautor nolendo dir decostoro
Lasando ogni cosa qui toca
Uede rpiani sono spechio etiosro
Ulardando li do baroni nerso laroca
Aparlar comenzo senza demoro
Renaldo prima tal parola toca
Uede lomare ela zente depagani
Questa e laroca demasticani

Respose orlando so nedo una batasa
De zente e solo con bateno dus
Lialtri non sedano nula tranasa
O dio chi sarebe mai colus
Con quel zigante stare ala frontasa
Disse renaldo so nenedo ben plus
Altri ous che stano areposare
Par che non se possa piu fatigare

Quel che conbate ferane altobello
Quel altro grando elo bon dudone
Lbi fia quel altro nome delo
Saper non posso delmonte calone
Quando erenaldo come fauelo
Ecote maradoso ecbiarione
Lbe fosono gente pel mal primiero
Lorse li do pagani atal mestiero

Chiarione li crido odui poltroni
Piano chel caldo ue afana tropo
Alarme parete do gran baroni
Clenite pian eluostro signoz morto
E cosi trouarete per li vei maconi
El fangue uostro corer fina alporto
Uni uenite con passi lenti epiani
E tanta guera zefa tre rpiani

Renaldo respose forte ardirato
Elme despiaze elto parlar edire
Solo uno homo almondo so nato
Qual io tengo signore esire
Dalui sempre son descazato
Epur desposto sono alsuo scrusre
Lolui soto dio per signor apresio
Jaltri etu nelo scudo despresio

onte

iati

prefiati

onte

tiofro

To laroca

noto

toca

agani

dui

apaia

frontais

en plui

tigare

bello

dudone

calone

clo

miero

cro

norto

conf

orto

TE

Chiarione crida adonca cridate
Ami par che non seti amiri
Amaradoso disse o caro frate
Costoro serano destrani paeri
Le batase tosto sono ordenate
De quatro cheri acotal diviri
Renaldo prese delcampo cebiarione
Orlando emaradoso ancor pione

Soto liscudi lor cauali tocaua

Ele ben uero che non secognosia

Chiarione erinaldo prima sescontraua

Re chiarione sua lanza rompia

Li tronconi per latere uolaua

Renaldo dun tal colpo loscria

Pasoli loscudo ele arme non se falo

Sitolo per terra con tuto elcaualo

Orlando secontra con re maradoso
Rupe elpagan sua lanza epenela
Elpalandi meio dun passo groso
Trase lo pagan suora dela sela
Apresso re ediarion so rescoso
Li do baroni per lerba nouela
Passano eabatuti roman li africanti
Rinaldo con basardo passa auanti

Enclla presa tosto zonse elo
Douera tanti del popul pasno
Al primo trato cognobe altobelo
Tosto alui se seze uizino
Altobelo crido oime topinelo
O conte orlando o franco paladino
Chiamo renaldo che altro elsose
Ecome qui renaldo li respose

Qual fo la noze dapo lo gran diti
Dotto el fiol de dio onipotente
Anendo in croze le man epiedi fiti
Encl partir del fpirito piazente
Zonse alinferno nenite benedeti
Comenzando dal prinio parente
Edalegreza usi dela obscura prisone
Cusi feze altobelo edudone

Oldendo che quel era elbon rinaldo
Cloltose altobelo prestamente
Lognosete tosto el bon basardo
El principo che alui staua presente
Lornose in uirtu fresco esaldo
Dizendo ormai non curo piu niente
Luta la pagania nel popul rio
Poi che te ucdo qua o signor mio

Renaldo lalde edel baiardo vesmonta
Dizendo alui o bon caual aspeta
Fin chio faro aquel zigante onta
Baiardo intende cotal paroleta
Renaldo uarda susperta fero eponta
Elo scudo vananti lui sezeta
Disse ad altobelo tusei stanco
Lassa far ame ozoneneto franco

Renaldo ad altobelo pasa auanti
Suardate va me visse alzigante
Aucder cozse spagani tuti quanti
Et visse fratelo ve qui auante
Chiarionee toznato adurastanti
Wai non me auene cotal sembiante
Con maradoso siamo abatuti
Da questi cheri qui uenuti

Selte piaze stiamo avedere
Decostui edel zigante lapzona
Durastante visse selte in piasere
Oz non sia nesun che semona
Ozmai sono apzeso elso vonere
Arecozdalo feria cosa nona
Quando rinaldo elzigante asrontose
Enela prima tuti vo sepercose

q ilii

Arinaldo sulo scudo ebazineto

Lon un pe lo mese inzenochione

Renaldo questo aue agran osspeto

Lon furia prestamente se orizone

Elo scudo se orizo auanti elpeto

Econ superbla quel baron franco

Geri el pagan sul senestro flanco

Quanto ne prese taso vela carne
Epiu 30so sua spada 30n3sa
Un palmo vela carne come parme
Taso laspada essangue su lauta
Erido elzigante par che vesertarme
Tu sei uenuto ozi in questa via
Eprese tosto essuo baston vesero
Zicostase arinaldo quel altiero

Era altobelo montato su balzano
Prestamente lo zouene ardito
Baiardo se laso piare amano
Perche cognose elzouene polito
Ortornamo alzigante pagano
Eligran bastone nel aiere vrito
Afuria castiza arinaldo core
Menando un colpo de gran surore

Renaldo lo guarda fenza disfalto
Uedendo quel baston quando pesende
Sofiando perlaiere nelalto
Subitamente suo partito prende
El principo zitose con un salto
Dal fiero colpo ben se pesende
Elbaston percose su latera
La poue seze soco egran lumera

Alora elprincipo el fuo fcudo zeta
Driedo lespale efusberta so brando
Ad ambe mano con furore astreta
Clerso elzigante con furia acostandos
Ecridoli bomo de falsa seta
Adeso de lauita te daro bando
Odente elzigante suo baston tirana
Elpro renaldo sua spada menana

Ad ambe mand con tanta tempesta

Ezertamente eben aulfolo

Taiando ogni arme efoptauesta

Ben tamita li taio vel colo

So lo sigante perfona rubesta

Ta per questo ponto non lafolo

Wenando contra lui elfier bastone

Rinaldo presto quel colpo schifone

DU

Hue

Lafoe

Dis

Dio lo

Lbe

115

Dan Thoi Exa

Di

Che non lipezozo el ualoze ouna paía
Tosto alui tozno lapersona franca
Meno sus berta sua spada veuaia
Seri elzigante su la cossa zanca
Arme ecarne veneto litasa
Oznon e niuno che milanta
Che una cossa litaso veneto
Onde elzigante crido macometo

Fra questo tempo era andato orlando
Doue sta uliuieri el paladino
Uete un pagan che ua caualcando
Fiero grando et era alui uicino
Elconte acostose con se brando
Sopra leimo feri quel paíno
Tuto eltaio sina ala zentura
Queli vintorno auea gran paura

Orlando viedi a uliuier quel caualo
perche locognobe alrampate grifone
Monta qui su o ualente uasalo
Earo compagno eualente compagnone
Cliuieri monto suso senza falo
Lognosendolo elsiol ve melone
Quando montato so uliuiero
Disse ben uenga quel val quartiero

Ben uenga el fior ve tuta bontade
Ben uenga el capitano vel mondo
Spechio econforto ve pp ianitade
Superbia efuria meti nel fondo
In ti solo etua nobilitade
Poi che se zonto capitan tocondo
Tus eremo mesi tutialostremo
Per ti solo liberta aperemo

Fra questo tempo el nostró altobelo
Dese acaualo vudon santo
Disendo alus caro fratelo
Oslando erinaldo se qui vacanto
Renaldo amosto elsigante selo
Dudon alegrosse foste etanto
Ziue altobelo basardo lasato
Renaldo con un sasto su so montato

tha.

effa

effa

Tolo

r baftone

Schifone

una pala

na franca

la denaia

sanca

ents

oto

nacometo

ato orlando

analcando

ulcino

brando

aíno

TITE

an paura

el canalo

upate grifon

compagno

pafalo

a falo

elone

iero

marticro

ntade

Laso elzigante enon lo nolse tocare

Poi che li ania taiato lacosa

Su lobastone sane apozare

Lanema se parte con angosa

Renaldo elucte morto trabocare

Tel piano elui se parti posa

Driedo linano chiarione ourastante

Per neder li colpi elsiero sembiante

Reduti infieme fono incompagnia
Queli velaroca uarda ala piana
Chi fon costoro che va morte ria
El liberata tuta se christiana
Unente ponendo quando loseria
Disse l vanere proprio vurindana
Ose par che sia una vele spade
Orlando auanti ua perle strade

Dio louosse respose lo imperiero

Libe fose orlando elmio caro nepote

Astrolso apozose atal mestiero

Ad alta noce crida quanto pote

Danere uziero aben osto elnero

Ton sentite sosiar vele gote

Eza comenza elbater veldente

Orlando cusin ame carnal parente

In questo tempo costor passa auante
Sazendo ve pagani gran fracaso
Driedo liusen cebiarion e vurastante
Biastemando macon esatanaso
Sra questo lizonse un meso sante
Eli vo re tiene su quel paso
Parlando lagreme vasochi preme
Edise signori perduto e ierusaleme

Emorto estato lo reanfelize

Clostro parente eue uolia gran bene

Epiani chiamando christo esan vionise

Pagani morti erobati con pene

Elgran turco asemiante uzise

Signor piu in ulta non se tene

Dime che za fati tanti torti

Che anfelice el turco ano morti

Respose elmesos sono queli vui

Lbe 3a tuo campo ano vanizato

Euederano che ancor farano piui
Respose vurastante molto ardiras

Me satu dir elnome vecolus

Lbe passa auanti tanto corozato

Equel altro che su quel aserante

Loquale amorto adeso elzigante

Quel che ua auanti tuti coloro

Eso lo caualo couerlo auermeso
De rpiani e chiamato gran tesoro
Metendo uostra zente agran perso
Quel altro apreso lui senza vimoro
El gran turco pati piu chal zio
El primo auanti sechiama orlando
Laltro rinaldo che ua minazando

Polo che voia nebe vurastante
Re chiarione le parole intende
Disse alo fratelo ornota sto semblante
Elto amor uedi quanto ze osende
Ati enostra zente etriuigante
Essendo orlando quale alui contende
Daquel renaldo despietato erio
Qual non crede ni amacon ni adio

Revorastante con superbia adirato
Respose a chiarione caro fratelo
Pregote non state tanto corozato
Quando anzilela colo usso belo
Eleor del corpo mio a inamorato
Or nota ben quelo che so te fauelo
Le forze mie mai piu non cognosciute
Da qui ananti serano ben uedute

Orgal de zente tuto elmondo floca
Lizinque cherl sono insieme
Lou loro spade si forte litoca
Dudon non sua maza lipreme
Or mai sono apersso quela roca
Larlo magno glorioso ze me
Lognose alserir elso nipote
Le lagrime licorse per le golte

Tanto fentiua alcor tal dolzeza
Sapendo che sono orlando erinaldo
Pianzea carlo per grande alegreza
Sentendose de queli do el caldo
Molti pianzea perla tenereza
Zascun ormai se tiene lieto ebaldo
Zonti costoro nui siamo francati
A presolaroca libaroni son ariuati

Ala cui roca aperta fo laporta

Nostri baroni ecarlo sta aspetare
Licheri sono aperso esi conforta
Re durastante comenzo acridare
Asai re ebaroni asuo scotta
Onde seze queli baroni restare
Quel durastante dise aorlando uolta
Che ue piaze disse atal ricolta

Re durastante con anbela fronte
Domando alneuo di carlo inperieri
Qual guida lacasa de chiaramonte
Qual e signore didodere inperieri
Quale suma lumiera e fronte
De rpiani doue Jo so quartieri
Se demostra lui me non o paura
Perla mia fe sua uertu asegura

Ese con mego acordar seuole

Lontento son de sar bona paze

Denase carlo magno doue uole

Pur che merenda mia dona ucraze

Respose dudone altobello non uole

Pero che piena e ladona aldaze

Durastante disse el non e uero

Lu las dito per darme piu pensiero

'Renaldo vise eso aueduto

Tosto uoltose aquel saracino'

Lo suo uiso uede negro tuto

Li venti in boca parea vum mastino

Mese mente la barba e canuta

El principo alui se se piu uicino

Dise ve qual tu se inamorato

Che bruto viauolo taue inzenerato

Qual serebe vonna ne doncela

Chel tuo amoze za mai azetase

Qual sose piu suenturata esela

Simel tuo bzuto uiso reuardase

Ton credo che de soto nostra stele

Dio eserno zamai te crease

Tu piouesti pzopzio del paradiso

Samai non uiti a homo piu bzuto uiso

poliche

locred

Acon

Lone

Delpa

perlod

Lama

LEBO

Congr

Man

Domo n

Chep

Lbe f

alo n

Aquesto oudon staua vauanti

Edisse le vuna vonna inamozato
Rinaldo valponente sina leuante
Naque zamai piu uiso rosato
Auoler vir le sue beleze sante
Nei paradiso so corpo so creato
De altobelo questa eso sposa
Adorna bela zentil egratiosa

Signoz mio caro uni lauederete
Quando feremo ventro quela roca
Tuti inficme uni uetrouarete
Dele beleze vecostei fioca
Chepesce aresca oselo arete
Loloz ve grana sua polita boca
Li ochi intesta lipar ve falcone
Durastante arinaldo se uoltone

Dapo che lamotte tafato tanto nero
Ede uero nato decruda superba
Quale quela dona che lisosti in piasero
Pur che uedese latua uista azerba
Reguardando nostro uiso tanto siero
Intendando durastante cotal uerba
Edetal modo denoler percoso
Che par elmondo lista caduto adoso

Eintendando durastante se partio Clerso locampo uenia ritoznando Lore chiarione vise adio adio Elso caualo seuenia uoltando E durastante lalto re seguio Que uolo dir del conte ozlando Che con renaldo eialtri rhiani Tela roca intra demasticani

affino

nerato

fela

rdase

Ta ftele

radifo

butoufe

lotato

enante

10

nte

reato

(a)

ete

CB

one

cone

nero

in piafero

anto flero

uerba

adolo

erba

zerba

rete rota

Poiche sono dentro fe serar laporta
Lamagna zesta entro poi in sala
Poi che in sala zonse la brigata acorta
Eriguardando un bater dala
Rinaldo guarda chi tanta belta porta
Incostei non regna nula cosa mala
Époi ad altobelo se so uoltato
Edise sei tu sio ben acompagnato

To credo che lo eterno creatore

propriamente con so propria mano

pose in costei cotanto spiandore

Jo non credo che mai corpo bumano

Adoperase tuto so ualore

Acompagnarte cher soprano

Lo nome non limente anzilela

Del paradiso par luzente stela

Per lo dito de altobelo ladonzela
Lamagnitudine fentia de costozo
Leuose dreta lacoztese anzilela
Con gran renerentia na nerso lozo
Inzenochiose in tal modo fanela
Quel nero dio sta nel superno chozo
Ela sua madre nerzene maria
Dantenga sempze quela compagnia

Domo non sara tanto sazente

Lbe podese contar el gran bonoze

Lbe sa anzilela con ato piazente

Alo nipote del santo imperadoze

Erinaldo ancoza simelmente

Considerando sua sozza enaloze

De sua beleza zascun semeranesana

Eper lamano zascun lapiana

Acarlo mano imperado: lustrante
Per una uolta vapo che so nato
Uedendo el fiol ve melon vanglante
Per un 302no mai piu consolato
Ancora per quelo val lion rampante
Lhe atal bisogno vio 3ela mandato
Ben sa loeterno vio come era gano
Qua tornamo in franza alo vusnamo

Che tanto se inzegno desapere
Quel che de carlo mano imperadoze
Wandando sempre perogni sentieri
Che senti douera quel signoze
Ede altobelo nobil caualieri
Ede anzilela per cotal timoze
Senti dela donna gratiosa
Come daltobelo era sposa

Dele gran forze egran ardimento

per uoler anzilela maridare

Che reanzilieri ecol gran torniamento

Come eldito feze ordinare

Contoliancora del gran torniamento

Eperche cason saue acomenzare

Come re brutano signor de stuolo

Aue un suo magno egran siolo

Quela zentil fia vere anzilieri

per varla per sposa a ozdenata

Ogni cosa sapea el cheri

Ere vurastante con la sua bzigata

piano perlo salso mar lisenteri

Era in camino quela falsa armata

per contrati uenti lalta baronia

Sono conduti ale seche ve barbaria

Ecome ognicosa sape chiaramonte
Mando mesi per tuta la rpianitade
Doue sentia sosse franca zente
L be in sati varme auese bontade
Aroma scrisealoz primamente
In cansangna la magna zitade
L osanto pare che mantien iltribunale
Esan piero eale superne scale

Be tuto elfato li fazea palefe

Ben chera certo del magno carlone

Come aualenza in quela aspreze

Preso era carlo e ogni altro barone

Durastante lia menati in stran paese

Amenati ogni cosa lipropone

Ancora lo pregana seli piaze

Che li manda de suazente neraze

Ecome asentito voue limperadore

Lon so baroni quel signor lustrante
Siche lonor ve rov vesaluatore
Sata larmata sul mar salante
Clendeta neuol sar agran bonore
Lontra laspiatata sere vasricante
Siche ue priego vesto aspro morso
Zente mandate che zedia secorso

Lo papa vezo fo molto dolente

Lbe carlo eso baroni era presi

Da seio poro per dio onipoteate

Adespeto ve pagani seremo desesi

Erecordero ala pagana zente

Questa elaltre uolte chezano ofesi

Incontenente ando in oculto loco

Tuto infiamato che parea foco

Umiliandose semese inzenochione
Dauanti elredentor ve uita eterna
Lon le man zonte dise tal sermone
Parlando con parole dolze moderna
Per merito dela santa passione
Or qui mostra latua forza soprana
Zo nosendendo lo tuo zusto conspeto
Ebezente reduna aun tanto eseto

Poi che benigno elto nome fanto
2Dandar uoio zente aquel suo signore
Ebe pagani crudeli non sedia uanto
Ebabia consuso carlo imperadore
Poi se leuo ede ordene in ogni canto
De oculto loco tosto usi fore
Par che leterno dio labia conseiato
Poi seze scriuer lettere in ogni lato

E feze uegnir ognuno suficiente
Che ato sose signoz afar guera
Quando lui po piu spazamente
Emando mesi per piano per sera
Sezerlo asauer tuta la sua zente
Che uegna aroma quela magna terra
De tuto lo paese chera armati
Sinquanta milia sono anumerati

CON

Culical

Cort

Eon

cutifo

日記名のかの所

nonp m

Che Ini

Ancora in zizilia el papa mandoe
A manfredi che casa de chiaramonte
Cledendo leletere molto lonore
E incontenonte le sue fozze pronte
In la bela isola signeri adunoe
Wile ani pare a quel zentil conte
Deser aroma al santo padre
Trenta milia aduno de zente lizadre

Encl porto marino feze larmata

Quanto parea che andase uolentieri

Quela zente franca brigata

Aparechiati pedoti enochieri

Bu la naue carcose quela fiata

Lon quele cose che li sa mesteri

Le uele aluento so sgimosante

Enauegando per mar salante

In poco tempo elbrazo destese
Si che passano el faro demessina
Eli desmonto e pio learnese
Come turpino in uersi deliena
Wonto acaualo uersoicalauria rese
Inponto che par zente paladina
Omeni par de gran posanza
Con lozo cariazi come e usanza

Cleurso roma uenia calualcando

Lon gran 30ia ognun cantando 3ia

Queli che bont conlanza e con brando

Laualcando fra loro dizendo 3ia

per che bataia lor uada bramando

Dizendo fra loro o fiol demaria

Lhe li descopri ogni fiera soma

Donazi gran che sendo zonti aroma

Chel papa nostro breuemente

Lon pagani zemeta ala bataia

Non liaue scripto el papa el couenente

Se non che mena sego zente deugia

Per secorso de carlo piacente

Non li scriue che uol esser alapontaia

Lusi comanda al cote de bada in banda

Lome uene alpapa ora domanda

nte

rfera

ente

ati

merati

indoe Naramonte

lonore

se pronte

til conte

ente ligado

mata

2(2

bleri

a fiata

nesteri

fante

lante

efe

fe

tiena

Lauria refe

aladina

ando sta

con branch

dosla

ria

ma iaroma

ramando

isa anja

melina

lafe polenie

unoe

dre

gna terra

Lusi caualcando uenia costoro
Dandose piaser aroma ariuaro
Ariuando alpapa ealconzistoro
Quando lo sente quanto liso caro
Piaqueli molto senza far dimoro
De ordene eincontra alquanti liandazo
Lerti gardenali ecapelani
Eonomini darme ezita dini romani

Lufi scontrose nelconte sul camino
Lun contra lattro sefa gran riuerenzia
Elconte manfredi pare un paladino
Bastersa alconte orlando de potenzia
Lonteremo qui questo latino
Per non falir niente lasentenzia
Dentro aroma alozo come trouamo
Infranza trouo elbon duca namo

Mon piu aroma mando folamente
Mando lettere ebreueseli
Doue sopra ppo onipotente
Ebe de uile zittade ecasteli
In ingelterra mando prestamente
Acui ingelesi auaatezati frateli
Molto amaua astolfo cascrose
Reame inglepe esi poi semose

Dapoi costoro scrise in bertagna
Tela fiandra eanche in normadia
In barbante eanche nela magna
Incatelogna eanche in picardia
Doue sentsnona zente magna
Are desiderio scriue in lombardia
Enon stete lomontar dun lipo
In ongaria scrise are filipo

Que monta adir per abreniare

Per non far qui tropo contese
In uascogna come dise el cantare
Lettere ebreui el duca scrise
Tel desinato sensa demorare
Ancora in prouenza nelo stran paese
Alocor scriue cou alegreza ibaroni
Algran conte eprincipi de schlauoni

Per tuta christianitade scrito aula De ogni terra epaese semoue Quanto piu in aseto semetia Per auer carlo uol faz gran proue Laualca costoro con alegrezia Onde aparire uano cente none Zonzendo có alegreza usen cridado Elor signor sempre ua chimando

Primo principo decicilia elconte
Essendo aroma con sociciliani
El santo pare con alegra fronte
Close che fose eleto frascapitani
Cledendo le sue forze tanto pronte
Lo baston lidiede deboni romani
Erano cinquanta milia in tuto
Dise so sio uno che sei conduto

Elconte manfredone molto fo zoiante
Oldédo delfato padre el comadameto
Le zente daroma alor tute quante
Demostrava ognun desser contento
-poi incontenente lopapa romante
Clolendo chel fazese despartimento
Mando una crida chal terzo zorno
Ognun fose con learme in torno

Era per roma si grando lo cridare
Uledendose armirante ecanaliers
Elor arme fano adobare
De tute cose che alor sa mestiers
Etal canali faceano ferare
Li maestri de 30 erano maniers
Chi sopra insegne sar lanorando
Uli sternardi aluento spiegado

Con desiederio grando esterzo zorno
Colontarosamete aspetando
Quale gasardo non esterno
Queli son util conpaura tremando
Thon come dario signor de lo stormo
Quando con animo grande alexandro
Con anemo pelegrino eardito
Aspetando alexandro quel gradito

Basto serebe ala fano decostoro
Eesser acaualo mile ani lipare
Or qui uoio fare alquanto dimoro
Ad altre cose me conuien tornare
Ecomenzo acontar decoloro
Prima de bertoni uoio onorare
Che sul mare lor pauson tiene
Drezando listernardi in franza uene

Quela scachiera uermeia ebianca

Lon oto milia bertoni caualcando

Lhe per dui tanti sarebe franca

Lon alegreza la zente chiamando

Misun altra cosa non limanca

Lo tempo douera costor aspetando

Qgnum laspeta con gran desso

Eazo liboni chiamauano dio

Or lasamo per camino li baroni
Diciamo dalemani ede todeschi
Ede siamegi franchi baroni
Per uegnir ala guera per esser freschi
Lbe se partina velor masoni
Ede inglexi baroni zentileschi
Lome per esser baroni gaiardi
Sono per camin catelani epicardi

Ognun caminando uerfo parire
Mai se uide piu nobil zente
Euosoue oir velbel paere
De ongaria ede quel re posente
L'he asuno uinti milia con arnere
Equanto piu sespaza breue mente
Lome se leze in nele antiche carte
Questi sono arcier la mazor parte

Que monta perlo abteniare

Tuta ppianita feze mosa

Domo codardo non nosse camina re

Senon omeni arditi ve gran posa

Per esser zonti mile anni li pare

Uenia arzieri la zente grossa

Quando vusnaimo nete lazente nostra

O quanto nel suo coze zosante mostra

chipol

One

Deli

Erai

pergr

Con

Dea

DE

£b

Qui

Delo

Deor

Hedend

Stal

Chall

Ebec

El to El til El til Con

Era aparire si gran remore

Se dio tonasse non seria inteso
El duca nasmo dizieno e signozo
Tenite modo che carlo sia desero
Qui e zente de si gran ualore
Ton credo mai che re paradiso
Creasse mai zente si franca
Dandar tosto lanemo non stanca

Udiuase corni tronbeti sonare
Tromboni nachare de piu rasone
Ogni dizente se uedea moltiplicare
Bran parte aloza sora dele masone
Ozme conuiene qui signori lasare
Econtar un poco daltra rasone
Chel nostro dir non uada in uano
Toznamo alcastel de monte albano

Ai nobili ezentili frateli

Zoe de renaldo cher lustrante

Lomo abuto lelctere ebreueseli

Del duca namo ogni sembiante

Onde in punto si erano queli

Drezo elsternardodellione rampante

Ju continente zascun larme prende

Odonto acaualo uerso franza uene

Mai zente non se uide de tanto ardimeto
Basto serebe aboni mirmidoni
In tuti costozo sono setezento
Acaualcar pareano salconi
Zoneni era de grande ardimento
Siati certi che non era uechioni
Tanto bene armati etanto ati
Busicienti ad ogni gran fati

Diristi uni chi guido costoro
Benche qui de monte alba fose guidati
Da ifrateli de renaldo per tal lauoro
De ogni guera sono amaistrati
Laltra zente elaltroconzestoro
Omeni zentili ede nobeli nati
Alemani bertoni einglexi
De tuti quanti xpiani paesi

inard

ofa

are

me noft

te mostra

teso

1010

defero

370

adiso

**Ranca** 

or o

rafone

eltiplican

e masone

ori lafare

asone

in pano

ite albani

pefeli

iante

neli

rampanti

e prende

nsa hene

to ardimelo

doni

100

mento

tont

aci

Chipotrebe tanto arecontare

Wai de romani lo gran asenbiamento

Quando atesalia se nossearrotare

Forniti era dogni fornimento

Aparire un zorno ebe arinare

Li tre frateli de gran ardimento

De li bomini galardi pieni de nalore

Era in parire grando remore

Per gran zoia zascun' danzaua

Con gran deleto per terra cantando
De azonzer zascun desiderana
De ogni stormento andaua sonando
Chi fera caualichi arme conzaua
Quatro zorni aponto andaua pasando
De icheri tosto ognuno e branto
De ognun laso etorno alduca namo

Cledendo ognuno bene apariato
Sra labaronia mando un bando
Chalter30 30rno ognu fia armato
Doue colfternardo 3iro caualcando
Che 020 efiama iera despiegato
Ognun con sua 3ente nada seguitando
Ognun mostra 301a ealegre3a
O1 se mostro chi e degranie3a

Tenuto eltempo che nul aspetemo
Regraziato sia rpo saluatore
El tempo e uenuto che nui aueremo
El nostro carlo santo imperadore
Eli bomini che son de gran stimo
Con so conpagni el roman senatore
Ogni di cridar era desposto
Chel duca namo in camin sia tosto

Lotermine e curto ognun aspetando
Ognun sadobana eniente sozorna
Dezo che bisogna eniente mancando
Tlomparea miga zente musozna
Dapo che dio elmondo ando creando
Zente mai seuete tanto adozna
De la uitoria ognun se sida
Andiamo tosto zascun crida

El duca namo intende deuedere
De la sua zente tuta la quantitade
Aponto aponto si vole sauere
In che modo roman larpsanitade
Che non uenisse ameno lor pensiere
Che scontrase noue auersitade
Edentro auia altra zente emobilia
Esono cheri otanta milia

Pol come homo de seno sperto
per che non po del futuro sapere
E dequel chepo interuignir non e zerto
Trenta milia chiamo degran podere
Egran trisozo lui sia oferto
Sioli disse dobiate romanire
In ppianita in alguna tera
Che non semonese qualche, noua guera

Dato lordene che ognun sia acaualo

Siquanta milia fono li despiatati

In continente signori senza falo

Ebe mai zente almondo meso ordenati

Come seordeno non bisogna dir falo

Contro asalmaria sono apariati

Li boni chieri ano conforto

Clano caualcando uerso elporto

Dezorno in zorno costor caualcaua

O rquanto par zente de gran potentia

Bran piaser come e usanza sedaua

paso el definato earluo in prouenzia

Amarsilia algran porto ariuaua

Eli per un zorno seze restanzia

La bela armata staua apariata

Doue die montar la zente batizata

Poiche costoro si se riposoe
Pedoti patroni ebon nochieri
Ali duca namo costor sapresentoe
Magno signore uni uosemo sapere
Selue piaze la uostra instentione
Che zesose de qualche zasa mestier
Quante ue piaze sir naue nausgare
Che se posamo signor aparichare

El duca namo disse damatino
Al onme de colui che tuto mone
Largar in naue nostro pane enino
Aso che nui fasamo cose none
Lhe non se manca niente atal latino
Lhe nostri canalieri de gran prone
Possa montar in naue sensa tranaia
Pronedendo per canali sono e paía

Aqua dolze per beuer ecuzinare
Lbe monta adir lazente franca
Aluero dio li uoio recomandare
Lofa alguna alor non manca
Dufnaimo tuti li feze montare
A effer persto nesun non stanca
Clituaria assai de non zir mancanno
Se per mar stese piu duno anno

Phe monta signori so uoso breusare
Lbe mai sibela armata almar salante
In questo mondo non aue amontare
Basto sarebe aroman lustrante
Quando abrandizo uosse pasare
Lontra compeo quel duca zouante
Lbio conformato colduca de durazo
La doue de sangue sa el gran guazo

Quanto zoiante andaua quela zente
Su puele naue coche adornoni
Essendo carigati nelo mar corente
Dandose festa tuti igran baroni
Oz lassamo elmare ad altro conuenete
Tuti diremo de altre tenzioni
Adio recomando dusnamio eirpiani
Tornar uoio un poco amasticani

Eli escon de fora tanto uigozosamente
Sazando de pagani gran maselo
Restar non po de loro bomo uiuente
Ma finalmente el bon Altobeto
L be come deueleno ogni serpente
Lusi fuzi dalui ogni tropelo
Uedendo gaino in lui tanto ualore
Dentro dal corpo lischiataua elcore

Cbe

gen

Seh

Sene

D oct

diffealto

Se inu

Teno

Econs

Eiote

Finch

Umcl

Devit

Epoilid

Date

30 mio

depince

Diqu

Deput

Econ Com Shi

Secostul vive io vedo chiaro

Esendo servidor de rinaldo

Sio non provedo conquel chio riparo

Demeter erore tra elzovene saldo

Ala mia zesta con dolore amaro

Saza auno trato aver fredo e caldo

O di come conprendo tosto litraditore

Ora oldirete semai si sotil errore

Ecou gran malizia ando adaltobelo

E disse alui o dolze fiol mio

Jo me recozdo del crudo zimbelo

Abraua me campasti tanto rio

Quando quel gran re pironelo

Zo del caualo tosto me batio

Tu me campasti con gran podere

Nisun tuo oltrazo poso uedere

Berdoname fiolo nela mia fauaela

Etieni inti zoueneto faldo

Et azerai aponto la nouela

Tu ferui con tanta fede quel rinaldo

Uno de questi zorni con Anzilela

Bencheme recrese cotal fraldo

Dostro eltraditor volerse partire

Dizendo fiolo non tel voio dire

Baino fazea uista desudar tuto
Dizea non uoria meter male
Oldando altobelo cotal dito
Parlando aganio dizea conte reale
Jo prometo perlo uerzene fruto
Delo uerzene parto celestiale
Che zo che tedico caualiero
Che questo non te dico uoluntero

Altobe visse se amor mas

O e portasti ualoroso conte

Per cortessa te prego ormas

E be tu me vigi tue parole prompte

Se nesun ato tu uedesti mas

Se bomo ve bomo uilania o onte

Se nesun oltrazo o uilania uedesti

O pesonor o onta tacorgesti

ente

uivente

otec

stnsc

ualore

1a elcon

chioring

e faldo

maro

o c caldo

o litradi

Letrore

altobelo

zímbelo

to Tio

onelo

tio

podett

edere

fanacla

oct rinaldo

Insilela

fraldo

e partitt

dire

te reale

THIO

itero

Disse altobelo te prego afatigi
Se inverso vime nesun veseto
Le voio pregar che tu melo vigi
Ecauame ve tenebria e sospeto
Lio te zuro perle sante reliqui
Sin chio sero vivo te sero suseto
Umelmente si lave apregare
De virlo gaino mile animi lipare

Epoi lidisse altiero siol mio

Jo me acossi oun grande erore
Questo te vico chero zolio
Tielo sempre nelo tuo core
De sernir renaldo eto gran vesto
Eluituerso te esi gran traditore
Qua intendi aponto lanouela
Jo uidi laltao ieri rinaldo con anzilela

De piu cose audaua rasonando
De questo mai sofrir non potrebe
De pur varia rinaldo parlando
Eame molto me increbe
Epiin e recbie andai apressando
Altro solazo vise rinaldo io uorebe
Epoi in brazo subito piola
Enela boca piu uolte basola

Ben che per la gola eltraditoz mente
Altobelo molto se vesdegnone
Pensando verinaldo cher posente
Ecome per suo amoze ese batizone
Come auete inteso bona zente
Come nel suo castelo era lolione
Sbarrato con amoz tenia auerto
Ecome rinaldo elpoztava certo

Per questo auía mazor desdegno
Preso altobelo contra de renaido
Una uedo ben chel traditor maligno
In tanto el traditor ribaldo
Tion sepo consolar el zouene benegno
Partisse daloro con superbia ecaldo
E in questo tempo el chero adorno
Dessidando i pagani sono elcorno

Perche lordene prima era vato

L'balfo vel corno ognun fede adobare

Benche altobelo fose adirato

Lordene vel conte uolea observare

Ando in 3 ambra el baron ornato

Dele forte arme se comenzo armare

Elcorno intende erenaldo prestamete

Andose ameter le arme luzente

Armato fo val capo fina ale piate
Dele bone arme che fo de manbiino
L'berano afadate tute quante
Si come scripse el bon turpino
Intesta ania lelmo relustrante
Ezento al fianco elbiando azalino
Incontenente uene renaldo in fala
Elialtri baroni intun bater vala

Zonto nela fala anscun barone

Ecote uegnir dudone fanto

Con lialtri baroni de carlone

Secondo che se leze nelo canto

Elconte orlando erenaldo damone

Mon sapendo per lo spirito santo

El gran erore sinesurato eselo

Che tramezo fra rinaldo ealtobelo

Cusistagando ognun veli baroni
De montare acaualo aparechiati
Ogni caualo staua per usir fozi
Inquesto altobelo fo ariuato
De quel che sa mestieri aloz signozi
De superbia caldo altobelo presiato
Disse arinaldo salso traditoze
Trase lasoada aloza con surore

Lodito efato fo tuto un soco
Sopra lelmo un gran colpo lía dato
Eneramante rinaldo paria floco
Perche dio nolfe rinaldo era armato
De lelmo pin fauile ufi de foco
The ufina ma lelmo bon era fadato
Tiente macula lelmo de bontade
Perlo gran colpo rinaldo iterracade

Staua rinaldo stramortito

Per laspro colpo tal che non sesente
E ben parea de vita finito
Ealtobello sua spada luzente
Strense con ira el barone ardito
Ben lauería deuita fato dolente
De mozte lauería dato lamaro solfo
Se non sose stato el duca astolfo

Che tramezo el colpo rubesto
Dizendo che mal cosa uotu fare
Estilotene edisse che uol dir questo
Tal atocarlo prende areguardare
Stete un poco rinaldo molesto
Driedo instante se aue auoltare
Trasse fiusberta sopra altobello
Ben laueria fato de uita topinelo

Con tanto furore un colpo lidonone

Sopra delelmo el francho chere

Sonandoa che parca proprio un tone

Mai per una uolta tanto podere

Lide un colpo che tuto lo tonone

Che anial fo grado lofe interra cadere

Quanto era longo elsoucne ascorto

Sasea in terra chel parea morto

Eaueria elcolpo redopiato

Senon fose orlando elbon renaldo

Eueramente laueria amazato

Tanto de superbia inuelenito ecaldo

Senon che orlando in mezo so intrato

In alto crida che farai ribaldo

Kinaldo eldir dorlando comprende

Incontinente elbrando ase retene

Per uno baleno lira limanca
Clardo altobelo che parea mosto
Dizea frase renaldo persona franca
Se mile ani uiuo non auero confosto
Inquesto altobelo seleua che nostanca
Zirinaldo seuolto elzouene scosto
Traditos so no fosa euolote aspetare
Se sci ualente nieme atrouare

गि० कृषा पाना पाना पाना पाना पाना पाना

Deal

Orland

Einte

**ETAIL** 

Contr

bett

Efalo

E cat

Sep

Efiteat

Con

per Sol per Again

Subito Ediffi Fram Conti Sopr Del ci

Chel

500

DE COM

Los On Bridge

Incontinente come ofel che bateala

Piu che saeta che ese vela sala

Ton gran tema ese vela sala

Ton par miga chel sia varme carco

Longran presteza elpaso lascala

Ala piaza zonse con sumo uarco

Elzoueneto tanto poderoso

Trouo elcaual etosto monto suso

Lagrosa lanza si prendi in mano
Broca el caualo quel franco barone
Lo caualo se chiama balzano
Usina vesora velgră zirone
Inuerso loste lo baron soprano
Elseneandaua come un lione
Per aspetar renaldo cher selize
Or uo tornar alsiol vebeatrize

Che quando uete altobelo acaual motato
Ando acarlo come per usanza
Auea rinaldo nel tempo usato
Lizentia imperador che lamía posanza
Medate fignor mio apresiato
Lhe posa abater las uperba aroganza
O rlando intende enon stete saldo
Epos atal modo osse arenaldo

Bel cusino caualier bonorato
Jo o neduto ecompreso elmondo
Ecognosco ben che se adirato
Estr conato de superbia e frodo
Tu sai ben chel mio corno o sonato
Elme seria cusin poco lodo
Senon no sora alcampo contra pagani
Poi zeaspeta in ponto su li pani

Rinaldo rispose in tal maniera

Thom no per mio salo tuo vir mancă
per muna condition tua parola itera
per mia cason noio che se stanca
Cinaltra nolta quela superbia altera
Cioio neder se sera si franca
Ben se puol altobelo esser anantato
De anerme un colpo su lelmo vonato

to

anca

onforto

noftana

otto

aspetare

teala

THE CETCO

fcala.

arco

to fulo

mo

no

ano

elize

rige

1133

do

onate

a pagan

mal motal

mía polati

o barons

Dilando respose aquel uerbo

Lin tal guisa arinaldo parlone
Fratelo disce tanto superbo

Lontro altobelo ueduto so tone

De ti ede tuti e stato sidel servo

Esai che per tuo amoze si batizone

L carlo cogni baron era mozto

Se perla iniustria de altobelo acorto

Este auiso chel zonene a dato'

Contra dite niuno fato infreta

Per nisun modo lui tabia fato

In altro modo pensa far uendeta

Sopra pagani popul mato

Perla tua forza la zente maledeta

Ziquel parlar renaldo se umiliana

Questo procede dala maesta soprana

Esubito rinaldo fo umiliato
Edisse actlando andamo vesore
Franco conte io son veliberato
Contra pagani prouar mio ualore
Sopra pagani io sero uendecato
Del colpo valtobelo vesi gran surore
Chelmede sul lelmo con suria tanta
Sopra pagani mia ulta sauanta

De quel che rezeul eche li ve lo
Sopra apagani ognun fia uendegato
Lonore ve me ede mio fio
Sopra pagani faro auantato
Ormai vefora alnome ve vio
Andiamo che zascun cormato
Franco conte che mile ani parme
Sopra pagani posa uendicarme

Incontenente senza sonar stormentnica nacari ne trombeta ne tamburo Monto acaualo con gran ardimeto Tuti quatro usino suora vel muro Quel altobelo che senza spauento Aspeta sul campo como homo seguro Aspetando che uegna renaldo Lo principo uete sora el baron caldo

Diedentor vicea che gran peccato
Saria seio andase contra velo
Elfreno ve basardo ane noltato
Done piu solto el popul felo
Deli pagani ognuno armato
Perlo sonar vel como apenelo
Su un ponto vogni canto
Dilando culinieri edudon santo

Ognuno saparecbia per ferire
Supra elegualo ognun se aseta
Con lor sorze esmesurato ardire '
Baiardo comezeta una saeta
Altobelo visse lui non nol uenire
Ascontrase sapersona maledeta
Tion per paura vicono lecarte
Renaldo nolto esfreno in altra parte

Intrati irpiani fra la zente africante
Adarme core tuto elcampo
Sopra el caualo staua ourastante
Un oemonio parea che meni uampo
Re chiarione monto alo aferante
Desposto e veuoler var in zampo
In alzar el popul christianesmo
Esel podese vesar el paganesmo

Sono Stormenti per ogni parte
Luti ibaroni fe aduse insieme
Sicome in guera ricbiede so urte
Ese reduse soto le bandiere
Lome se leze nele antiche carte
Rinaldo sopra elso bon destriere
Andana in qua lo baron senza dimoto
El primo che scontro so un barbasoro

Lo fero con la lanza vauante elpeto
Lo scudo li passa curaza cmasa
La zupa de zendado el baron perfeto
per mezo elcore el fero litravasa
Che non livalse chiamar macometo
Morto labate sopra lapratasa
Secondo terzo quarto equinto
Zive rinaldo devita so spento

Sesto septimo ancor ateraua

Tono lui uzise con so lanza

Trase laspada che non dimoraua

Dando colpi che non par zanza

De sangue de pagani tuzo alagana

Sopra elbalcon stana el re de franza

Uardando lo baron de gaan pondo

Disse rezelto lui e sior del mondo

In questo mezo forluna caualcando

E sua usanza zamai non resta

In qua in la perlo mondo zeccando

A doso los uenturato sebe acargare

Tanto forte lo usene instamando

Esatonas saue adoperare

Soe ad alto bello zouene saldo

Ebe ueduto nel chiere rinaldo

Per mia fe lifalira elpensieri

Di louedo ben chiaramente
Euero me disse gaino dapontierri
Che non uegnira vame lo fradolente
Lasso ve lui edel signor del quartieri
De uliuer edo vudon posente
Uete renaldo che in lostormo sintrato
Con gransurote ognun ebe inbrazato

Infra paganizascun intraua
Monzoia in alta uoze ua cridando
Re durastante alo remoz tiraua
Foztuna la bate douera rinaldo
De diuersi colpi eli sedaua
Spezo lelanze itronconi uolando
In terra cade alprato nouelo
Ozuoio toznar alzentil damiselo

Che tuta la fottuna auia adoso
Per trouar Rinaldo intro nelcampo
Omo vel mondo non auia perceso
Rinaldo per elcampo mena uampo
Altobello uardo con elo adoso
Amolta zente vaua inzampo
Fazando la terra veso sangue uermeia
Altobello vescontrarlo sa sotia

だるいいいいない

Quando lui po per zirli vananti
Ton nol foztuna chel posa ascontrare
Re brutano con ialtri africanti
Uedendo altobello per locampo adare
Dizendo in tal modo queli troianti
Cari frateli so neuoso pregare
Ziutalo sia che so uaso sar vendeta
Sopra altobello persona maladeta

Parme ueder vel mio mestieri

Lonuien chio vica chi so costozo

Lhe per amazar elfranco cheri

Subitamante aparechiati lozo

Brutano echiarione atal mestieri

Re vela tana per cotal lauozo

E re bianco per cotal apelo

Se acozdo tuti percotal zimbelo

Colselo apartito e vintorno intozno
Si vieneno con le lanze base
El cavalier chera tanto adorno
Insi sato modo che sora lotrase
Brutano disse tu serai musurno
Aquesta volta tuo membre sera case
In terra tuti quatro desmontaro
St reselo adoso epersorza lo piaro

Esendo streto da tuti costoro
Far non podea nula desesto
Re brutano senza far dimoro
In continente ebe sua spada stesa
Lilazi del lelmo per cotal lautoro
Tuti litasa che non a contesa
Epoi lelmo licano detesta
Wena atraperso laspada rubesta

Eneto neto nía vele spale

Tasoli latesta quel re nslano

Non stete punto in quele scale

Che tu e lealtre arme elre brutano

Liaperse indoso ben che forte sale

Quel traditor con sua propria mano

Prese etuto permezo sbarolo

Traseli elcorecrudo manzolo

Camp

rccfo

de perme

otia

nti

ascontra

canti

ampoid

trolanti

gare

rendeta

naladeta

offoto

cberi

1010

nestieri

010

mbelo

ntoind

le

orno

otrafe

סחיום

fera cale

ntaro

o plare

stela

OTO

efta

Lasamo altobelo qui afranto
Questa crudelta in uita eterna
Intende euede lo spirito santo
Con sua fozza tuti zegouerna
Pzincipo estato velanzelico canto
Se aparechia per lanema superna
Con vocze canto in terra vesende
Elanema ve altobelo co sua man pzede

Signozi qui fo silentio eponto
Per ogni cosa uol mezo emesura
Quando faro nelaltro canto zonto
Diro vela sua neadeta secura
Quando rinaldo lotrouo vesonto
Quela zentile enobel creatura
Lui si monto in tanta iniquitade
Strense laspada senza auer pietade
Ein velcantare

Asparo baldasara e melchioze
Che tuti tre mouesti voriente
Per iesu chera nato retrouare
Sempze seguendo la stela luzente
Intredesi zozni auesti arinare
Con uera baronia ealtra zente
Douera nato elre ve nobel coro
Offerse inzenso mira cozo

Quele tre cose preciose tanto
Significundo la santa trinitade
Elpadre elfio elo spirito santo
Unico christo perdiuersitade
Padre ebe rezi soto to manto
De narda intera euengane pietade
Che non uasta elmondo in ogni lato
Or volo tornar albel cantar pasto

Accora non era partito el re brutan
El cortenia con il denti strazando
Rinaldo uete lato suo uslano
Infra suo core uenia imazinando
Clardo elcorpo del 30uene soprano
Ebiera spoiato fra si uenia parlando
Conprese chel sosse elcor daltobello
Ebe manzaua elpagan crudo eselo

Quando elfozte anteo conbraza strefe Quando elfozte anteo conbraza strefe Quando rinaldo courabia eniquitia De tanta superbia alozo sistezente Dizendo alto dio faro giusticia Coltose are brutano enon sassife Dizendo traditor non pot campare Oz te conuien la uita abandonare

Lo brando strense con tempesta cremore

Con mazoz ruina che lagnol chetona

Clerso brutano vizendo o traditore

Lon gran potentia un colpo li dona

Sopra delelmo che rende spiandore

Lelmo liparte latesta ela personna

De fina alpeti dauanti eda driedo

Larme li parte come fose udero

Lipartia in bona ueritade
poi rinaldo uenia sospirando
E re brutano in terra morto ca
piu 3050 che alpeto lotaiente brando
De lui non liuiene nula pietade
Rinaldo quando louiene mirando
Disendo asatanas te ricomando
In questo punto qui ariuo O rlando

Clardando rinaldo cufin fradelo
2Dagno fradelo tu sei loben trouatto
Rinaldo prestamento respose aclo
Caro fradelo non uorla esser nato
Poi che mortpelzouene Altobello
E si li mastra como e sposato
Che la morrto dizea alora el conte
Respose rinaldo con parole prone

Questo altobelo brutano losise
Cioleso dio che nato non sose
Orlando intendendo quasi che no gre
Insul canalo tuto strangosose
Siusberta bela alfrodolente mise
Era mancate tute le sue posse
Con grande stiza louiso su leuando
Disendo dio auni merecomando

Con ira esuperbia el brando strense
piu negro de uento che mai carbone
Con tanta forza inanzi se spinse
La baua mena che pare un uerone
Broca locavalo che niente sasse
Sopra la sela so franco barone
In man tensa brando parindana
Ebe veduto elgran re delacana

Sopra latesta lo baron ferilo

Con ourindana brando talente

Lo zemiero fracasa elo zerchielo

Chera tuto doro reluzente

Lelmo ela scusia sin alzeruelo

per mezo latesta sin aldente

So perla gola lo brando desteude

Desin almezo elpeto persorza elssende

Poi se uolta con fozza pzonta

Ebe ueduto elconte un barbaresco

Pzestamente li lanzo una ponta

Con tanta fozza elcolpo manesco

Che lipasso ela pzoponta

Caro licosto che uene vastresco

De questo seculo locolpo fo laso

Lanima uia pozto satanaso

Mai per laiere si presto salcone
Thon se cala per noier prendere
Come sazea elnipote dicarlone
De qua ede la laspada auia astendere
De damasco scontro un capione
per non noier lanatura osendere
Brisaldo se chiama quel barone
perlo campo andana parea dragone

Se fosse stata tuta laforza del mondo
Dogni baron dal ponente alcuante
Tion saria durato albaron socondo
Quando elucte el fio demelon dagiate.
Ando uerso lui el baron secondo
Lobrando strense lozentil conbatente
Come baron che de franca zesta
Su leimo losers conla spada rubesta

a

上に打りのか

Lafat To Con Lon Con

Chelo

の田水田田水田田水田

Do

Omo n

Con

Letmo liparte ancora labarbuta
Locapo lozeruelo ancor liparte
Fina alo dente laspada esenduta
Lome se leze nele antiche carte
paso lagola quela spada arguta
Elconte orlando che sapea larte
Ipena aquel punto parla conclo
Recordase dela morte de altobelo

Auendolo morto lui sefo uoltato

Tenendo in mano lo taiente brando
Doue lostormo era piu cargato
Nesun uolentier loua aspetando
Salcon dalexandría ebe scontrato
Alzo elconte inquel punto el brando
Sopra lelmo lebe atastare
per tanta sorza chel seze tombare

Quanto caro costo adurastante

Lbe cotal guera lui nolse seguire

Locolpo so desorza si pesante

Lbe del mondo loseze partire

Speso menando lo siol danglante

Laspada che ognun sazsea suzire

Doue andate disca re otonelo

Ozlando conte sescontra con elo

De li un colpo de cotal afare

Lon durindana la spada tasente

Lbe decanalo 30so lo se tonbare

Orlando se caso fra laltra sente

Tuti spagani sasea spanrare

E non negnina dananti ala sua mente

Lome par laqua dolse almar salante

Lusi sapea ala lese africante

Quado uedea el quartier uermelo ebiaco
Per non scontrare ognun aue afuzire
Quando uedeano lobaron franco
Ebe tanto aspro era lo so ferire
Tion pensate che dudon sose stanco
Mostrando perla presa elgran ardire
O gni zente dalui era spauentata
Poztando in man sua maza ferata

ubesta

rte

ute

te

nta

rte

mclo

tobelo

110

brando

ndo

itrato

brando

nbare

ante

ire

elo

10

mente

lente

Lasamo qui li fati di Dudone
Toznamo auliuieri deuiena
Fiolo derinieri franco bozgognone
Lon alta chiara in man daua prouena
E dizeua ala zente de macone
Ton ua cridando che nesun serenda
Quanti ne scontra mete aconfusione
Foztuna li pozta doue rinaldo damone

Che locorpo del sucnturato damiselo Rinaldo stava li arivardare Ulivieri zonse alo baron isnelo A lomo varda che sta tu afare Rinaldo presto respondera adelo Wagno bergognone so veuo contare Wai zosa non avero ne conforto To vardo altobelo che qui morto

Quando uliuieri tal cosa inteso
De gran doia lo baron so cercondato
Dizendo redentoz del paradixo
Come tal cosa signoz ai conpoztato

Poi seuolto con parole azexo
Doue lostozmo era piu cargato
Wostrando ben la sua gran potentia
De ponta edetaio menando chiarentia

Omo no parca mañ un dragone
Quando per lo gra caldo etempestato
Come speso elfranco borgognone
Wena alta chiara suo brando asilato
Quanti nezonze mete aconsusione
Speso altobello lui achiamato
Adogni colpo un pagano uzidio
Sospirando disea altobelo mio

Enon restaua de ben ferire
In qua in la conlo taiente brando
Bene adoperana sua forza cardire
Qui alquanto mebisogna zir lasando
La bella istozia meconusen seguire
Dudon so bastone aferando
Ferendo li pagani locanalo ponse
Doera rinaldo elcospo dalalto bel zose

Dicendo alui o prinzipo franco

Lbe statu clui qua barone asare

Seti uni cusi baron stanco

Lbe abiate bisogno de voler posare

Rinaldo deresponder non so manco

Zentil statio telo no contare

Se pia mile ani me mantenese dio

Mai non sero piu contento io

Quale lacason dizea oudone

Le par cust breue incontrato

Le par che seti certo aconsusione

Thon uedea elcozpo chera nel prato

Aloza respose estiol damone

Jo tauero baron dezo adolorato

In continente si parlaua adelo

Elto conpagno e mozto zoe alto belo

Quando dudone tal cosa intese
Qusi da dola sul caual transito
Rinaldo limostro quel corpo steso
Chel sul prato deutra ustro
Poi disse o redemptor del paradiso
Come ai tanta onta soferito
Poi disse arinaldo astar qui che mota
Seude atender avendegar questa ota

Poi vudone va lui fo partito

E so basta in man uenla inpugnando
In foxte oza elprimo che a ferito
Sopra la testa lo feri fracasando
Elmo escusia con tozmento atal ptito
Al secondo ve venita bando
Terzo quarto anche loquinto
Lo sesto cio baston ancoz la spento
rissi

Septimo otano del danere elfiolo
Tiono decemo sonse adexena
Dananti li suse tuto lo stuolo
Deli pagani sente sarasina
Sasendo come falcon danolo
Durastante crida che ruina
O trinigante che mai sera questa
Che suse in nolta tuta tua zesta

Serebe mal quel vemonio percofante

Che porta lo quartier uermeio eblanco

In questo ponto zonse un africante

Dizendoli magno signor franco

Ebe eolni val baston pesante

Che tutol uestro popul sa stanco

Unaltro cher che porta grisone

piu siero che non e mai un viagone

Quando 30 intese quel re pagano

Lon gran tépesta una grofa lasa pnde

Lon mazor furia quel re uilano

Piu prestamente cha oselo con pene

Entro nelo stormo fore esano

Lon gran superbia alora linere

Lome piaque adio anon vir menzogna

Eriscontro uliuser veborgogna

Lalanza basa eun gran colpo lidonone

Lon tanta sozza chel se tombare

Esoto sopza lui el caual mandone

Elcaualo elbon uliuser se leuare

Rinaldo del monte alban eso spironoe

Lo cozpo daltobelo aue apiare

Ben che de pagani era gran sioca

Elloro despeto ua uerso laroca

Eporta quel corpo afaluamento
Eli alaporta laue apofare laue apofare
Poi piu presto che uolando uento
Cina lanza lobaron sefeze vare
El bon vanere vebon talento
Cina lanza lique apresentare
'Rinaldo laprenve eniente sozona
Lon gran tempesta ala bataia torna

Zamai el franco betorel troiano
Quando achille usife elfratelo
Yoe margariton cher sopiano
Sese veli gresi si gran maselo
Come rinaldo quel val monte albano
Recordose vela morte ve altobelo
Con gran tempesta entro nelcampo
Cin viago par che menase uampo

Chelm

Sel Epoi Eto

San Lagar

Uerío

Chip Se Pour Con

Chep

Tel campo entraua cou la lanza basa
-primo che zonze venita prinato
Secondo eterzo venita locasa
Quarto equinto nou lia vurato
Sesto septimo otano lui pasa
Ancora nono vezimo atal pato
Eli undeze auno paso lapanza
Ali vodeze rompe so lanza

Con gran suberbia cauo fora elbrando
Fusberta che fo de antenoro
Monzoia expo uenia cridando
Ecarlo mano santo imperadore
In fortuna su quel che un aspetando
Adoperando losuo magno ualore
Gempre cridando mora se pagana
Euiua la santa sede christiana

O: lasamo qui isati verinaldo
Recomandamolo alo spirito santo
Etoznamo aquel zouene saldo
Chera vedoia zircondato tuto quanto
Con gran volore zia co superbia ecaldo
Come vechiara eldeletoso canto
Tenendo in man sua maza ferata
Ziriuo vurastante persona presiata

Lo brando mal pesante ausa in mano
Alfranco oudone seso acostaro
Dizendo alui o traditor uslano
Aquesta uolta non sarai scampato
Strengeua laspada quel re pagano
Sopra oelelmo un gran colpo ladato
Quanto pote quel pagan selo
Doro pelelmo liseno elzerebielo

In su locanalo loseze cadere'
Stana ondon sul canal cozente
Durastante oltra fra lechiere
In qua in la zina tenendo mente
Dudon stornito con gran pensiere
Sta sul canalo che apena se sente
'Renene insi elenose vieto
Cir noso tornar al pagan maledeto'

albano

belo

camo

ПРО

sa bala

mato

1fa

arato

16

pato

1134

elbando

dando

adote

(petandi

palox

ana .

rico fanto

HEO QUANT

erbisecul

canto

ferata

prefiata

n mano

1210

100

npato

elo

Ido

Ebe inqua inla ando renardando
Se nede colui de nermeio ebianco
Eper tronarlo andana desiderando
Et ecote arinae quel baron franco
Postando in man fusberta elbsando
Baiardo cose che non era stanco
Rinaldo de ferir non adoperandolo
Urto baiardo soto sopsa mandolo

Lui elcaual foto sopra fieramente
Dela inzuria ourastante sedosse
Wa pur elcaualo se leuo prestamente
Clete rinaldo euendegar senosse
Inqua in la si tenia amente
Signori qui anon vir fosse
Se vurastante era batizato
Weior bome ve lui non era nato

Clerso rinaldo sesomeso in usa
Cridando alto vallion rampante
Aspeta che pronerai laspada mia
Se sa taiar questa mal pesante
Penaldo quando elpaino intendia
Clerso lui nolta losuo aserante
Operando la sua forza promta
Enel peto lisanzo una ponta

The passo lusbergo de granuasa
Thon restaua elcolpo de ualore
Ebe delusbergo alcuna masa
Liuasto lo brando trenzitore
Re durastante pagano deuasa
Uerso rinaldo uolto ilcaual condore
per sar deuita quel baron sebermo
Eun gran colpo lidono sopra lelmo

Ben laueria fin adenti ferito

Senon chel bon elmo era fadato

Quando purastante aue ferito

Indriedo quel brando so tornato

Cledendo qudsto quel pagan ardito

Molto peso seso maraueiato

Kinaldo tenebroso uene caldo

Tuto turbose stando fermo esaldo

Mon sapea se liera note o zorno

Zanto del colpo nene tenebroso

Per locampo andana quel sir adorno

Con lo brando in man tuto sangninoso

Adurnitante ormai son ritorno

Che usa elporta elcanal poderoso

Renaldo in tanto insi renene

Buardando intorno sua mente tene

Dgnialtra cosa o noso lasare

Tornar noso al naloroso conte

Che pagano almondo non lipo Durare

Achi taia braza achi lasronte

Come piaque aquel che non apare

Che amoute caluario rezene tante ote

Spanentando tuta laleze africante

Fra questo mezo arino duradante

Quando elucte elbel quartieri
Regratiana macon etrinigante
Lbe conzeduto lianea tanto piazere
Lbe la tronato lo cher lustrante
Or nederemo chia mazor podere
Lui con purindana ceio on mal pesate
Miente almondo lozina pesidando
In aiere liena lo taiente brando

Sopra de lelmo che fo del realmonce
Re durastante laue ferito
Siche turbose tuto elnobel conte
Recordose del zouene ardito
Dizendo redemptor depiata fonte
Doname grazia che io non sia finito
Imprestame forza alto manuelo
Che gran uendeta faza daltobelo

Durindana Arense laspada tasente
Fra lelzo el pomo quel franco barone
Abate dente uerso durastante
Epiu presto che non uola falcone
Arecordandose del baron lustrante
Chera meso alsondo si garzone
Laspada strense con ira earoganza
Adoperana tuta sua posanza

De si gran colpo sopra adurastante
Che poco manco che nol se morire
Wa pur sbegoti sopra laserante
Per un gran pezo lo se stramortire
Tropo ben lossol vemelon vanglante
Larebe sato in quel punto morire
Se auesse redopiato come bisogna
Non uosse redobiar per uergogna

Lincontinente aue providuto
Lo fole amezo nespero calana
Durastinte dreto sul caual crenuto
Luto tenebroso se leuana
Orlando conte lebe ben neduto
In nerso lui pin non andana
Pet dignitade el canalere adorno
Pos smazino de sonare elcorno

In mano tenea laspada durin dana
200 a pur sacosto verso durastante
Disse signoz ozmas eloza tarda
Doman come elzozno sera chiarante
Per observar de la zesta gasarda
Zoe dechiaramonte che tanto zosante
Queli baron che son de gran posanza
Decotal zesta quela e lozo usanza

Duando lanote sereposa perfar ucra
Loz ordene antigo dosernare
Per quelo dio che mai non era
Dunat to dito tuto elmio afare
Damatina tornero sula sera
Amodo usato nenoso tratare
Amantinente eleber adorno
Tolse in man esonana elso como

Auno auno colluo lionfante
De iso compagni auea chiamato
Rinaldo prinzipo dallion ranpante,
Ancora uliuier chera suo cognado
Dudon santo dala maza pesante
El son del corno ebe ascoltato
Per oseruar lorden dela psoa adorna
Durestante eso pagani alpauion torna

Era licavali del fol stanchi

Efebus nolca reposare
In osidente avia posti so sianchi

Lasera ancora sevolea fare

Orlando aduno isvo broni franchi
Alora in tal guisa comenzo aparlare
Ton e piu tempo de guera cusi toca

Strense insieme eva verso la roca

Orche

Con

Elco

Orqui

Que

Che

The about

Los

Alm

Debo

Benche

Sole

Dizen Conlo

Peni

Zonti ala roca tuti aun trato
Re carlo mano de fora era ufito
Con ifo baroni elcorpo daltobello
Fe portar dentro linperador gradito
Ognun in alto cridana con frazelo
Cledendo morto quel zouene ardito
Del palazo defendea anzileta
Tuta strazando la treza bionda e bella

Sul corpo daltobello cade tramortita
Re carlo tosto la seze leuare
Eben parea del mondo partita
Or qui secomenza el gran lamentare
In questo tempo la brigata ardita
Zonse ala porta edentro aue aentrare
E oldendo elpianto come sespande
Che mai atroia za non so si grande

Quando quel greco uzife etore

Ebe non fo fato ficrudel pianto

Rinaldo finonta eforte core

El corpo de altobello ebera afranto

O fiol mío voue lebraza pure

Caro fiolo ebe tamana tanto

Bagnando lonifo ebagnandol tuto

O 1 ferinforza elgran pianto elmo

Antiaun trato corlando imontato
Similmente marchese uliuero
Edudon santo molto adolorato
Dai si corente sinide siuriero
Quando delazo elo e deslazato
Quando dudon famaniero
Epoi sacosta con tormento rio
Zicorpo daltobelo edise fratel mio

100

agdorn

entorne

ichi

ranchi

parlare

uli toca

TOCA

ifito

tobello

r gradite

traselo

reardito

nda e bela

nortica

mentare

erdita

e gentrati

pande

rande

frante

Orche potero dire a mia madona
Lbe te uedea tanto uolentieri
Poi che morta latua perfona
Adolorato fiana ulinieri
Lopianto rinforza cabonda
Stana lomagno fir dal quartieri
Longran dolor armaldo fenolfe
El corpo daltobelo deman litolfe

Or que dira lamia dona alda

Quando sapera baron ebese morto

Ebe de nederte era tanto balda

Perlato che fezesti tanto acorto

Abrana lazitade tanto salda

Con quel buseto per nendicar lo torto

Almesazo de pironelo fradolente

De boca lizilasti quatro denti

Benche quel corpo cusi voloroso

Fose da quel trosante sparato
Louiso eogni cosa sanguinoso
Per quelo orlando non siso schifato
Basandolo con un ato piatoso
Dizendo siol mio come ai lasato
Conlo mio eto noler socodo
Pensana conquistar tuto elmondo

In mano dorlando labraza uliuieri
Dudon fanto ediffe caro fradelo
Zu stai In reposo emilasse in pensere
Recordandomi octe conpagno belo
Wai nel mondo non auero piazeri
Wa io prometo alato manuelo
Easua madre uerzene benedeta
De la tua morte faro gran uendeta

De longo tempo me dura lauita
De l'ulpiri epianti tuti se frazela
Ulinier deviena persona gradita
O franco campione dela mia sorela
In questo tempo la zoven tramoztira
Insi ritozno lazentit Anzilela
Dreta selcuo epoi seva voltando
El suo utso verso elconte ozlando

Falcon del mondo senator romano

Lome conportasti chel mio zentil sposo

Lo uzidese un si crudo pagano

Orlando se uolto coluico lagrimoro

Dianzendo respose elcher soprano

Quando noi epiu neson volororo

Essendo adolorato ognun linze

Anzilela senolto uerso elprinze

Doue latua forza egran ardire

Lbe per tuto elmondo enominato

Doue latua gran forza epodere

Confiniberta latua spada afilata

Doue lasati elto altobel morire

Doue la sua forza veilcata

Rinaldo respose con parlar acorto

Siola mai piu non auero conforto

Ozchi uedese elpotente oudone Franco conpagno enobil fratelo Lamentandose con ogni barone Mazor romoz nonso mai in monzibelo Quando tempesta loinsernal cantone Quando alase danate vano frazelo Chi aun modo chi alatro lase volente El respeto ve quelo erano niente

Ozchi nedesse elmagno re carlone
pianzendo etocando elzentil pamiselo
O siol mio quando de prisone
Tu me trazesti solo eisnelo
Quel siero ricardo esansone
Ancor senteno elpozente cortelo
Sualiter damolion el bon danere
Daiochi premeno ilagreme azere

Turpin derana faziea gran pianto
Anzilia debordela fimilmente
Salamon debertagna ben par afranto
Suido de borgogna cher pofente
Anzoliero deuascogna in tanto
Astolfo dingbilterra sir ualente
Fran dolore mostraua ganelone
Auin auolio belinzier eotone

Or qui poria tanto ricontare
Del primo che fa la bri gata bela
Ormai ogni altra cofa uoio lassare
E uoio dir de quela topinela
Che uerfo aorlando saue aultare
Planzendo in tal modo lifauela
O signor mio questa sconsolata
- der misericordia uesia recomandata

Jo me recomando atua gran posanza

E auni rinaldo francho chere

E in uni marchese gran speranza

E in uni oudone ein uostro podere

Dela uendeta senza far tardanza

Altro de altobelo non se po udire

Slo sente chel mi signor sia uendicato

Lo mio afano sara reposato

Epoi se uolto al santo imparadore
De tuta ppianita sei tenor eguida
Del gran cordoio intendendo el volore
Cinta labrigata leua grande strida
Ebel sel tonasse ppo saluatore
Laire par che se conquida
Tanto era gran pianto vesteso
Se vio tonase non seria inteso

Ebi volesse contar tante cose
Besognaria lecopie meter aversi
Perli gran pianti lairestenebrose
Laire tempesta epar che rivesi
La fau odele zente volorose
E viro vallre cose somerse
La so lesazende tnte quante
E si diro ve quel negromante

Che sendo in agrismonte uol sapere
Quel che de carlo inperadzo romano
E de suo magni esranchi chere
Tolso tosto loquaderno in mano
Eechiese satanas suli sentieri
Poi apareiato elso sir soprano
Che uol malazire aquela banda
Mandala adir quel chel comanda

Incontenente uene macabelo

Sonse auanti lui molto presto

Assaina piu presto che nolando oselo

Che comande disea almaistro

Malazire sa che de penelo

Qui alpresente me sia manisesto

Onel che de carlo ede sua bergata

E de tuta laltra zente batizata

Macabelo disse caro maistro mio
perben te servir son pezo tratato
Ma breve mente chiariro so
Re carlo mano sie asediato
Lo asedio de macmeto dio
piu de cento milia o numerato
Dezente paga crudel cani
Intorno stano laroca demasticani

Con

on gra

Elole

Dela

Stan

dentro e carlo ezascun so barone Etuti quanti elsonome scherando Anchora armata del duchaa amone Che nel salso mare e zitato cargando Malazire intnde tale sermone Domando seli era oriand erinaldo Elui respore presto atal erempo Masizeuene epocho tempo

O macapelo malazire dizia

Der mio amor teconuien afanare

Emacabelo alora respondia

In quela parte io siuoio andare

Quanto tu puo adoperbr mbistria

Tiela nia presto tu arat intrare

Siche me porti edel portat sia acorto

Amasticani dentro al magno porto

Dise macabelo io son aparechzato
Se meti in ponto io me uoio andare
Dise malazire almodo usato
Tu medebi su lespale leuare
Dise macabelo sa che si aussato
Leterno creatore non recordare
Che de presente non aueria podere
Walazire dise non auer pensiere

mano

anda

opido

ifefto

ergata

mio

tratato

effican

arone

erando

a amone

cargando

rinaldo

fanare

billiria

agcorto

porto

one

10

Poi lopia inspala amantenente
Malazire per le crine lo piana
Lui se liena in aiere prestamente
Come falcone nelaiere nolana
Econ gran surore neramente
Malazire ale crene ben satacana
Quel demonio porta quel barone
Per laiere nola che par un falcone

Da grismonte eldemonio e partito

Analazire adoso per laiere uolando

Ben sapea aponto quelo sito

Doue lui sedie andar riposando

Or tornamo alcolegio ardito

Amasticani alzentil conte orlando

Lon gran lamento quel zorno pasaua

Pos che zenato adormir andaua

Eon gran dolor lannote posando
Esospirando sascun barone
Dela pro mesa se usen recordando
Stando nelo leto sascun campione
Lusi la note sascun pasando
Orlando conte erinaldo damone
Quel cha promeso aquel uso adorno
Dassando la note sin alchiaro sorno

Tuta lanote a pianto elfo fignore
Apena dreta fe tiene anzilela
Da pur dizea xpo faluatore
Cloltafe aibaroni laropinela
Dizendo doue altobelo elfp ualore
Tuti ibaroni elo imperadore ardito
Comenzo un gran pianto infinito

Zurpino el corpo si benedia
Atorno seuolto con gran martire
Etal parole alo imperador dizia
De questo luto potia uenire
Pol che fortuna uol che cusi sia
Lo corpo senito seuol sopelire
Elassamo latristeza tanto scura
Ad altobelo sedia sepultura

Eincontinente aseguitione

So meso eldito de turpino
Incontenente el magno re carlone
Ebe dequel corpo misero etopino
Indalsemato so per cotal sermone
Epoi in un molimento tuto marmorio
Carlo lose tor senza sosto
Elcorpo daltobelo liso posto

Poi coperse lauelo con un grausaso
Anzilela pianze e crida con grá frazelo
Loso signor che de utra caso
Strenze lebraza epianzea con elo
O gnun intendendo uenta laso
Parea atuti ibaroni siero cortelo
Econ lo cor azeso uano pasando
Anzilela se uolto alconte orlando

Auui franco falcon del mondo
Sermo sternardo de ripianitade
Elmio signore emetu alfondo
Auui me recomando euegnane pietade
Clardando elconte uene uacabondo
Che aueder anzilela uene scuritadel
Cimelme nte alei senolzea
Clolendo dir apena parlar podea

Ma pur disse che sei benedeta
per nostro amor prenderai consorto
Ebio prometo ala zouene eleta
Quel edio parlo tielo sermo escorto
Ebe nui si faremo si alta uendeta
Ebe mai non se seze domo morto
Carlo mano conta sua mano la pia
Edisse ora te consorta cara sia

Tuti fignozi laueno confortando

Da fopza tuti par chel conte gano
parche feuoia andar vesperando
piu che nisun eltraditoz ullano
Dentro nelcoz senezia vanzando
Lusi pianzendo seuoise acarlo mano
Mostrando palese auer gran tozmeto
Edentro alcoze era tuto contento

Conlgran piatade par chognun semoua

Turpin verana elposente vanere

Conta lautoz ozmai non zoua

Se vio uolese chel nostro arnere

Posibel fose vauer consa noua

Alipagani sazemo tal pzere

Oz non se pianza piu salamon vize

Cambio ve pianto seuol contra nemize

Color che posano prender adarmare

Tegnase modo che lo re durastante

Con tanto dileto non sedeba posare

Frateli uni sete dela zesta instrante

Desior demonte auesti adeschiatare

Che auc nel mondo lui sorze tante

Aquisto candi alamagna sansogna

Emai nel mondo non auc uergogna

Elptimo Rexpiano chefose almondo
Loqual fiol fo de constantino
Caualcando fin chel uense tondo
Sempre abasando la leze dapolino
Con sua mano assai nemese alfondo
Alzando la christianita also domino
Uni seti deses de sua fameia
Le sue posanze so meraucia

Abiate amente quel zoneneto
Siche de uni farecordi bona fama
Lontra laspiatata se de macometo
Danni rezena ancor pena grama
Lombaretí ancor con bono eseto
De zenteleza sei slore erama
Lenite ancor si fato modo
Siche de pagani se arbase el nodo

Aldando respose elsio de beatrize
Oltra brigata alnome ve vio
Per quel re ve gloria felize
Ognun se armi che ve tanto rio
Ancoi seuendeca coutra nemize
Altobelo dolez siol mio
Piui non teuedero uela batasa
Con tua magna sorza ede gran uaia

Polincontenente queli auea learme
Soli portate li senza so zorno
Orlando dise non uoto armarme,
Se primamente lo non sono elcorno
Jo uoto mia fede observare
Mescio aboca senza sar sozorno
Adun balcon sul palazo dela rocha
Sonando forte tal parole tocha.

De das o

(beti

Rina

Kinald

Dil

Etut

Uen

400

Tul

peri

Sefa

Deffer

Tutie

Lelan

Lopri

Secon

spoisen

Intal

De fa

Lam

Long

Laro

Che

Ben lo refranze grosso esotile
Durastante lo intende eprese ardirre
Ee conte orlando za non mepar usle
El re dessida de sora nol nenire
El modo tiene alato signorile
Or quanto me con lui regna ardire
Con chiarione dizea fratel iocondo
Orlando ela sior decher delmondo

Oldiche in lui règna zentileza
Anzi che lesse sona lo lion fante
De ogni suo afar zesa zerteza
Ozze ocsenda lo vio trinigante
Elmon uol usir soza ve la sozteza
Ore brutano traditoz troiante
Con tua mano altobello ucidesti
Sopra de uni se uendicarano questi

Delafamo el oír de durastante
E tornamo alconte orlando
Che tanto sona el so bon lionfante
Che chiaro nel campo elua intendando
Con tuto el campo beleze africante
Eldarme adarme ognun ua cridando
Signori armateue dizendo crida
Chel conte oelando amorir ze sin vida

Da carlo mano tolseno lizentia

Epoi disse signozi fate bona guarda

Acaualo monta senza far intentia

In sino foza che nesun nontarda

Ozlando paria con prouedentia

Ozi semostra uostra fozza gaiarda

Parlar non seuol con lazente falaze

Pati neserma m trena nipaze

38

14

in that

arme

arme

o elcoma

somo

la roche

tocha

efe, ardine

neparule

enire

rile

na ardire

iocondo

elmondo

fante

tante

011839

ante

ddiffi

ino quell

te

nfante

ntendand

africant

cridsno

crida e in vidi De qua de la 3ascun cozendo uano
Per tuto lo campo era gran remore
Didenato leschiere seretrano
Aqueli dela roca atal tinore
Che tuti quanti in ordene stano
Aparechian icaual coridore
In tuti sono quatro cheri
Rinaldo orlando dudone e uliuseri

'Rinaldo mio se mai fosti ualente

Ozi memostri tuta tua posanza

Etuta usa sa che abi amente

Uendicar altobello per tua lianza

Sa che se ueda siusberta taiente

Tu sei francheza de pisani clarganza

Per tuta pagania tua sozza membruta

Se sente ozi sa chela sia ueduta

Dgnun intendea quele fauele
Desfer ale man mile ani li pare
Tuti erano trate quele zente sele
Lelanze base lelmo asaltare
Tele schier dechiarion per tal noncle
Rinaldo intrana senza demozare
Loprimo che scontro lidono la morte
Secondo terzo equarto acotal sorte

Epoi seuolta alo soprano marchese
In tal guisa signori lisauela
De sa che ozi seueda palese
La tua posanza verso la zente sela
Edudon santo aparlar prese
Con la sua maza sorte limartela
Caro siolo insi sato modo
Che sama naquiste presio elodo

Ancora abate quintó escho
Setimo conduse aria sorte e lotano
Come turpino zesa manifesto
Piu siero e rinaldo che un brano
Alnono lalanza lobanro rubesto
CDando inpezi anedere mestano
Per dar apagani mazoz oserta
Con gran surore trase simberta

Piu speso lamena che mai baleno
Quando per caldo quando p tépesta
Affai piu presto so brando mena
Braze taiando altre menbre etesta
Quanto piu conpate tanto da piu peua
Ben resenbraua che de franca zesta
Ucte un barbasozo edli un colpo selo
Lelmo liparte lascusia elzeruclo

Spesso mena detaso edeponta
Fusiberta la so taiente spada
Onde mostrava sua sozza pronta
Baiardo cozendo sesa dar lastrada
Infortuna naque chi con lui sescontra
Mozir liconvien senza nula bada
Spesso rinaldo dreto etzanerso
Mostr vzidendo vequel popul perse

Ot lassamo star losopran prinze

Libe non loporia dir bomo vel mondo

Un altro asar connien che comenze

O rlando conte nelo stormo segondo

Ulinieri borgognone si linze

Dise el mio nalor non metero nel sondo

Dudon ve la maza stana aparsato

Lon lasta basa nel stormo se cazato

Primo che scontra lomand a venita'
Secondo terzo quarto va lamozte!
Quinto sesto septimo lapsona gradita
Spezo lalanza chera tanto fozte
In mano sarcca lamaza fozbita
Seri uno con lamente acozta
Contanta fozza elbaston cader lasa
Lelmo ela scusia ela testa fracassa

Redopia elcolpo ede aun barbarono
Falfo troiante uenia cridando
Uerfo oudone un colpo comma rtoro
Sopra lelmo conlo forte brando
Dueon dife custui e tropo sonoro
Leua lamaza in alto menando
Un colpo lidasu lelmo tanto forte
Ebe come aialtri alui die lamorte

Mai per aiere si presto sparuieri
Non uoia p prender quaie o altro oselo
Quanto oudon signori era manieri
Semqre recordandose ve altobelo
Non credete chel marchese uliuseri
Zisir guardando sermo stese elo
Zidoperando sua forza nela traza
Con lasta basa fra pagani se caza

Lo primo che scontro locher perseto
Morto loabate canche lo secondo
Terzo quarto alfuo despeto
Lanema manda aloco prosondo
La lanza rota lo baron perseto
Trase chiareza lo baron secondo
Infra pagani uliuieri semete
Tuti suzia lezente maledete

Che de duesto modo durastante

Che dala bataia lazente fuze

Dente condente sono arotante

Ecome uno lion aquel ruze

Dizendo maledeto sia trinigante

Eper la gran ira tuto se destruze

Tuto quanto plo gran remore ainteso

Tuto era armato conturbato uso

Salto acaualo conla lanza in mano
Re chiarione apreso lo re vesoris
E re bianco quel valente pagano
Che tiene insi contanta lizadria
Tuti se strense alo stormo utlano
Un gran turco che chiamar sesazea
De tuti lo turco era auantezato
Era fraco pre nome chiamato

Era costui vel parlar vesonesto
Ben che ala fin licosto molto caro
Lazose nelo stormo rubesto
Sortuna tuti quanti lo conguidaro
Come seleze nel antico testo
Non credea trouar stormo neparo
Si che el conduse costui caualcando
Zonse apunto vouera elconte orlando

Con ura maza turchesca contra elo
Alto baron tu sei de uita scotto
Si come brutano feze a daltobello
Con la sua propria mano iaue, mozto
Cost faro de tio mischinelo
Poi che sei conduto amaluasio porto
Scudo non tiualera ne faldone
In man strense el turchesco bastone

Quant Chia Daua Alpon Como

gem

"Re beli

Unf

201

Und

Lbe:

**Kralaltr** 

Degu

Lbe a

Rem

Dich

Dqu

Turi

Lafo

Cheala

South

Uedi

Stat

Chip

alto

Intende orlando arecordare
De re vepersiasuo siolo belo
De la morte quel turco riprouare
Dentro val cor sente gran frazelo
El baston non prende ariugardare
Menaudo presto quel pagan selo
Sopra lelmo un colpo lía vato
Orlando tuto quanto e tenebrato

Solo perla moste cheliera riprozato
De altobello edel colpo rizeunto
Afai piu presto che non uo contato
Strense lobrando chea in man tenuto
In uerso vequel pagan adirato
Su leimo lo feri vum colpo bruto
Lon tanta forza eleber socondo
Sina ala sela loparti emese alfondo

Loscudo nolta priedo alespale
Infra pagani con gran superba
Li pagani che sono in quele cale
Questo e satanas che se rorba
Ognun condure ala profunda nale
Quel che merita alv person acerba
Lusi costui conta sua purindana
Tiente rignarda la sente pagana

Del canto de pagani rechiarione
Sortuna mena quel re pagano
Aquela parte voue elfiol vamone
La lanza bafa come fier uilano
Ado adofo quel fiero campione
Rinaldo facorze come bazon foprano
Laitro barone caualier vando
Lafpeta gaiardamente foto loscudo

210

ora

elo

obella

e,mosto

flo potte

bastone

onere

razelo

ardere

ian felo

210

brato

projeto

unto

contato

ng n (CILL)

200

bruto

ndo alfondo

cale

ba da pak

cerba

na ma Quanto lui po lo cher core

Chiarion zonse conlo colpo siero

Daua arinaldo come una 'tore

Alponto semose quel canaliero

Como turpin dela schiata lo compore

Simelmente basardo bon destriero

Q quanto chiarion rinaldo toca

Sermo sta basardo come murata roca

Re desoria signorise so scontrato
Un siero colpo diede albon marchese
Lo scudo adoso tuto lia pasato
Lo sorte usbergo da prova lodesese
Sato quel colpo quel re so pasato
Alta chiara ulivieri si stese
Un colpa lidono atraverso
Lbezoso elcapo ticade roverso

Fralaltri farazini elfiero bozgognone
De quel re pagano lafua zente
Che abatuto va ulinieri ful fabione
Remeselo acaualo pzestamente
Ozebi nedese con la man ilbon vudoe
O quanti quel vi neseze volenti
Tuti spanenta la zente africante
Laso ve lui ediro ve vurastante

Che ala batala uene con gran uampo Sottuna come aponto guidando Uede che fuse lazente vel campo State fermi ediffe io uedomando Chi ue caza confi crudo inzampo Zilto fignore le elconte orlando Satanas pare vel regno infernale Zili fuo colpi nefuna arma uale

Durastante alora se marauciana
Doera einche parte uien vomandande
Loloro incontinente alzaro lazia
Elbel camino aponto liua monstrando
Tel futuro mente scasotia
Ecome lazonse uenero contando
Telaltro canto nui si viremo
Restando un poco poi ritorneremo
Fin vel cantare

Eus in nomine tuo saluum me sac
Lome saluasti piedi braze eganbe
Alo lizadro zouene isac
Siolo so del patriarca abrame
Che non absando pegore ne uac
Per sacrificio alasto dio do de Bratia che non rezena unato dio lo
Che per tuo amor usida elmio siolo

Estendo abran reduto nel veserto
Clolendo sar sacrificio adelo
Elsiol nelo altar ebe oserto
Per usiderlo prese un cortelo
Edio non uolendo reccuer tal merto
Desielo in terra mando lansol gabrielo
Estese mostra almonte nela soresta
Or no tornar ala lizadra inchiesta

Broco elcavalo chebe adarinare

Quando ariva mena gran tempesta

Dilando quando ebe arimirare

Disse infra se o madre de gratia psena

Doue naque edoue sabe a inzenerare

Costui non naque fra zente serena

Secondo che me par eso dizerno

To credo naque nel prosodo deliserno

Durastante auia gran piazere
De riscontralo con sua posanza
Esarlo volente romanere
Tanta superba auia earoganza
Come louede bzoca el vestriere
Andolo aferir senza vimozanza
Come se leze nele antiche note
Lo mal pesante sulelmo ilpercuote

Dalcapo apledi tuto filotrona
Sentendo quel colpo tanto fierò
Strense durindana spada bona
Oquanto seuolto presto emaniero
Come peuero elbon turpin rasona
Dreto selicua sulbon vestrero
Alzana elbrando trinzitore
Con gran tempesta ira esurore

Sopra lelmo un gran colpo lidona
Inquel punto cocolbrado durindana
Lobel zimero che porta infona
Lozimier fracassa eleimo laguarda
Taia lorechielo etuto loresona
Re durastante persona gaiarda
Locolpo sente de gran posa
Tion lipiaque ma niente sa mosa

Fra lelzo elpomo strense malpesante
E con gran ira uerso laiere andare
Leua in quel punto ourastante
Ben locredea aquel punto desfare
Orlando conte sio demelon danglante
Aquel punto se ariguardare
Cietelo calar tanto crudo
Zosto se corperse soto loscudo

Con grantempesta quel colpo 30nse?

Mai no senti oriado colpo ve gra posa

Sopra loscudo locolpo li proponse

Li de vurastante con si gran percosa

Orlando sene sente sina alonze

Strense la spada per farne riscosa

De quel colpo che auia rizeuto

Fra lelzo el pomo elbaron a stranzuto

In fra se stesso parea che parlasse

Di che speranza poria auer carlone

Se piu zente aun trato mandase

Che non meposo desender dunbarone

Ricozdose daltobello isuperia motase

Driedo lespale loscodo seuoltone

Siolo mio caro seme sosti apresso

Seme uedese questo colpo engreso

Éado man durindana astreta

Con gră ualor ecogră podesta

Sa mai de arco non usi saeta

Tle ancor maie uenendo de balestra

Quanto oriaudo seria con freta

Con durindana sopra de latesta

Orlando lo siri intal modo

Ebe lui el caualo mando asodo

Esa questo non e de uita caso
Essendo dal conte si forte precoso
Ponse el caualo che non par laso
El caual se leua con lui aeoso
Riuoltose alui con gran fracaso
Eredendo del colpo essere rescoso
Ein man se reca el brando mal pesante
In questo ponto el sauso nigromate

Cuff

子に出かれの中部

Lufie

Ognu Loi Thor Che Unit Ben Qui Alti

Per aire uolando elsuo macabelo
Quanto lo posta destro e suaue
Che ben parea un uolante usclo
Enauegando cucha enaue
Quanto prestamente ariuo elo
Apena se direbe tre uolte aue
Tel bel paese uegniua ariuando
Or uolo tornar al bon conto orlando

Che ne la aire bela fazea reguardo
Lalto barone fenza fozorno
Clete lo fole edife ormai etardo
In mazinose de sonar elcorno
Edurastante ben che sia gasardo
Mazo uete quel scorno
Chel conte orlando con so opera
Lui el caualo zito soto sopra

Sona el corno el conte oriando
Auno auno chiama li fo baroni
Edurastante losono a scoltando
Lordene cognobe de franchi canpioni
Intese lo corno rinaldosonando
Sstando un pocho uliueri e dudone
Trouandose in seme isranchi rpiani
Torno uerso la roca de masticani

Eti pagani fano simelmente

Pernon parer spaurosi fano ricolta

Picoli egrandi ognun comunalmente

Piu che uolentieri ognun vizea uolta

Lhe molti in quel di estati volente

Lhe piu ve mile esetanta lauita tolta

Si che tal sonar lie inpiazeri

Aipauioni toznayano polentieri

ITT8

6

colo

302

10

orland

Cust sclaso lamesta va ogni parte
Ipagani apauion sono simontati
Come scleze nelantiche carte
Zila roca nostri baroni apzesiati
Malazire adoperando lesue arte
Thon pur che ventro libaroni entrati
Pzopzio malazire su quel ponto
Zila pozta vela roca siso zonto

Eusi apledi senza caualo
Siconic vemacabelo edes fo smontato
Esendo ariuato aquel zentile stalo
Incontinente si aue parlato
Si come alui la lengua non sa falo
Iucontinente lui aue salutato
Zentilmente si prese aparlare
Magna brigata ben posate stare

Ognuno louedea uolentieri
Lo imperadoz ancoza tuti quanti
Non befogna mentoar li cberi
Chel nome lozo vize qui vauanti
Uardando intozno malazire aguerieri
Benche siando ibaroni aitanti
Quasi vubitaua vizeua elo
Elti baroni che e valtobelo

Respose rinaldo forte sospirando
Dolze fratelo altobelo e morto
In alta uoze malazire cridando
Dicendo oime perche tanto torto
Signor mio se zito confortando
Che tal barone sia veurta scorto
Bona uendeta seuol far per non pere
Lamorte sua a pagani cara uendere

Chi tuto elmondo auese zercato

Tion troueria sii bela baronia

Tuto loniuerso per uni a tremato
Uoio che Doman suoza se sia
De tal onta sia uendegato
Che sempre mai nel mondo sia
Dequesto Debiateme contentarme
Dise re carlo non abiamo arme

Disse malazire che so velarme uostre Respose carlo quando sosemo presi Quando abordela atal mostre Tolto zeso learme elarnesi Emai sora non siamo ziti alostrare Intendendo questo elduca malazisi Edoue son queste arme lumante Respose carlo nel mar salante

Or non curate o franchicaualicri
Spiero che tosto larme aueremo
Edito questo lasate ami elpensieri
Delarme uostre che son degran stimo
Breuemente io lesaro uentre
Ede 30 non abiate nesun temo
Che tanto io me adoperarone
Che larme chiandi auer uesarone

Cust sinien ognun confortando
Inprima costor zenochione
Poi malazire vatauola senienlenando
In poco vora senza vemorasone
Zicarlo mano nenia parlanpo
Poi una stanzia solo vomandone
Carlo lifeze una zambra asignare
Euno bon leto lifeze ordenare

Malazire ando epiese so quaderno
Lomenzo alezer piesto erato
Rechiese satanas delinserno
Incontinente limando zeriato
Dauanti alui dizia maistro eterno
Che mecomanda sempie son adato
disse malazire se udi contentarme
Sa che me digi doue son learme

1

Diffe zeriato molto uoluntleri

· Poi dalui feze despartimeto

D quanto andaua presto elezieri

Lome perlariere ua felize uento

Ando alarmata de quel pagan fieri

Esotiose con gran penseri dentro

Uolendo delarme eluer sapere

Dezo zeriato sepose inpensiere

Tanto fo deseno eudenino conto
Douera learme ele spade a spiato
Ogni cosa lui sapea apunto
Poi malazire fo risornato
De negromante si fo apruto
De le nobel arme ebe domandato
Prometo dequesto far contento
Zeriato respose debon talento

Doue sono learme apunto teso dire Quelli pagani si lesano uardare Malazire intende tal proferire Dizea conpagno non te delongare Doue, e orlando prendea azire E in tal modo comenzo aparlare Stati amoniti cheri adozni To uoio zire quando saro ritorno

Or fate che uni siate aparechiati
Fratcli mei nel far del zorno
Ordenato serano imie tratati
Jo me parto etosto faro ritorno
Contra pagani meto rie arguti
Alora separte el negromante adorno
Con li spiriti peraiere camina
Tanto che lui zonse ala marina

Polche lui fo alporto zonto
In man auca un boso lo picoleto
Come turpino scriue asuo ponto
Ala naue sene andaua deneto
Belardo parla che non par defunto
Cliua apolino emacometo
Sioli mei sate bona uarda
Che ozl mai lanote e tarda

De la note pasatvera quatro ore

Ognun uoluntiera piega la testa

Pero chel sono aliochi aloz core

Belardo qui semanisesta

El bosoleto apria atal tenore

Disse fra si comenzamo con questa

Poi questa poluere neli ochi liseta

Onde el dozmir puri alor dileta

Samba curta non fu alento

Per farli meno eben adormentare

Per quela naue un fotil uento

In qua in la fazendola uoltare

Per far qui piu breue finimento

Pagani tuti connien cafare

Belardo alora fende foto couerta

Doue fon larme ebe laporta auerta

ber far

SIP

Uinti

Degu

Eacon3

Cond

Uia

Tiels

Luitro

Dud

Epoi De lo

Uni

Bamba curta le gambe velinperieri
Li fe portare faluo che laspada
Per lasre sene ua usa primeri
Nel palazo vela roca non fe abada
Questo ben uete ozlando dal quartieri
Come remase quelarme lizadra
Dapo costus uene capo rizuto
Delarme vel vanese e uestuto

Elterso poi costui e barba risa
Le arme porta de re salamone
Rubigante ancor aue agran frisa
Per lui so tolto quel falcone
Larme del re desiderio aderisa
E apresso delarme se cargone
Dapo costozo uene rusacano
Con larme de re filipo sourano

El sesto spirito fo farfarelo

Lostui larme del re inoue

El septimo so macabelo

Lon larme vegualtier emonlione

Lotano secbiama sorannelo

Le arme vegirardo varoncilione

El nome vecostui si so cagnazo

Lote se tremar la roca elpalazo

Eperoche era forte cargato
Delarme de fioli del duca debaniera
Detuti quatro costui si a recato
Tela sala semese atal maniera
Dicendo so sono forte atigato
Zamai non aut lapezor sera
El dezimo liuene calcabrino
Qual aduse learme de turpino

Kta

14

stare

12

nto

otterta

aperts

erieri

ada 1

quarte

dra

friga

Per far qui piu curta mesura
Larme fo recate tute quante
Esono va quele cosa scura
Enela roca sono vaunte
Walazire con la siera cargadura
Se per soznir meio suo sembiante
Ulintido vandi par che campasse
De quele spade seze tre sasse

Eaconsate lespade nela naue

Con quela velo inferno meso forato

Clia neua con uento soaue

Tela roca zonto so desato

Apena lomo direbe tre uolte ane

Eelnegromante ventro so ariuato

Equesto era ormai apresso zono

Quando malazire se li retorno

Lui trouo rinaldo elconte orlando
Dudone elmarchesi uliuseri
Lialtri rpiani leuati sono abando
Epoi el nostro re Carlo imperieri
De loro arme ognun aparesando
Aconzi sono li quatro destrieri
Malazire disse orme ascoltate
Uni auerete lespade assiste

Einsite uni quatro dela roca
Euenite apresso lamarina
El cielo polito ele stele sioca
Signozi infra lazente sarazina
Lespade stano in quela coca
Prima che se faza lamatina
Insite fora che uni lauerete
Con ese ala roca tornerete

Li tre fast aconzi vele spade
Aspetando la compagnia sina
Alor le quatro persone lezadre
Lore dala roca apreso la marina
Euano apreso le zente tadre
Rinaldo parla con parlar latina
Lostor venus nonpar che sia acorti
Se nui volemo molti serano morti

Apresso la naue costoro so zonto

Emalazire tre uolte saue cargato

Unitido brandi tuti aponto

Aucua nelo lito qui recato

Ai quatro bari la frontato

Apreso le naue eben trouato

Disse malazire le apreso zorno

Si che fazamo ala roca ritorno

Con queste uni andatene nia
Fra questo zonse un re gaiardo
Equesto era lo re desoria
Con diere milia soto elso sternardo
Chi sete uni elpagan dizea
Tul saperai dizea rinaldo
Perla morte de zonene altobelo
Baiardo ponse alora nerso elo

Uedendo quel pagan tanto pronto
Uerfo rinaldo la fo lanza bafa
Lorendo in sieme fano scontro
Edeferir za nesun non lassa
Perde el pagano así fato rescontro
Renaldo el cpipo tuto lipassa
Moito cade quel re pecoiona
Rinaldo trase la sua lanzabona

Segondo terzo con lalanza fanguinofa
Lo corpo pafar lui deneto
Unalazire con uita affai piatofa
Diffe aiuta o christo benedeto
Orlando elqual cognose ogni cosa
Con le cosse briadoro ben streto
Uledendo rinaldo chera imperio
Uncere orlando con bianco euermeso

Za mai per laiere non nola faeta

Quando dal forte arco se desparte

Priando na aquela zente maledeta

Quast elzorno pare in quela parte

Daltobelto fazea lauendeta

perche tuti do con lainto demarte

Done lozo nede leschiere piu grose

In quela parte orlando percose

Primo e fecondo fa nodar lafela
Terzo quarto zeta da un canto
Uliner fratelo daltabela
Signito orlando tanto
Wolti uzide de quela zente fela
Edapo lui quel bon oudone fanto
Ancor pianzea lamorte de altobello
Sopra farazini percofe elo

Auendo da se ogni piatade scasata !

Einpito vegricue crudeltade

A quatro colpi la so lanza aspesata

Quatra pagani usise inveritade

In man sareca sua maza ferata

De sarazini sa gran moztalitode

Li colpi suoi non tornava asali

Claideva li bomini eli cavali

Di qua era ormai ourastante
Armato el fratel chiarione
De sarazini sono lezente tante
Chiamando auoze lor vio macone
Orlando conte quel signor danglante
Chiamo rinaldo elsiol vamone
Cliujer dudon presto camina
Cierso le naue apresso la marina

Ela trono malazire ala marina
De oto spade carcose orlando
De sete ulinier atal potrina
Le altre prese pudone abando
El negromante su la gropa de basardo
Cia saltando per tal mobrina
Cierso laroca nano pemasticani
Seguiti sono dale zente pepagani

Queli destrieri par che meta ale
Cozendo come uento lor ne porta
Esendo sarazini apresso lozo spale
Nostri baronizonsono ala porta
Che nulo de loro non rezeuete male
Carlo etuti lialtri seconsorta
Adespeto de quele zente ladre
Nostri baroni aueno le suo spade

Apresso laroca ourastante echiarione
Emoti re piu chiari che cristalo
Ehiamando maledizendo macone
Anostra brigata bisogna auer caualo
El primo che ritorna so oudone
Contra pagani aquel traualo
E doue uete lamazor brigata
Corse lui con la maza ferata

Crida Per Sa Lam Dict Crid

Sopi

Con to

Kon Qui Ela Sin Qu

Eapin de diere rompe lozernelo
Enete un turco chera hen armato
Dudon santo core contra elo
Sopra deleimo tosto la tocato
Non linalse elmo ni capelo
Dananti si mozto lazitato
Tostamente prese quel destriero
Menato lane albon danere uziero

Dizendo monta suso caro padre

Et insiamo fora de questa terra

Che ben auemo forze lezadre

Crida forte astolfo dingbisterra

Morte sieno tute queste zente ladre

Se so auese un caual da far guera

Rinaldo zuro persanta croze

Tu lauerai cusin mio ueloze

Edito questo elbaron ese fore

Con fiusberta sanguinosa in mano
Signors non credo che mai etore
Gezese tanto ne lo lido troiano
Contra grezi con fiero ualore
Quando seze el sir de monte albano
Suro sar cosa atuo despeto
Che piazeza acarlo ealsuo conspeto

Fra questo usi fora ulinieri

per forza aue un bon canal menato

E questo tosto de albon gualtieri

Onde de zo so ben regratiato

Estols orida auoze lo inperieri

De soza ese che parea rabiato

In man pozta sua spada pomela

Sete ne uzise de la zente sela

Cridando uiua marte ela luna

Per mi astolfo ogni cosa seuenze

Sanguinosa faro la tua bruna

Lamia spada ucderase quinze

Diere pagani isseme seraduna

Cridando risan tu serai costinze

Sopra astolfo costoro percose

Sito lut elcaualo fra do sose

Perfozza tosto landano piando
Edurastante fazandolo menare
De la roca usi fora ozlando
Laterra soto se fazea tremare
Durindana in mano lui strenzando
Pagani tuti comenzo acridare
Ad alta uoze comenzo acbiamare
Eco colui che ze usa consumare

1300

SIETO

e ladre

ore

Ibano

Con tal furore zamai lamarina
Sonfia vesuperbia caspri uenti
Quando alinferno crida proserpina
Ela forte fano suo monimenti
Simel parse in quella matina
Tuti epagani aue gran spauenti
Quando fra loz percose elpaladino
Primo secondo eterzo se topino

Portando in man quela durindana
Acui taio armadura non uale
Ferendo fra lazente ria pagana
El conte era nato de sangne reale
Limembri lassa spanti perla piana
Elscudo sezito de despale
Ton scontrando pagano si fozte
Chal primo trato non lidia la moste

Sasando contra pogant gran hendeta
Les in poco dora ognuna searatato
Zonse doue stana astoiso deingelterra
Persossa acanalo lebe remontato
Re durastante con la fasa nera
Crido macone rio a biastemato
Di cognosco che nali men oum frolo
Poi chela tua sente suse da unsolo

Malazire nostro prouede aquel loco
Unfoco feze uegnir perlaire pura
Si che apagani non parze zoco
Comenzano fuzir per paura
Anostri rpiani non parse poco
In siti fono fora ala segura
Laconpagnia lezadra ebela
Tornamo acauali auota sela

Ebeno assal piu che non domanda

Canali lareal compagnia
In ela laroca ve masticani anda
Zivespeto ve tuta pagania
Chiarion respode vurastante vomáda
Epiani sono ve tropo gaiardia
Chiarion visse fratelo ormai
Lozo possa evertu vederai

Signori contante alegreze efatige
Ela mozte vel bon zoueneto
Se foseno posti tuti fra loz trige
Perlo asano epezlo molto sospeto
Tanto ueo vito vele cose antige
Ogni faso ame par un leto
Onde un poco uoto reposarme
Per meio sconder etuto recordarme
Sin del cantare

No padre uero sumo zelesto

Ancora lizieli ele stele doro

Sete planeti ognun manisesto

La luna el sole zeta gran splendoro

Como uediamo nel mondo teresto

Cliueno soto linsluentia loro

Questo a ordenato el re de gloria

Or uo tornar signori ala mia istoria

f iiis

Criftiani ano cauali carmadura

Adespeto de la zente africante

Emalazire alfato pone cura

Zioche bisogna alui claferante

Costozo speso esen fora de la mura

Gazendo dano conte a durestante

Closo che sapiati signori atal asano

Che in barbaria loz stete piu dun'ano

Quando bona speranza equado ría
Esauori amari aspri ecrudeli
Tamo expiani per mare si uensa
Uerso masticani con le Igionsante uele
Oz in eseto sono zonti sin barbaría
Con un uento dolze piu che mele
Aconzi ixpiani per piaz porto
De questo burastante seso acozto

Re ourastante seso aueduto

Lomo lostormo de résans apare

Sicome homo deguera saputo

Ben zento milia alporto del ma re

Ebe mandato lo pagan proueduto

perche résans non possa desmontare

Carlo esbarons lostuolo si uedia

Ot che sesta ne sa labaronsa

Tute le uele ormai secala

Pero che sono ala terra uezina
Ben cheaporto non me sono scala

Perche lor loueta lazente paina
Carlo staua aueder su lasala
Auoze chiama lasalue rezina
Malazire visse alora non dotare
Che tuti quanti lisaro desmontare

Respose carlo inte solo spiero
Omalazire tanto mio adorno
De confortar nostro inperiero
In cotal guisa stete quel zorno
E sol sepose adir louero
Telo ozidente asato suo ritorno
Malazire alora punto non seasisse
Ulerso carlo esaltri cusi visse

Uni fareti voman për tempo armati Quando uni nederete fopraliti Alpozto vemasticani acreofati Con farazini asi fati partiti Vando aloz colpi smesurati Sate che siate alcampo tuti in siti To bo speranza in ppo benedeto Che piaremo pozto aloz despeto

Cust ebeno lasera manzato

Tuti in sieme de quel che ausa

Con bona guarda carlo sa posato

La samo star la nostra baronia

Udalazire negromante dalun lato

Ebe richiesto lasua compagnia

E prestamente se seze postare

Zilo stuolo de ripiani che sta sulmare

1/fam

Elco

Dife

Elband

Dia

Defart

Toli

In fi

Zafo

Lon remi in aqua egalie in ala
Le naue groffe apareiate stano
Elmar quieto esoaue onde non fala
Tre galie se uegono acostando
Gerate insieme non bisogna scalá
Su una dusnamo seua posando
Su laltra elfratel reinieri
Su la tersa stano si tre cberi

Alardo guizardo elbou rizardeto
Infra loro non fano che se fare
Sentendo la forza vel populmaledeto
Eper forza non poseno smontare
Dizea el duca namo atale eseto
Baroni debiateme consciare
Qui sono parole elagreme tante
Su questo zoase il sauto negromante

Ponamo che sia con suo nemiri Tion par che aue parlato con desse Tuti li baroni alzano liussi Dalazire ala fauela cognosio Regratiana dio esan dioniri Beato equelo che prima labrazoe Zanscun disoi poi adimandoe

- Namo de suo fioli domando elo
  Raniero duliuer atal tinore
  Diserziardo ebe de ustro fratelo
  Rinaldo elquale abiamo per signore
  Walazire tosio respondea quelo
  Tuti sono salui continperadore
  Saluo ebel nostro altobelo ebe morto
  Namo e tuti auen grandesconsorto
- Lsiamo el domandar de nouele Elconte malazire abrazaro Fra lore fano diuerse fauele Ciltimamente se consiaro Per liberar nostre brigate belle Lo inperadore de rpiani tanto caro Dise malazire o madate bando Che ogni rpian se uada apariando

mare

in fala

ir.

- El bando se manifesta aogniomo

  per dare conforto anostricheri
  Eldito elfato siefatocomo
  Atduca namo piaque tal misteri
  Un trunbeta che era chiamato pomo
  Seze uegnir alui uolentieri
  Ulenuto alui el duca se contenta
  Dicendo fiol mio or te argomenta
- De far un sono or te ua argumentando
  Tosto intese 30 che douea fare
  Su una naue ua montando
  In su la popa econmenzo asonare
  Si volzemente zascun maranesando
  Dicendo che uora costui cridare
  Sascun dardilo si fasida
  Sato elsonar eltrombeta crida
- Signori ognun sia aparecbiato
  Su nelalba udite 30 latino
  Uerso lo porto demasticani armato
  per uenzer elpopul sarazino
  Elo imperador sara dalatro lato
  Rinaldo orlando eogni paladino
  Amorte destrution de nemici
  Sapiate che con nui e malazici

- Queli dapreso che lo bando udia
  Luno alaltro loseze asapere
  Q dio che sesta fa la baronia;
  Ela nitoria sili pare auere
  Eridando mora la pagania
  Zascun lanote pensa godere
  Dapoi che ze malazire nostro
  per sorza pieremo elporto tosto
- El bando aognun se manisestata

  per dar consorto anostri caualieri

  perche era note zascun se posaua

  per sar lamatina suo doueri

  Q quante bele arme se aparechiaua

  Emolti adileto ebeno agodere

  Ebene la note emanzano assai

  Tal che aso uita non manzo piu mai
- Sapiate che non dorme durastante
  Thel campo alporto sa lauarda
  Aloste se uedeno loce tante
  Thel mar stano la zente galarda
  Eli pagani crida lor zoiante
  Ormai uedere chi meio seriguarda
  per mar eper terra se crida atorno
  Ela bela aurora sul far del zorno
- Leuo per tempo el fíol de melone
  Lo quale partori la bela berta
  O orlando conte se mese al balcone
  per dare ali pagani crudel oferta
  Elcorno del lion fante ben sonone
  per far suo uirtu chiara e aperta
  Sono elbaron alto esoaue
  Tel campo se olde ácoza quel delanane
- Plcendo ixpiani quel e fon dorlando Pagani veloste lebeno asospeto Re durastante aldendo tornando Acbiarion dise per macometo Ecusi stando un pagan cridando Cari signori metetine in eseto De far armar la zente pagana Che za sapresa la zente christiana

Or chi aldisse elsonar de corni
Lbe fazea lazente renegata
Larlo eoriando eli baroni adorni
Se sono armati tuti in brigata
Monto acaualo non seze sozorni
Osignor dio che bela metinata
Sarazini fanolatera tremare
Nostri ppiani leucle in mare

In'questo carlo insi de laroca
Lasopra uesta asiori doro
Tlel capo azoro par che sioca
Orlando elbel quartier de splendoro
Balardo laspiuma liese per laboca
Rinaldo susosi fazea demoro
Danere de la marca elso scaione
Uliuer marchese elso grisone

Dè queste insegne chi me dimandase
Walazire leseze per incatameto
Azo che pagani delor spauetase
Wetandoli alcor mazor spauento
Aloste derpsani alora se trase
Uerso elporto eaueno bon uento
Ton crete mai tante nobel zente
Andase atroia elcatar non mente

La sopra uesta zitaua spledoro
Lielmi luzenti arme con zimieri
Odio che cosa aueder costoro
Lenaue sapresa ele bandieri
Bianche euermeie azure edoro
Lespade in mano calate leuisieri
Cliua po li piani sicrida
Pagani de macon elor guida

Elporto ando lo re chiarione

Con zento milia de farazinia

Insieme suo fratelo manbrione

Monto acaualo incompagnia

Elprimo che nelporto dentro entrone

Fo laltra brigata bela ezolia

Con una de rinaldo ifrateli

Ealtre naue erano con quesi

Delor baroni piu ve mileesel cento
Liquali sono usi in batasa
De saracini non ano spauento
Esono tuti bene coperti amasa
Unai non seuide sistero comenzameto
Quando insieme sono alauersasa
Su laprova dela nave quel gasardo
Sisardeto esi avea in man un dardo

Facendo alcielo questa oratione
Umele dise onipotente dio
Sia coltuo nome elbrazo dreto alzone
Dicendo come rinaldo fratel mio
Da laltro canto eluete chiarione
Incontro quel baron zolio
Elforte dardo zito rizardeto
Uerso chiarion edieli nelpeto

Mostr

0:4

Quar

Lact

Chel for

Ben

Loca

Ulti

Dud

Durafta

Rem

Dude

Lam

Poco

Caro

lo fon:

Pen

Che se non sose la bona armadura

Ben laueria veuita posato

Re chiarion alquanto ebe paura

Sentendo elcolpo si duro espiatato

Turando quel pagan sua sede pura

Che mattal colpo non aue asasato

Apreso li piedi scuide quel dardo

Elqual zito rizardeto gaiardo

Tropo seria signori longo eldire
De quel che sa ripiani esaracini
Da ogni parte seuano aferire
Dandosi colpi spiatati emeschini
Per sino alcielo saldina isospri
Resonana elmar luntano enizini
Carlo esora dela roca con loro
Orlando rinaldo ondon atal lanoro

Contra veloro si vien vurastante

Con molti re in sua compagnia

Auante laleze de macon etrivigante

Carlo voltose ala sua baronia

Chiamo orlando chera davante

Caro nepote edolze vita mia

Jnelo tuo seno e vertu ozi so spero

Daver vitoria disse lo imperiero

Dra sapete che sapressa il saracini
De tuti nui sarat el capitano
Darlaua carlo mano atal latini
Epoi li pose elbaston in mano
Preso che son zonti queli paini
Alora semose quel baron sourano
Zo so orlando echiamo dudone
Dicendo alui siol ecompagnone

Ostroli durstante qui de neto
Oz ua fiolo con lui azostrare
Quando piaque alsanto benedeto
Dalozo separti senza restare
Inla mosa also caual perfeto
Cimelemente non me abandonare
Re purastante ilconobe alcampo nero
La croze dozo che pozza elchero

Chel foztissimo dudon puero fose
Ben lo cognobe durastante elo
Abasando loro lanze grosse
Tocando lozo cauali como fauelo
Ultimamente insieme sepercose
Dese do colpi zascun piu selo
Dudon ando per terra conlo caualo
Ben che dadudon non uenisse elsalo

itate

ato

danti

Rendite ame albon oudon visse
Dudon pieno demelenconia
Lamaza inpugno calui se afisse
Poco dotando lasarazinia
Orlando conte con gran doia disse
Ulerso rinaldo con parola agreza
Caro fratelo per uni setiene dolzeza

Jo son zerto ben che non ueristi
Perche a tua uita non uolisti mai
Onde molti ne zase morti egristi
Desta bataia ozmai che uozai
Fasi che sama e onore aquisti
Rinaldo respose eto udito assi
Da pur prima mandasti oudone
Ziloza semose Rinaldo damone

Suardando alcielo aloza diffe elo
Ogratiofa madre benedeta
Salutata fusti dalangelo gabrielo
Esendo ne la tua camera soleta
Recozdone del nostro altobello
Lo qual feze morte si despeta
Per sar nendetadel zonene ardito
Onde metero me agran partito

Eabaiardo disse o mio destriero
Cledi come taspeta durastante
Rinaldo abasa lalanza adir louero
Cridando mora lazente africante
Ma ourastante chera tanto altiero
Contra elprincipo mase lauserante
Dizendo nazdeme macon da lui
Tiulo doto tanto con costui

Costui non crede ne amacon ni adio
Ot se fono insteme rescontrati
Do culpi sult scudi se ferio
Wai non se uete cust smesurati
Le loto lanze zascun rompio
Ancora sul pasar se sono urtati
Li do cauali seferi colpeto
Ando per terra elpagan maledeto

Da niente per dio erestase in arzone E del caualo dreto lui insia Cridando ebe farai dio macone Ai fortuna spietata falsa e ría Rinaldo zonse douera dudone Chel suo caualo perio fren tenia Da molti pagani era circundato Aloz despeto dudon si so montato

A loza semose uliuieri el danere
Sualtieri egirardo daronzilione
Con que pagani erano alo paere
Ben se cognobe chera pro campione
Qui non bisogna far longe contese
Perche sen tropo queli de macone
Ozlando si mando aso frontiera
Li quatro fioli denamo debauiera

Carlo eorlando lívide aral riscose
Screndo fra quel populo pagano
Elconte orlando alora sisemose
Cridando viva po e carlo mano
Sascun delor mostrar le sue pose
Era le schiere de pagani grose amano
Serendo lor dapreso eda lontano
Rinaldo edudon dalor via pasano

Epoi mando astolfo paladino

Lon anzilela elguascon anzolieri

Aquesta parte nescriue turpino

Luti mandone li dodere guerieri

Re salamone asi fato latino

Re filipo ede paula re desideri

Ora la bataia dura comenzado

Douera carlo senando orlando

Signor mio io noio far mosa
Sopra sarazini adir lonero
Pando aloro de morte percosa
Ora me intendi nostro imperiero
Uni romagnerete qui ala rescossa
Peroche durastante e forte estero
Si dela zente est dela persona
Pspeterete qui santa corona

Alora orlando fe mofe foleto
Spicgando el quartier la bela infegna
Dofe briadoro caualo perfeto
Ebela perfona cbera vonor vegna
Nel mezo vela zente ve macometo
Seri elconte eforte se desdegna
Pensando vela morte ve altobelo
De queli pagani fa crudel maselo

Sua lanza rompe etrase durindana

Laiando teste braze sfendea

Deneto essendo la persona sana

Re carlo mano da lonzi lo wedea

Essua nepote che laspada spiana

Dentro dalcor forte negodea

Benedicendo el zorno che sua sorela

Si fato parto nel mondo faela

Ponamo che carlo si uosse fare
Elnon podea pero che so asalito
Ormolte lanze se uedea spezare
Tornamo aqueli che son preso illito
Oostri rpiani non pono desmontare
Malazire prese questo el partito
Con sua arte che sempre trauarca
Despiriti se laire tuta carca

El

DINHMUN

Eran

La Da Regardon Dan

からいるとは、一方のでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは、これのでは

Sono

Pareno armelini con si gran noce

Lbe tuta laire andaua rebonbando

Archi in mano e saete seroze

Clerso queli pagani nano zitando

Quanti sarazin questo noze

Ebiarion forte sadaua sconsortando

Lridando macometo ainta ainta

Tal bataia pagani se resuta

Abandonando elporto elor naue
Uerso el campo seuene suzendo
Tostri résiani sopra le zente praue
Eloro corpi ziuano vestendendo
Si tosto apena se diria aue
Lomo nel mso vir signori conprendo
Le naue de sarazini si sono prese
Rizardeto con so frateli seno desse

Mostri ppiani no aueano cauali
Sono entrati nel campo de pagani
Serendo lozo nel capo enele spali
Tolendo cauali eronzini soprani
El duca namo pur che de uali
Subito porto denizin rpiani
Con molti beli cauali desmontaro
de queli che de ppianita loz menaro

Era 3a roto signori loz trama
O ilando erinaldo uano perlo campo
Ulinieri el danese par che brama
Tiente curano qual popul auampo
Dudone anoze altobello chiama
Dolze compagno ualozoso estanco
Ozi faro de tua morte uendeta
Eldambe mano sua maza a streta

Elo ocidia bomini ecauali

Ad ogni colpo un pagan amorto

Samai so coipi lui non zeta in fali

Sa rinaldo era apresso elporto

El frateli chiari come cristali

Trouo elbarone onde aue conforto

Sonto rinaldo apresso so orlando

Con purindana pe sangue colando

illita

ntare

ITCA

indo

ortande

luta

ndo

Draue

ndo

refe

io desese

menaro menaro

lo campo

rama

ampo

anta

TANCO

Erano imontati za tuti christiani
Lenaue erano za prese de sarazini
Dandose fra loro colpi asai uilani
EDescolati insieme atal consini
Re durastante semorde lemani
Facendo molti rpiani topini
Con laspada chiamata pesante
Dando morte achi liua dauante

\*Piu nolte con rinaldo afrontose Écon lo conte orlando paladino Chiarion nele schiere zonse Almondo non auea simel saracino Tostri risani loldana tal percose Alor non nal chiamar macon nia polino Isarazini nano in barato Tiostri ebristiani pandoli sgaco mato

Sono mozti tuti queli ziganti
De durastante elpanion atera
Sarazini fuziano tuti quanti
Perche uedea perduta loz guera
Larlo insieme conli baroni aitanti
Poi che sono sconsiti atal maniera
Elduca namo cridana ala tera nia
Anderemo atunis de barbaria

Respose carlo o signoze uitozia
Qui sili so la soztuna in aiuto
Lo imperadoz, ne aue suma glozia
La terra uenze asi sato partito
Oz saremo de durastante memozia
Elqual suziua con sospiro eluto
Pianzendo czidana o baronia bela
Done ue lasso uni elanzilela

Se con mego anzilela auesse
De perdanza non cureria un botone
Thon credete ebe lui solo fuzisse
Lon lui chiarione emambzione
Ede sua zente che lo seguisse
Ben cento milia che adozaua macone
Erano piu suziti de pagani
Che non sono con carlo di nostri rosoni

Saplate che pagani son mal ariuati
Nostri ppiani sioz de caualieri
Namo li auea aparire soldati
per esser acosi sati mestieri
Clechi ezoueni auea tuti lasati
Sego menando tuti boni guerieri
Ben posono dir inueritade
Qua sie lasior de christianitade

Clia seneua ourastante volente
Apresso so uasali estateli
Carlo con ustoria eso zente
Atunio in barbaria staua eli
Sezese uegnir ladona ve presente
Zoe anzilela va liochi beli
Onoreuolmente in bona se ve vio
Sra oto zorni che ladonna parturio

Eueramente feze un zitelo
Eran meraucia parea auedere
Dicea la baronia questo e altobelo
Tulo de pianzer non se po tenere
Ebatizar seze el zitelo
Or mai elnome se de sapere
Alo batesmo dito so persiano
Temigo perselo dogni pagano

Ital forma carlo stete un mese
Durastante uia senera andato
Suzendo sorte verso so paese
Ulero eche per mare a nauegato
Perduto a suo trisoro e suo arnese
Alcasero de babilonia so smontato
Trouaron morto elgran soldano
Quel di psoprio che loro ariuano

Recbiarion fo fato foldano aquesta
Sopra e christiani penso el sarazino
Non pensando che lamorte la freta
Questo li arecordo quel indivino
Signor so te vico nela mia fecreta
Libe orlando conte zentil paladino
So che veparise uederai leporte
perverita sochel tedara morte

Repurastante oldendo tal vito
Dal negromante che sapea louero
Respose fratel mio per macometo
Thon pensamo piu in quel val quartiero
Stiamo qui apreso con dileto
Or tomamo alnostro inperiero
Re carlo mano come uesaueio
Seze uegnir auanti se re otonelo

Disea carlo uoio che sei squartato
Sol per amor de altobelo mio
El sarasin dauanti susenochiato
Werze signor per amor de dio
Lo imperador parea rabiato
Jo uoio pur che mora questo rio
Preso so elpagan per darli morte
Elzouene otonelo si pianzea forte

Uoltando elso niro lachtimoso
In quella parte elo nete orlando
Dicendo alni o canalier samoso
Zante gloria inte manifestando
Per nertu del to brazo poderoso
Umelmente ati mericomando
Secorime aquesto ponto rio
Batizar mesa alnostro dio

Carlo crida se auesti lobatesmo
Deti zerto faro pura uendeta'
Per altobelo sia pro emedesimo
Ulostra amicicia ami poca vileta
Watu sei vequel falso paganesmo
Ociderote vanese qui afreta
Orlando con rinaldo responsio
Ociderase signor per lamor de vio

Elqual mando suo fiol vius o De cielo in terra per Ibomo saluare pontamo che questo sia saracino Imperadore ue uoto arecordare Come rpo perdono alongino.

Simel vouemo nui perdonare

Azoche lesu ne perdoni ogni pecato Signormio abeli perdonato

·001

ber not

Lafar

Edelf

**Giam** 

perct

·pian

prefe

-prim

flamo d

Dbed

Ansile

Deno

30 re

Acui

Elot

pero

Wa nier

Tlecel

brefe

Oton

Antile

Elfot

Was

Lado

Emente

Baino

Peri

Bret

Dro

Etro

Iro

3nge

Elduca namo elaltra baronía
Acarlo tuti cridauano merzede
Wifericozdía alta fignozía
Custuí abatizar anostra sepe
Lo imperadoz che tante uoce udía
Aumilita torno come uero rede
Poi che auut piaze io li so perdono
Batizatolo ozi che lui sia bono

Turpino lide lo batesmo santo
Elnome li confermo otonelo
Carlo si lose aloza seder vacanto
Eumelmente visse siol belo
Poi che sei rpian farote tanto
De barbaria porterai elzerchielo
Jo uoio che tua sia la corona
Eanzilela sposerai per vona

Che verason el regno alei se siede
Siche per cara vonna tu la torai
Partiremo persiano suo erede
Ese mai sioli ve lei auerai
Dapoi chel tuo cuor fermo crede
Aiesu ppo elasato tu ai
Wacometo eso rei conses
Dapoi tua mozte faro signori tossi

Edito elfato si fe uenir quela
Tlamo duca conseio a dato
Orlando esalamon vien con ela
Zascun in sala lave a salveato
De negro vestita era anzilela
Eli capeli doro avea invelato
Perche aveva gran doia del marito
Eliera elso viso impalidito

Da filente meno ladorna beleza
Alci vata de propria natura
Ognomo la miraua per uageza
Benche laporta uesta tanto scura
Larlo pianze per gran tenereza
Dicendo fiola mia or te asegura
Posche consentito ha el signor dio
Ebe morto sia altobelo fiol mio

346

ccato

endia

ede

rdone

ono

10 -11

canto

rebielo

torai

rede

o crede

ritofii

mela

110

marito

Per uoler nostra fede exaltare
Lasamo star queli che son morti
Edeli non abiamo piu apensare
Sia mia bela ora teconsorti
Perche so te uolo maridare
Pianzendo anzilela atal sorti
Presente questa baronia sorte
Prima chio conduca uoso morte

Mamo disse dolze siola mia
Obedir seuol lo imperadore
Anzilela alora sorte pianzia
Denon li disse per dio alto signore
Jo resuto beredita mia
Acui uepiaze satelo retore
E io topinela romagiro co n mio sio
Per dio signor piata tal conseio

Ma niente ualse ala donna tal scusa
Tecesita so ebela piase marito
Presente quela baronia pomposa
O tonelo li mese lanelo in deto
Anzilela era tuta lagrimosa
Elso bel uiso tuto impalidito
Ma uedendo che pure atuti talenta
La donna bela romase per contenta

Emente carlo stete in barbaria
Saino conte que un so mesazo
Per mar in persia si lomanda pia
Are troiano chera ualente esazo
Or questo falso messo conzonzia
Etrouoto proprio in uiazo
Troiano re uenia con trenta mile
Inzenochiose piatoso eumele

Trolano feze restar la sua zente
Epose mente aquesto meso de gano
Elmesso inzenochiato renerente
La lettera limese nela mano
Laqual lui lesse amantenente
Elesse lo suo tenor pian piano
Or alderete la lettera desposta
Como gaino se falsa proposta

La lettera disea tal tenore
Ati troiano de persia incoronato
Denobel sangue eusito detore
Como sapemo nel mondo sei nato
Baino da pontieri con perseto core
Se ricomanda atuo real essato
Esazoue asauer uera nouela
Laqual nonue sera bona ebela

Perche siete decasa si apresiata
Piu medoio o mio mazor fradelo
Elanema mia de pieta sie afanata
Dela fortuna del uostro altobelo
Ule scriuo qui in poca parola fata
Liberati fossemo pela uirtu delo
Dela prison del forte durastante
Per sua uertu lequal mostro cotante

Epoi che lui campato ze auea
Tolfe la fia del re anzolieri
Eper sua cara sposa latenia
Dudon santo liuene primeri
Dapoi dudon ancora si uenia
Orlando conte nieno delimperieri
Wenandn sego el posente rinaldo
Quale adanzilela seze riguardo

Lazelosia fosi edespeta
Elfratelo tuo se comenzo aturbare
Osi ono ebe la bela zoueneta
Uedese con rinaldo fauelare
Jo ue zuro perla uerzene benedeta
Zuti do lo livide azusare
Se non suse astolso con un bastone
Altobelo, vicidia el fiolo damone

Dia como lacofa sia andata
Rinaldo undi lozise atradimento
La sua bela persona e soterata
Amasticani sta so molimento
Equesta lettera mia sezelata
Auo lamando con gran lamento
Pensando amie che rinaldo amozti
Piata me par asi pe uostritozti

Equi taque elfalfo traditore
El re troiano cade strangosiato
Tornato so alpalazo mazore
Da suo baroni in sala portato
Slor despina tosto corse suore
El caro marito ebe abrazato
Con pianto dizea che ai dolze sire
Troiano torno insi eprese adire

Dualozoso enobel corlo mano
D signoze gratioso epio
D conte ozlando gratioso romano
De rpiani sei somo egran vesio
D crudo signoz vemonte albano
Perche meai mozto el fratel mio
Per tuo amoze lui se se rpiano
De come auesti si feroze mano

De uzider lui che laso lo suo dio

per amoz che poztana atua persona

Diesu chzisto santo sumo pio

Laneme mia intuto se abandone

De seruir lucisero o gran desio

El corpo elanema uoze sona

De retrouarse alsiume decaronte

In lo inferno atal superbia emonte

230 cbe rinaldo abía piu conforto
2Dour uoio vela propria mano
De quela ucife elmio fratel acorto
Euignirote trouar almante albano
Balaffo zigante visse tu ai torto
Percbe rinaldo non fornai si uilano
Che auesse morto cluostro altobelo
Troian con superbia conse uerso elo

Dun colpo stespada lide sula testa
Onde galasso morto atorra china
Uedendo alora sistata tempesta
De que farete visse fior vespina
Thon te partir vala suma podesta
Thon te partir vala salue rezina
Arosano viede alus un colpo forte
Si che ladona que crudel morte

Un fiol el quale auía tre ani
Troiano re ucider lo uolea
Lifo baroni corfe con afani
Operse merse de mano eltolia
Ere troiano uete fo greue dani
Sopra galafo ela dona piansia
Ecomando que bomo maledeto
Che deli auanti fe adorafie macometo

Afior despina un bel molimento
Eagalaso unaltro desoto
Troiano re era suor dogni sentimento
Enel mal far auia elcor deuoto
Un meso mando senza restamento
Adurastante sene zia deboto
Notissicando alui cotal stato
Como troiano a christo renegato

allule

Equ

Eret

Dich

Che

per cer

Rese

Lon

to me

Inter

Epassar note nela chistianitade per esser con rinaldo alimani Durastante sapendo laueritade Onde lui seze adunar suo pagani Equesta so gran quantitade Wolti re ouchi ebaroni sopiani Fra questo tempo carlo etomato Re otonelo in barbaria a lasato

Persiano siolo ve altobelo
Algouerno lo viede adudone
Enelamarca si porto elsitelo
Fra questo tempo lasalsa lesione
Adunose insieme come fauelo
El re troiano si porto elbastone
De tuti quanti como capitano
In mar se mese a man a mano

Cilcimamente aualenza grande
Sono li pagani desmontatiatera
Are marfilio la noueta spande
Subito uene con la sua schiera
To che bisogna ustuarie eniuande
Edisse are achi farete guera
Udambison respose acarlo mano
Onde deserto sera ogni piano

Perche e intrato in tanta nanagloria
Dalun decanti diffe balugante
Lome credete uni aner nitoria
Poniamo che uni fiate zente tante
Pre quel macon che sta in gloria
De persate un poco durastante
Saputo anemo ben nostra nonesa
Dela bataia ancora de anzilesa

cometo

**HINCH** 

rento

gato

de

1211

uni

ato

100

Laqual neso va altobelo tolta

Epoi linene el compagno Dudone
De perche auete lamente si stolta

Afar guera con lore carlone

Sapiate beli signozi aquesta uolta

Tronerete rinaldo fiol vamone
Se niente manca elparlar uespiana

Uni tronereti ozlando con vurindana

Equel oudon quale vito fanto
Ecredo licolpi vela maza ferata
Sia palese almondo tuto quanto
Ben che nostra zente ordenata
Ere troiano edeuoler tamanto
O rche bisogna zascun aprovato
Che mai con loro non uenzemo trato

Per certo nui uolemo pur andare Respose vurastante atal latino Balugante alui fate come ue pare Con la mia zente uesaro uizino Jo ueregratio de cotal parlare Intendo ve trouar el paladino Ozlando conte vurastante rasona Epzouero con lui la mia persona Atal oito marsillo romane

Costoro sene uano a parsee

Zonti sono nele terrexpiane

ZDanon mostrando vesser nemizi

Pasando monti uale epiane

Lanto che apreso san vionire

Durastante re sensa insampo

Elgran trosano capitan vel campo

Re carlo mano laueua faputo
Denerfo spagna nene afai zente
Onde per questo siera ben fornito
Eredo chel sia marsilio possente
Ora talfato lui anea faputo
Ehera durastante re nalente
Elearlo mano niente limanea
Con si ania la baronia franca

Pagani in campo con richi pauloni In parize uene un farazino Dauanti carlo mano inzenochloni Salutolo vaparte vapolino Epoi li visse altri sermoni O carlo signoz nota mie latini Be vurastante ue aspe ta sul piano Incompagnia col ualente troiano

Edito questo lopagan so uoltato
Doue sta libaroni seuolta elo
Adalta noce li pagani a cridato
Ene fra uoi elsignor val castelo
De monte alban per nome ecbiamato
Zoe rinaldo astolso vise e quelo
Colui che sta apresso carlone
Quel e rinaldo siol vel vuca amone

Alozo el meso non parue lento
Doue rinaldo lui parlo acorto
Troianouene apela pel tradimento
perche uzidisti el so fratelo atorto
Eprouerane con suo ardimento
Che salsamente lai penita scorto
Troiano re pe persia a lacorona
pessidate in aper e in persona

Rinaldosespose atal tenore
Dizendo re troiano non e elucro
Ebio sazese mai cotal erore
E qui presente orlando dal quartiero
O carlo mano nostro imperadore
Jo non uzisi elzoueneto altiero
Anche morto su dal rebrutano
Elqual brutano uzire conmia mano

Aquesto so elgran re ourastante
Ancora apreso lo re chiarione
Ueteno quando so usire elsigante
Soe maradoso per cotal casone
Quando torneral atroian costante
Dil chel separte dala rasone
Altobelio amana come lui
Ede la sua moste volente nesus

Ma troiano non poría ne dir ne fare
Tesuna cosa per vio signore
Che con lui me sase corozare
Perche liporto tropo amore
Esopra del campo uero a prouare
Come za mai non sezi tale erore
Altronare uostro se lui uedomanda
Di che rinaldo alui saricomanda

Colentiera li respose il saracino

Ota che dise uni santa cotona

Carlo respose asi fato latino

Ottenena nelota non bona

Diadurastate chel siol de pipino

Tosto nero aneder sua persona

Con tuta quanta la mia baronia

Questo lizuro per santa maria

Equel meso aloza se vesparte

posa che carlo liseze la resposta

Fra si chiamado macon emarte

Usi ve parire e alcampo sacosta

Oz queli che sano veserir ben larte

Dz edo elmeso uano che non sosta

per saper la resposta ve risiani

Elmeso zonse aqueli re pagani

E adurastante disse o gratia signore

parme che carl tabia per nemico
Enon ui porta ne sede ne amore

Epar che de uni non cura un sico

Tosto louederat usir de sore

Tui o lui connien che sia mendico

poi elmeso seudito atroiano

Ealni dise bumcle epiano

Signoz basto serebe se uasalo

Cle fosse quel rinaldo vai castelo

Per uni la mia boca vestidalo

Climelmente me respose elo

Che cason lui non so ve tanto salo

Zoe vela mozte vel nostro altobelo

Edice che non pozesti ne vir ne farlo

Cosa che conti sazesti cozozarlo

Respose troiano io li daro auedere
Seno me manca ardire o posanza
Lome lui e traditor oltra el douare
Eso presente gaino de maganza
Quando che cruda moste sostenere
Se almio fratelo pieno delianza
Poi troiano con despeto procura
Esezte armar desua armadura

Teribile cosa e aueder la soprauesta

Che re troian sopra se portaua

El campo bianco linstoria manifesta

Cin idolo negro pepento listana

Oza uedete se lui amala inchiesta

Letere rose casoco someiana

Dizendo questo idolo adoro io

Per non credere ne amacon ne adio

Epoi monto sopra un destriero

Con quela sopra uesta amerancia

Aprese aparire ua quel baroni sicro

Sonando los uo corno de gran uais

E se endira carlo imperiero

Troian auoze chiamana batais

Che ben parca che menasse uanpo

Dicendo o traditor uieni alcampo

Astolfo ando inuerfo limperadore

Lon uoze lidisse o re carlo soprano
De pagani non auer temore
Quando sente lamia fozte mano
Jo son colui che uenzera lonore
De parla piano visse rinaldo soprano
Disse astolfo ozparla tu che ai paura
Re troiano te aspeta ala pianura

Respose rinaldo or fostu'elus
Emai non ueaucse cognosuts
Peroche soleto etuti po uus
Da mia persona seresti abatuti
Astolso adirose uerso ve lus
Lomenzo adire sermon molto bruti
Rinaldo mese mano a sua siusberta
Per dare astolso ria oserta

bolo

e farla

313

enga.

mart

123

renere

THE

11

efta

anifeft

esta

ne adio

ni ficto

17 [19]

npo

Senon che in mezo semese orlando
Tu sei pazolast olso lui visse
Onde rinaldo rimese suo brando
Carlo a stolso assai contra disse
Che se guardi depiu motizando
Se lui auese morte lipromise
Astolso li respose o santa corona
Per uni metero lauere ela persona

Senza lizentia lui separti uazo
Astolso duca se mese per camino
Larlo visse ua che lui e un pazo
Oza tornemo aquel baron sino
Armar se seze alisuo palazo
De la suo zente grande epicolinio
Ognun sa armar senza salo
E lui con trenta milia acaualo

De fora de la porta astolso eariuato
Doud sono alozati la sarazina zente
Ma prima uete quel troian asmato
Con quela insegna tanto percosente
Alora astolso non so demorato
Assoni disse in primanente
Dolze frateli cari seme amate
Ozi leuostre persone ben prouate

El re troiano fi staua dacanto
Apreso de pagani piu de sei mile
El duca inglese semese in tanto
Con elmi luzenti che daua fauile
Astolfo chiama lo spirito santo
Sopra de pagani fieri lozentile
Eauea consi bon caualieri
Infra sua zenteson boni arzieri

Per forza uzife elpopul pagano
Affolfo fe scontri, de lanza
Eran merauela fene fa trolano
Uedendo nel baron tanta posanza
Uescolati sono amano amano
Epiani crida uiua re de franza
Leuoze de combatenti seudia
E dela molta zente che moria

Laftera batala egran mescolatiua
Da ogni parte seferiua forte
Re carlo mano signor sentiua
Si come astolfo era for dele porte
Eli pagani forte combateua
Disse limperadore asue zente acorte
Per non perder siforte barone
Aldarme adarme corse sepersone

Armose quel maraueloso ortando
O do ché bela cosa cra auedere
Elbel quartier alui lustrando
Bianco euermeio era nel parere
Ilbon danese conlo scason mostrando
Dudon uliuiere uosse aparere
Poi tutti tipaladoni de argomento
Dando a pagani maluasto tormento

Sopra los cauali loro ano amontare

Recarlo mano in persona armose

O dio che cosa so areguardare

Quando re carlo conso baroni serose

Li stromenti se aldina molto sonare

Sarazini erano sozte egrose

Re outrastante armato tuto nene

Sopra un caual che par meta pene

Gidalaltra parte dananti li rpiani
Uene rinaldo quel de monte albano
Go cognosuto tosto da li pagani
Tosto semose el superbo rpiano
Gorte crido per ester ale mani
La forte lanza arecose in mano
Guadare da mi re troiano crida
Rinaldo alde come lo pessida

Ben lo cognobe ala soprauesta

Perche da lialtri liera sta deto

Dime disse elbaron de franca gesta

Debo serir elmio amico perseto

Unito basardo dala parte destra

Lorse aun pagan edeli sul peto

Morto 3itolo nela uerde berbeta

Pasando oltra troian non aspeta

Quasi fra lozo rompeno mile lanze
De sarazini edela rpianitade
Pasando perle spale eper lepanze
Si che auedere iera una pietade
E non uardando che nesun auanze
Dandose colpi de gran crudeltade
Re durastante abate ezeta aterra
Simel rinaldo sa moztal guera

Troiano re lauía segustato

Sempre rinaldo dauanti lisusia

E nela presa laue scontrato

Troiano li disse gran usanta

Ziuoze traditor laue chiamato

Rinaldo respose in uita mia

Sa mai almondo non sui traditore

Ben losa dio che de nui e signore

Matroian con furia li core adolo
Rinaldo con onoze se defende
Con sua fiusberia sebe rescoso
Con umilita parlo defende
Uedi fratelo aidar me poso
De tua persona che forrte, me ofende
Edeti non me sento meno forto
Ma purme increse dedarte lamorte

Mente costor nano colpizando

Aneder cra una pietade

In questo zonse el contejorlando

Clete fra loro tanta crudeltade

E atroiano nene remirando

Disse fignor done ia ma bontade

per mio amore adorani el quartiero

Dra at lasato ppo re del zielo

Troian notrose al baron prezioso

Evisse o capetanio del mondo

Suma zustitia corpo ualorso

Per tisemete la superbia nel sondo

De ualor esorza sei cupioso

Ora respondi el fauelar secondo

De non ue para sorte se io son rio

Poiche rinaldo a morto il statel mio

El non fouero o caro mio fratelo
Anzi lozife el falfo re brutano
E pot per uendegar altobello
Rinaldo uzife brutan confua mauo
Refpose troiano o alto zoselo
Tepote vel re carlo mano
Uni lo dite per leuar tanta batasa
Eser non po non siamo atal bersasa

Ora fe tanto quel 302no el paladino
Lbe quel 307no non pote 30strare
Assas fo morti del popul paino
E de rpiani ebe amancare
Aquesta parte non seriue turpino
Del suo servir volendo narare
Zo che seno sarasini expiani
Ben uenti di epiu sono ale mani

Siche molta zente ue fomorta
Undi troiano farmo con mal pensierò
Undi troiano farmo con mal pensierò
Un zorno che usi fora dela porta
The la bataia zateun piu siero
Ziuanti che se sonasse racolta
"Re durastante eorlado dal quartiero
promeseno de fare amano amano
Erinaldo ancor con re troiano

Zio che non morisse tanta zente

Licheri piu non seconsumase

Larlo ei suo baroni sono presente

Eturpino aue nezeso che notasse

Se nostri piani sono uenzente

Che sarazini tornar selase

Lic per segura nostri piani perde

Se recomenza la guere piu uerde

riter

in 110

atel mis

do

10

ia malla

grand

Sata la triegua si so per tre 301ni
A50 che ognuno se aparechiasse
Carlo e nostri baroni fano retorni
I sarazini alozo campo setrase
Tlezeso so che li campioni adozni
De lozo arme ben se ordenasse
Che de nula cosa abia manco
Quando sedeno armar sul campo

El terzo di fornisse latriegua
Elaltro die alcampo die andare
Sascun velor bala insegna spiega
Thon bisogna piu velongare
Convien che la prova pur siegua
Qual velor meio sapera fare
Lieva nel tempo lore vurastante
E se vegnir sue arme tute quante

Cleramente credo che nel mondo
Alosa non fose arme piu reale
Re ourastante pagano iocondo
Armato so de armutura tale
E mal pesante era de tal pondo
Che durindana era tegnuta equale
Sento quel brandoidala parte senestra
Il foste elmo se alazo in testa

Larica infégna che porta cipagano
Un macometo tuto couertato
De un pano rico esoprano
Driedo atuo smesurato
Ji qual zonzia fin alpiano
E per zentilezalui la portato
Piu de do braza lautor pone
Ji fiero pagano monto su larzone

In brazo un scudo doso delionfante
Limbrazadura era de fin oro
La grossa lanza inpugno ourastante
El fero lustro era de bel lauoro
Tlel penon scurpito era un triusgante
De pietre che zetaua gran splendoro
Esendo ourastante aparechiato
Et ecote troiano tuto armato

Re durastante comando asua zente
Ton sia nesuno che se deba corlare
Lasamo costor eorlando ualente
Qual presente Larlo se seze armare
De le sue arme bele ereluzente
Zenta laspada dal dolze tasare
El bel quatier elemo alazato
Zirmose rinaldo che li sta da lato

Lasopra uesta del sbarato lione
Senta la spada quel baron belo
Lelmo in testa asi fata resone
Per arte mazica lauorato so quello
In zenocbiati sono quanti re carlone
Carlo li uete ognun pro esselo
Elso lamano ezascun bene dise
Poi rinaldo tal parole dise

Perche troiano sia cosi desperato
In tuto sota dela nostra sede
Cimel te prego rinaldo apresiato
Alquanto, de lui aueras merzede
Responde rinaldo come can renegato
Classe sior despina poi lus crede
Classe me el despiatato
Closse uzider quel zitelo baso
tisi

Pèr un despeto nasse galaso
O asono auanti carlo inzenochiati
Larlo lide alozo la beneditione
Foza vela sala sono andati
Eloz cauali subito trouone
Ziquali suso tosto so montati
Eli scudi in bazzo lanze epenone
Senza uoler sameia ne scozta
Ulsino li baroni soza vela pozta

Era entrato troian nel campo
In compagnia del re durastante
Sascun parea che menase uampo
Ebiamando macometo etriuigante
Ali do rinaldo sesano auante
Senza auer tropo fauelato
Sascun deloz si sono dessidato

Jo credo ben chi zercasse elmondo

Sitta casteli nile esenticri

Quanto luniuerso nolta atondo

Dico che quatro mioz cheri

Tion se trouersa ne ve tal pondo

Re vurastante con quel val quartiers

prere vel campo con le lanze in mano

Dalaltra parte rinaldo e trosano

Jpimi colpi troiano e fiol damone
Teribel cosa era auedere
Lelanze rote per terra ogni troncone
Ognuno auea sumo podere
Ozlando erinaldo se scontrone
E queli colpi so cltra douere
Lelanze rote etronconi ala stela
Lun perlaltro nonse piego descla

Di per nolere labatata foinire
Diremo voilando ede vurastante
Eli gran colpi se vanano queli sire
Lun chiama rpo laltro e trinigate
Dilando trase vurindana per serire
Edurastante la sua mal pesante
Dalaltra parte troian senza bada
Simel rinaldo con susberta so spada

Andose colpi fieri eteribile

Anederli parea cosa scura

Encramente parea incredibile

Scudo sopranesta earmadura

Eloro cose pareano imposib le

Enulo viloro non ausa paura

Ferendo lun elattro colpi mortali

Che mai almondo no su ueduti tali

Orlando adurastante alora dise
O magno re con bumilita rasona
Decredi in quel che li zudei crucissse
Lamparat lanema ela persona
Lon surastante un colpo mese.
Sopra lelmo dorlando linstoria sona
Sel non sose chel conte insto esanto
Laueria taiato tuto quanto

Stando un poco orlando riuene,
Durindana strense senza vimoro
Edoue vurastante sene uene
Emeno un colpo vesi sato lauoro
Piu rato che otel cheua con pene
Zaiando elzimero vel bazineto
Del scudo la insegna ve macometo

Ele piastre csi vela maia
Durastante pose su larzone
Uedendo elcolpo el pagan ve usia
Adalta uoce biastemo macone
Apolino tu non usis una medeia
De mal pesante un colpo redopione
Seri orlando con forza epodere
Dal siero colpo orlando ebe acadere

Laso queli vo baroni isneli
Toznamo arinaldo ea troiano
Li fieri colpi che se vaua eli
Sa merauciar ogni rpiano
Esimilmente li saracini feli
O vio ai ta vicea carlo mano
Za mai uiti una bataia tale
Infra quatro baroni esi moztale

Orlando sa la fegonda nolta

Cimel adurafiante a parlato
Pregote la fe latua fede stolta

Ala nostra fe tu sei batisato
Re ourastante con superbia molta

Uneno un colpo ferte adirato

Elbon conte forte li recrese
Siche per questo lor bataia crese

Suogo efiama velor elmi infia
Dai nonse uide ne simel ne tali
Elconte oriando ancora vizia
O vurastante li to ultimi mali
Tion spetar signor per cortessa
Setu non sei proueduto e acorto
Eadorar po uediche sei morto

Re durastante laue agran despeto
Orlando tu perdi elsauclare
Tion laseria mai macemeto
Per udier elto xpo adorare
Eltuo elmio quale piu perseto
De lassa ormai elpredicare
Tu pensi orlando auerme meso i sodo
Eio credo uenzerte in al pondo

010

ene

ncto

Acarlo mano toro la fignoria
Aucro parire etutta franza bela
Epottornar uoto in barbaria
Ocidero otonelo e anzilela
Ebrusar lasaro in sede mia
Pot inuerso vime estato si fela
Ben credo ela si uorobe
Eser mia ma eser non potrebe

Perebe ma fato tanto falimento
Ulero e che altobelo la incatoe
Con suo inzegno esuo argumento
piu sape elo chi non sape macone
Ma ben so pagato de suo tradimento
Brutano re del suo core manzone
Crudo come sose stato coto
Quando oriando intese quel moto

Derecordar el zouene altobelo
Elqual fo morto contanta aspreza
Edisse con pianto o lustro zouenzelo
Sempre inte crescua laprodeza
Epot adurastante visse elo
Pagano tezuro perla suma alteza
Pot che altobelo meat recordato
Tutto elmondo non te aueria campato

Ora se comenza la batala forte
Orlando conte meno ourindana
Uliua christo e lanzelica corte
Ulerso ourastante persona strana
Serendo ognun oilor chiama morte
Che un oiloro romanga sula piana
Ormai son trouate tutte le sorte
Taiando scudi earme forte

Doio che cosa era auedere
La fiera bataia de baroni forte
Dandose colpi pieni de mal nolere
El fato de loro andana de barati
Durastante su lo canalo sta asedere
Dicendo macon tu mai imie morti
Questo ma fato le mie parole fole
Zil50 elcapo edisse tal parole

Dourastante che andani zercando
De do parte del mondo aneni fignoria
Esta africa atutto mio comando
Presone carlo ela sua baronia
O falso amore lui seguando
Tu me tirasti dela dreta usa
Quando tu me mostrasti anzilela
O mal per me chio lauidi si bela

Per tal amor fon morti cento mile,
paganifenza igran re vecorona
Che fo nati vala schiata zentile
Eio conivo perdero lapersona
Quedi amor tuo in zegno sotile
Tu sai color che deti rasona
Jo dico che tropo sei nilano
Chi serue ate tropo lidai pena casano

Ma poi che mai atanto conduto
Gio moro qui purastante fauela
Lo spirito laso elmio corpo desoto
Fache troui amor fra la sela
Orme pilia per tuo seruo denoto
Ge da po memor anzilela
Ton sia perti sua anema azetata
Prima nelsoco lamanda danata

Edito questo alor vepodere
Elo scudo uolto durastante
Del suo caualo abandono elfreno
Eld ambe mano prese mal pesante
Lebraze lassa alzando alziel sereno
Wacometo chiamando etriuigante
Orlando se coperse soto elscudo
Elster pagan lidie un colpo crudo

Eben selo crete talar veneto

Talato lo scudo su lelmo ebe aferire

O a come piaque achristo benedeto

Orlando conte campo val morire

Come campana sona elbazineto

Or qui lanerita scuol pur vire

Tenese orlando so santificato

Eda vio pare era sempre aiutato

La spada pel pagano fa ritorno
Ulerso el cielo poue sta la stela
Orlando conte campione adorno
Drezose sopra larzon pela fela
Eda po lespale senza far so zorno
Ulotro loscudo qui lautor fauela
El paladino auoce crido altobelo
Efeze quel colpo per amor pelo

Liochi riluzenti lidenti atondo

Lome lui fose lion ouer serpente

Ad ambe mano ourindana elbrando

Eacostose aquel re ualente

Eneno un colpo senza restando

Si che alpagano non ualse niente

Armadura nula che portase

Ebe ourindana tosto non pasase

La gran testa lidiuise sina alpeto
Elanema valcorpo se desparte
Lerbeta lisa martorio leto
Elquel pagan uer siolo ve marte
Orlando conte campion perseto
Tornatn insi ela furia comparte
Sul corpo morto quel baron sasse
Quasi con pianto tal parole dise

D pagano nato di gran zentileza
D tontana de ogni cortefia
D infinita e foma prodeza
D fignor dela faracinia
Ede do parte del mondo ericbeza
Afia africa doue la fignoria
Or como stat gran Re durastante
Or doue son le tue fignorie tante

Per tise po ben dir che sto mondo

E per lomo meno una frastala

Oza nulo speri nelo stato iocondo

Perche nedemo che ogni cosa fala

Sperar senol nelo dio secondo

Ogni altra cosa e siene pin che gala

Queli del campo nemeno in tanto

E purastante sepozto con pianto

Orlando alora con ato platofo

Clede doue ibaroni combatia

Sascun parea un porco spinoso

La lor bataia e furor ria

Il re troiano era sanguinoso

Quatro ferite epiu nel corpo ausa

Il conte parla alsir pemonte albano

De non piu epoi visse are troiano

Gratelo mio elqual tanto té smo
Merze egrazia perlamoz de dio
De non mesar delato morte gramo
To tene prego dolze fratel mio
Respose troiano za la mozte ebiamo
Ame esumo piazer egran desio
Poi che rinaldo uzise altobello
Gaza deme simil come del fratelo

Queia spada che si forte el volse Asopelire apreso fior vespina Elmio fratelo li Dono la morte Se pregar uale to te prego fia Il stero brazo che de vita eltolse Edito questo po crido uarda Aduze ame nele ultime forte Rinaldo lalde eben fereinarda Rinaldo complata alm fenolfe El retrojan elícudo viedo le ipale Parlando plan bumele enon forte Adambe mano sua spada prendia Dolze fratelo selte piaze saperai Econ gran forza rinaldo afale Che altobelo non uzife mat Sul scudo un colpo lo feria Mon più barala per dio diffe orlando Quanto ne pia taia emanda auale Rinaldo ben seuol toznare Se non fose elbon elmo che tenia Credo che neto laueria talato Troisno re deperfia gonfiando Sul colo de baiardo fo piegato Lrido ognun faza quel puo fare poi con superbia rinaldo ozegose Econ superbia alzo elgran brando Edamicicia piu non se ricorda Il principo diffe ame pur uolare Con laman oteta alzaua fusberta Sulestafe velarzon leuose Orlando nete aquel ato facorda ·Der parli la perata ela oferta Troiano emosto afai adolosofe Con poia orlando pa canto tirofe Elbaron sua fusberia chera ingozda Afai lidolfe altro non po fare Al brazo nel aiere ferena Quando li po baroni afrontofe É atroian un gran colpo mena Sono piu fieri che nel comenzare Sichetaio lelmo elzerchielo Eli so seudi de fin azai colse Ela capela de menuta mala Apezi apezi lifano cafcare La carne elosso amezo el zeruelo Esquarzo lesue sopraneste Sonse fusberta laspada che tala Questo fazea lespade con tempeste Weseun crido quel re tupinelo Trojano also latella uerio elcielo Ozmai nila uita non uale una pala Longran pianto viffe eterno vio Sopra larzon non fe po piu tenere Che altuo piazer caldo ezielo In piana terra fe la fo cadere Ogni cosa trista bon erio Senzaparlar un pezo elbaron voto Nel mortal mondo sopra mortal unlo Tutti igouerni in uostro desio ·poi un crido zito fozte rio Daltobelo fratel mio benoto Beaticoloro che uol far bene Solo una gratia me fazelle dio perche li campe vaniottal cadene Che voue statio uenife un poco Jo fon ben zerto chel vi vel indicio Il tuo spirito abrazasse el mio Signozio non fero de queli eleti Dolze fratelo che sei nel cielo eterno Clenire benedeti albel ospisio Moncuzería poi undar alinferno Done oimoza liaznoli perfeti Alora con pianto de briadoro orlando Da ben me trovero fra quel sudicio Desmonto apresso elcorpo ferito Quando virete ite maledeti Umelmente lando confortando Ziquel crudel foco velinferno Troian mio tuai el partito Qual e apariato in sempiterno Lanema tua fratel recomando Poi erinaldo con noce latina Prima che fia elcorpo fepelito Diffe o fiero nemico fe uozas Re troisno alquanto alzo elzilio Quando partita fera lanima topina Respose alconte questo ebon consilio El trifto corpo portar laferat

D presiato baron te uolo pregare prima che si parta lospirito topino Ozlando mio fateme confesare Alconte laide emando per turpino Lui neuene fenza piu restare Essendo larzinescono nicino Il retrolano apena lo uedia Ma gran contrizion nel cor auía Zurpino comenzo adarli conforto Diffe turpino fe fei ftato falaze Epo ueraze elquale zio velozto Ponamo che tu se stato contumaze El peccator sempre va lui recolto Selfe pente roo lida lapaze Melaltro mondo lida parte elgouerna Efalo posar nela glozia cterna Se questa morte in paze porterai Melaltro mondo feral meritato Con lo tuo fratelo tu te troneral Mel fanto cielo chiaro acotal pato 20a primamente tu perdonerai Zascun che aucse falato Diffe troiano atutti perdono lo Saluo rinaldo che uzife elfratel mio Ela mía mozte arinaldo perdono Za mai non quela ve altobelo Che per suo amor se seze christian bono Atradimento poi uzise quelo Lurpino respose in abandono! Lusi maiura esumo manuelo Come rinaldo non usife el barone Anzi luzise el re brutan felone Questo suro per chisto crusifiso. Loqual zelebro lamefa cantando! Che rinaldo mai non uzife eso Lanto lando turpín predicando Elre troiano perde epianze fifo Con uoce roca chiama il conte ozlando Ando alui che uoi baron belo Diffe trofano perdona caro fratelo Salo uenire chel uoio bafar in Boca Epzegalo che me pebía perdonare Dilando contechiamo rinaldo a boca

El baron tosto se aue ainzenochiare

El retrolano la mano litoca Etutti vo comenzo alagremare Diffe rinaldo o volze fratel mio -perdoname te prego per lamor de dio So che pame el scomo enenuto Renaldo mio tu ai rasone Mal permi che tropo o crednto So un chio cognosco rio efelone 20 a niente me ual effer pentuto ·Derche o passato il tempo ela stasone Azo chelnelmondo non sia tanto male To tazero pel maluafito pesiale Ben fo inteso elbaron per zertanza Che primamente re troian dizia Altraditor ve gaino ve maganza Orqui turpin ogni cosa udito ausa Perdono atroiano sua gran falanza Elcorpo verpo ben se uedia Trolano aquel remalo con pianto Pentuto turpino communicolo intato Con liochi fiso turpino reguardaua Sempre nela faza alconte orlando Calcon velmondo o fignoz vebrana Credo che vio meuera perdonando Limie peccati ela mente prava Respose elbon conte senza oubitando Tu fai fradel che perdono alongino Qual loferi nel fianco oiuino Mazozmente ati fara perdono Lbe tante cofe ai fato perfo fede non votar volce fratel bono De tilui auera summa merzede Et ecote deuoze un gran sono Tuti paladini come se crede Ananti troian seuano inzenochiando Ognun con planto merze fa vimando Retroiano ancoz con loz pianzea De gran merze per baroni o nobel zetei De tanto bonozede tanta eoztesia Che me fazeti si teneramente Meritato uefia val fiol ve maria Epoco stano limperadoz presente Conzente armata confe senza falo Done trono troiano desmoto dacanalo

Siando velmontato lo imperadoze Doue troiano fazea trato Esalutolo per cotal tenoze Dolze fiolo abite confortato Lbe lanema tua christo saluatore Eser po zerto che lauera piato In questo mezo qualze gouerna Lo redemptor nela zita superna Amoli epodestade e sarapbini Zircanzoli edominationi Puncipi elacerdoti ecarubini Martozi confesozi etroni Lon gran multitudine ve santi viuini Con monacozdi edenoti foni Inuita eterna fono apariati Dalo eterno vio son ordenati Lutti in frontavela superna glozia Efendo tuti in un bater vala Lantando ofana in excellis con meorla Doue lo bentano corpo zu fecala Lbe abafato de pagani la uitoria Carlo aucua ancor voia mala Come se lese nele antiche carte Lanema De troian se Desparte Intendendo queli canti viletofi Tutta iera lazesta anzelica Molti popieri luceno manifesta Che son uenuti vela zesta anzelica Poztano quela anima molti presta Che nela fine edeuentata unica Quela anima ve troian co canti efesta Uia nela porta quela fanta zesta In brieue tempo el corpo fo piato Larlo mano lo feze in balfemare Orlando conte aue ordenato Una casa vancipreso anon falire poi lo baron presto amandato Che algran porto se faza apariare Zoche bisogna senza storpo Da poder portar lo zentil eorpo Lazente de troian signori piolo Ecaualcando sonse algran porto Ein la naue signorifcarcolo

ntato

Perlo falfo mare nauegolo Ecome se leze lautor scorto Dezorno inzorno tanto nauegaro Che alporto de persia, ariuaro Era con lui elcanalier porlando Lome alporto fo arinato Zuta lazente uente smontando Danun fo interra desmontato Lo zentil corpo uene spoiando Ala gran zitta laue portato E briegemente lautor latina Inlo molimento douera fior despina Metutto fo lo corpo oi troiano Qui gran pianto seneua fanzando Et era culi pesimo uliano Ecufi se cazo el canzelier porlando ·parlando aloro bumele epiano Intal forma liuenia vigando Dizia atutti parole ornate Tutti ueprego che ueconfortate Epoi ue auito che uia uoio andare Ese aiuto uc faza mai de niente Un meso subito per mare Mandate adir alconte posente Eincontinente semese per mare Etorno in franza parlando brieuemête Inteso auete ve altobelo listoria Dio ne rezeta in la eterna gloria

Fin vella bistoria ve altobelo z vi Restro iano suo fratelo In laquale seleze ligran fati vi Carlo mano zvi orlando suo nipo te z similmente ve Rinaldo z veli altri pa ladini liquali sezeno gran guere contra la bestial secta vi macometo z veli altri inse veli per exaltare la integra z perseta sede vela republica christiana La vtilita vela quale cognosciuta ilprudente buomo An tonio pasqualino va san german vi campa gna vi Rome Impressa in veneria per ga briel di grassi de pauia Regnante lo incli to principe Weser Joanne mocenigo Nel Weser Ivali di o Decembrio

LHUSDED

per un uento prospero eacorto



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Pal. E.6.4.57

"Resist'ro Incomentia il libro Epoi nedendo che Amezo el torso Ebe auantazaua tnta per facto apostolo Lo danere dife io fun El primo che zonse L'be de uécelo b Quando al pauton Lasamo andare Respose el pagano Or quinel zardino The la batala apena Epot quela uerzene. Carloe tatt wiche niente non li

Edeli un colpo m In cotal pianto
Efato conseto Chiarione del corpo
Edise barone caro Con sorsa e con superbia
Renaldo et sangue Quator dece pie

Clliner con lo daner n Paso el zorno
Sazendo de pagani Te la danza alcuna
Respose el pagano Et segundo zorno
Postu ne oscise Or qui conuien

Dali dabener o Encl suo parlare
Altobelo intal modo Fra questo zonse
Dudon ancoranon Dezo ne rise
Signortio nelasai De remarco

Revolto briadoro
Jo zuro adio
Ton te dubitar
Dise troiano io te

p Apreso lui stana
Se non locido
Fazendo alor
Subito lo caualo

q 'Remanbrin
poiche brutano
Elera durastante
'Renaldo respose

r Altobelo dise
Renaldo respose in tal
Eneto neto
Quando zedea

Del canto de pagani
Eli pagani
Epero che era
Fra questo
t Ultima mente

Ultima mente Ziftlofo ando Si che molta

g Quando elo fo
Saluo che lera un pocho
Dogni ulreu e gran

Dogni ulriu e gran
Da parte ve oriando

b Orlando conte

b Orlando conte El sangue li ese Sa non porta dire Elora se mose quel siero

Demolefoieredopiando
Aftoifo uerfo
Ago ebe cristiani
De questo uiprego

43n35



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.57



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.57



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Pal. E.6.4.57



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.4.57